

Gift of

Ross H. Chamberlain



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES





030.-

L'ANTICO STATO DI ROMANO DI LOMBARDIA

.

#### L'ANTICO STATO

DI

### ROMANO DI LOMBARDIA

ED ALTRI COMENI DEL STO MANDAMENTO

#### CENNI STORICI, DOCUMENTI E REGESTI

PER

#### DAMIANO MUONI

Intégrilo di 90 cerdid centifererda e medagle al morto Francisco de Loise agil Archeli Gerrardi Archeli Gerrardi Prancisco de Loise agil Archeli Gerrardi Prancisco del Mano Francisco del Marco Marco Marco Marco Companio del Mano Cerrispondento della Ric. Depulsica di Serva Parina a Trotto e a Prense della Società di Nerico Parina o Genera, della Sicorda Dellamona d'Arci della Società di Nominandia a Antiquaria a Pillada Socio Generali del Marco Marco del Marques Socio Generali del Marques del Marques Socio Ge



#### MILANO .

VENDESI PRESSO LA LIBRERIA CARLO BRIGOLA

Galleria Vittorio Emanuele, 77

1871

## DG975 R75.M8

Proprietà letteraria - Legge 25 giugno 1865.

Ristretto numero di esemplari.

Tip. Letteraria - C. Molinari e C. - via Marino, 3.

#### ALLA CITTÀ DI BERGAMO

AL CAPOLUGGO DEL DISTRETTO X DELLA SUA PROVINCIA

#### ROMANO DI LOMBARDIA

A TUTTI I COMUNI CHE LO COMPONGONO

L'AUTORE



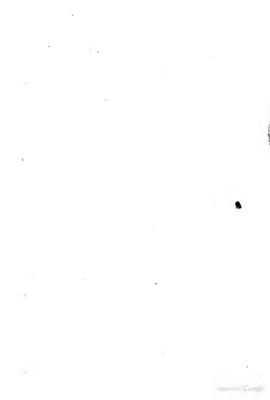



CASTELLO DI ROMANO DI LOMBARDIA

Nell'indagare il passato dei minori nostri Municipi, non ci siamo dissimulato la difficoltà delle ricerche, la mancanza o la scarsezza di certi avonimenti straordinari, che, scuotendo e appassionando i lettori, assicurano spesso la fortuna di un libro,

Tuttavia, pensammo, se dei soli grandi ci curassimo, chi rammenterebbe i piccoli? L'importanza e la properità di uno Stato non scaturiscono forse da tutti gli enti che lo compongono? Penetrando nella vita intima delle sparse popolazioni della campagna, non si arrica meglio a conoscere il nesso che le congiunge, non ci si disvelano costumanze, aspirazioni e molle altre cose di cui prima non aceeasi che una confusa

idea? Ma più che le solite fonti, giovano a siffatto intento le carte inesplorate nei pubblici e nei pricati archirj. Pur troppo, e giù il dicemmo altrove, la storia non fu per molti finora che una pedissequa ripetizione dei medesimi fatti, una palestra di elaborati periodi, sensa darsi una pena per meglio appurare e giustificare il raffazzonato e riprodotto, cagliure e concretare l'evocato e non noto.

D'altronde il diseppellire ciò che giace in oblo non è un vidonare alla luce, un novello creure? La missione ci sembra troppo bella e generosa per non abbracciavla con insistenza e con cuore. Nel tracciare quindi la storia di Romano, produciamo quella di un grosso paese, che non reca nè il nome, nè il carattere, nè la fisonomia di una grande città.

Ma che importa? questo borgo e i luoghi circoncicini potranno fornire essi pure materiali e sussidi a chi imprenderà più tavdi a narrave i fasti e gli errori, le miserie e le glovie della patria comune,

Incoraggiati dall'accoglimento fattori in altri tentai, non ci dipartiremo dal metodo che ivi adoltamno, e, chiedendo indulgenza per ogni involontaria omissione, valgaci l'acvertire che, se in quella vece avremo lalfata eccedulo in misura, fu per soddisfare ucl miglior modo possibile auche alla più spinta presumibile curiosità di que'terrieri a cui naturalmente appartiene il presente lacoro.

#### NOZIONI NATURALI. ARTISTICHE ED ECONOMICHE

I copiosi strati di ghiaia che, frammisti alla sabbia, distendonsi in ogni verso nell'alto bergamasco e ne diminuiscono la fertilità, risolvonsi nella pianura meno prossima ai flumi in sottile arena; e laddove maggiormente si toccano e combinano i molti e svariati elementi terrosi, ci abbattiamo in pingui e ridenti campagne popolate di gelsi e biondeggianti di spiche.

Nella parte più bassa di questa zona giace il mandamento di Romano.

Dilungandosi dalle vette Orobie, il suolo va ivi degradando in guisa che, all'imo punto fra Barbata, Fontanella, Isso e Mozzanica, non elevasi più di 100 metri sul livello del mare.

Chiuso dai fiumi Oglio e Serio, frastagliato dalle molte loro scaturigini e derivazioni, il terreno è pressochè tutto alluviale, l'aere qua e la umidiccio, sano in gran parte e temperato il clima, aperto e sereno il cielo per buona parte dell'anno.

Se le fredde e rapide acque erompenti dal Serio, non sono per la notevole loro penuria nella stagione estiva le più giovevoli all'agricoltura, quelle che all'incontro provengono dall'Oglio vi si mostrano assai meglio adatte per la più mite loro pendenza e per la maggiore loro portata (1).

I due precipui canali che bagnano il piano interposto sono il Naviglio civico di Cremona e il Naviglio Pallavicino, i quali, in seguito alla prima loro costruzione, essendosi entrambi modificati con nuovi influenti e con tronchi più diretti, abbandonarono alcune parti dell'antico loro alveo alle irrigazioni di minor rilievo.

Non amando estenderci sopra l'intero originario andamento dei due navigli, basterà a noi di seguirlo solo in quo' tratti, i quali per la loro annessione ad altri più moderni, raggiunsero, col maggior volume, una più sistematica direzione delle rispettive loro acque.

Mercè l'assenso che, auspice e intermediario Azzone Visconti, il comune di Bergamo accordava il 27 maggio 1337 ai Cremonesi (2), il così detto Naviglio nuovo di Cremona venne estratto dall'Oglio fra Cividate e Calcio, presso la Cascina Motta, nell'agro bergomense.

- (1) Nou ignari dell'opportunità di tali acque, Cremonesi e Bresciani disputaronsi fino dai tempi di mezzo il dominio dell'Oglio. Nelle molte cause intentate all'uopo adducevano i primi le concessioni ottenute dagli imperatori Ottone I nel 951, da Ottone III nel 1036, dalla contessa Matilde nel 1060. Massimamente essi poi si appoggiano alla sentenza pronunciata da Enrico VI contro i Bresciani nel 1311 e al privilegio segnato da Lodovico il Bavaro alli 21 giugno 1329, confermato da Sigismondo nel 1411 e da Carlo V nel 1548, con cui, ad intercessione di Ponzone Ponzoni, viene concessa ai Cremonesi la proprietà e la giurisdizione di ambe le sponde del fiume. Viceversa citansi dai Bresciani i privilegi emessi a loro favore dagli imperatori Corrado II nel 1037, da Enrico VI nel 1192, e da Carlo IV nel 1355 col diploma 8 gennaio, che manteneva però ferma la derivazione del Naviglio civico di Cremona (Antico foglio stampato - Archivio Centrale Governativo di Milano, Sezione Amministrativa, Confini, Venezia, Cremonese, Oglio fiume e Naviglio Pallavicino .... al 1600).
- (2) Oltre il relativo istromento di concessione veggasi pure la carta ateas il 24 luglio 1337 dal Consiglio dei Sapienti di Cremona per disporre i mezzi oude intraprendere nel territorio bergannaco il atori del cavo destinato a ricevere le acque dell'Oglio (Archivio Centrale Governativo di Milano, Sezione Amministrativa, Acque, Naviglio di Cremona, P. G., 1329 at 1589).

Interciso il borgo di Calcio, piega esso alquanto a ponente, rade a mezzodi il comune di Fontanella e, percorso un breve spazio, dividesi al luogo denominato Forcello in due rami.

Quello a destra si unisce dopo due chilometri circa al Naviglio vecchio, il quale, formato da alcuni rivoli sorgivi tra Mozzanica e Antignate, chiamasi colà Naviglietto di Barbata (1): quello a sinistra procede assai più a lungo da solo, ma poco discosto dallo stesso Naviglio vecchio, finchè vi si mesce esso pure al di là di Albera dopo avere attraversata, fra Romanengo e Ticengo, la strada provinciale che da Cremona adduce a Bergamo. Calando quindi sempre nel Cremonese, transita nuovamente la suddetta strada presso Genivolta al luogo addimandato i Tredici ponti, e penetrando fra gli abitati di Mirabello e Casabuttano, sovrapassa il canale Pallavicino, e, giunto quasi esausto sotto le mura di Cremona, prende il nome di Coda di Naviglio, poi quello di Fossa Civica.

Fra i possessi, i diritti e le ragioni che Elisabetta Margherita, figlia di Tristano Sforza, recava in dote, nel 1481, al marchese di Busseto, Galeazzo Pallavicino, comprendevasi anche la roggia Pumenenga, derivata dalla destra sponda dell' Oglio fra Calcio e Pumenengo (2).

Aveva questa appartenuto dapprima a Regina della Scala per donazione fattale dal marito Barnabò Visconti, poi alle condomine famiglie Gropelli, Covo e Barbò in forza dell'istromento 18 aprile 1382 (3).

<sup>(1)</sup> Il Naviletto o Naviglio di Barbata ha il suo principio a Trobiate presso al ecroco e al cavo del fontaneno d'Isso (Archivio Centrale Governativo di Milano). Da un atto del giorno 2 agosto 1192 consta ch'esso giungeva anche allora fino alle porte di Cremona, ad fossa burgorum Cremone (Manini, Robolotti, ecc.)

<sup>(2)</sup> Intronento 23 genacio 1484 rogato dal notacio di Milano Candido Porro, in punto alla dote della signora Elisabetta Margherita Pallavicino, consistente in peritche sei mila di terreni con ragioni d'acqua nella Calciana (Archivio Centrale Governativo di Milano, Naviglio Pallavicino, Bocca Calciana, N. 1018).

<sup>(3)</sup> Archivio Centrale Governativo di Milano, Sezione Amministrativa, Naviglio Pallavicino, P. G.... al 1620.

Valendosi del proprio diritto, Galeazzo Pallavicino dilatava, nel 1505, la bocca e l'alveo della roggia, e introduceavi dal fiume un maggior corpo d'acqua; ma il nuovo cavo, approvato dal comune di Cremona, nel 1514, non ottenne che dopo molti ostacoli di essere confermato da quello di Brescia nel 1525.

Sempre più ampliato e protratto allora da Adalberto, figlio di Galeazzo, intitolavasi Pallavicino dal nome della famiglia che avevalo ideato e compiuto con tanto dispendio e che ne mantenne ognora la proprietà (1).

Impinguato dalle acqué di altri cari sortilizi, questo acquedotto rasenta gli abitati di Pumenengo e di Torre Pallavicina, ove, per raggiungere il limite di 35 quadretti convenuto nel 1525 fra il mentovato Adalberto e la città di Brescia, il marchese Pio Galeazzo die'mano, nel 1780, allo scavo del Nuovo Naviglio, immettendovi dapprima le roggie Molinara e delle Fontane, poi, nel 1780, un terzo condotto di non minore entità, chiamato di suppeditazione (2).

Dopo avere lambito a ponente le mura di Soncino e tocco a levante Cumignano, il Nuovo Naviglio Pallavi-

<sup>(1)</sup> Ibidem, Naviglio Pallavicino, Bocca Calciana, N. 1018. — Veggansi infine nei Regesti ia concessiono che Galeazzo ottenne il 29 genni 1514 dalla città di Cremona, e quella che Adalberto consegui il 20 giugno 1525 dalla città di Brescia, non che l'acquisto fatto dallo tesso Adalberto, nel 1527, dell'uso, poi, nel 1538, della proprietà della roggia Calciana, anl'intento di viemaggiormente ingrandire il naviglio.

<sup>(2)</sup> Onde produngare il cerso e la portata di questo navigilo si calcola chi successori di Galezzo Pallavicino non spesero meno di cento mila zecchini. Distinto in grande e nuovo, dice il chiariasimo cav. dott. Robolotti, il navigilo va munito di 1241 mannfatti inirabili, cioè scaricatori con archi e 22 porte, ponti-canali, ponti-strade, sifoni, ecc. Esso scorre incassato nel terreno, o contenuto dagli argini in 22 cavi, distribuendo le acque da 151 bocche. Se non che, non bastando gli acquedotti di scolo esistenti a divertire l'abbondanza delle nuove acque, fu duopo aprire altri cavi, quello di Grimone che segora nell'Oglio, e quello di Robecco, che, nelsobborghi della città entra con altri nel Po (Robotti, Cremone a La usa provincia, nella Grande Illustrazione del Londordo-Peneto, ecc., per cura di Cesare Cantti ed altri letterati. Milano, Cerona e Caini, 1853-1861, vol. III. pag. cili.

cino entra nell'antico suo letto, e, passando sotto alla strada provinciale a breve distanza da Genivolta, prosegue quasi paralellamente al Naviglio civico di Cremona, finchè, traversato Casalbuttano, va perdendosi, oltre San Vito, in due ramificazioni di cui non cale occuparei (1).

Giusta la misura eseguita dall'illustre commendatore, ingegnere Elia Lombardini, nel 1841, tanto il Naviglio civico di Cremona, quanto il Naviglio Pallavicino, coi loro confluenti, hanno ciascuno una portata ordinaria di 18 metri cubici al secondo, che, sovrabbondando le acque del flume, giungono anche a 24 per quello di Cremona.

Ambidue poi irrigano una superficie calcolata dallo stesso Lombardini in 270,000 pertiche o decari di prati e di altri terreni fertili sovratutto in lini e cereali (2).

- Prescindendo dai molti altri acquedotti secondari che intersecano e fecondano il paese, ci limiteremo ad accennare ancora il Fosso Bergamasco e la Roggia Antignata, siccome quelli che per speciali notizie pervenuteci e per l'incontestabile importanza furono causa di lunghe e diuturne contestazioni.
- Il Fosso Bergamasco venne così appellato anche negli antichi statuti di Bergamo, perchè interamente scavato in quella provincia come limite colle altre. De-
- O Patta astrazione dai dati storici fotelmente macolti dall'Archivio Governativo di Milano nei losghi citati, giova avventire che quelli relativi al corso di questi due importanti canali ce il viamo procurati dal valentissimo ingegorer idraulico, nobile Angelo Parrocchetti, che nella sua qualità di repolatore del Naviglio e degli altri acquedotti del Condomialo Pallavicino, redigeva nel 1986 la più precisa carta topografica in cui venissero tutti compresi. Potemmo cola critare le modi inesattezze e confusioni che si riscontrano in altre carte e in altri scritti su tale materia.
- (2) Lombardini Elia, Stato idrografico artificiale della Lombardia, Propetto XVI (Notitie naturali e civili ru la Lombardia, Miliano, Ginseppe Berardoni, 1844). – Il corso totale del Naviglio di Cremona è di chilometri 57: quello del Naviglio Pallavicino è di chilometri 30 (Grandi sac. Angelo; Duerrisione della provincia e diocesi cremonese, Cremona, Luigi Copelotti).

dotto alla destra dell' Óglio sotto Cividate (1), scende sino a Bradelesco, e, attraversata ivi la strada provinciale bergomense, confondesi fra Covo e Fara Olivana colle sorgenti dell'antico Naviglio Cremonese. Un giorno il suo cammino era molto più esteso, ma ora non se ne hanno traccie totalmente sicure (2).

Nella pace stipulata a Lodi, 10 aprile 1454, fra il duca Francesco I Sforza e la Repubblica Veneta, erasi stabilito che il Cavo Bergamasco segnasse il confine fra i due Stati di Milano e di Venezia (3); ma non ebbesi forse a dichiarare troppo nettamente la proprietà del letto, e lasciaronsi così degli appigli ai Romanesi anche pel libero possesso di una ricca prateria, detta Covello, su quel di Covo.

Essendo quindi insorti gravi dissidi tanto per l'uso di

(1) Dalla sponda destra dell'Oglio seaturiscono pure a Palazzolo In roggia Sale, e a Gividate quella chianata Donna, ed Inadona, ed anche Stroila Mastra. La prima ha una portata di 24 once milanesi, corrispondenti a un metro cultico per secondo, e sevre ud irrigare una superficie di 14,000 pertiche, e l'altra ha una portata maggiore di 7 once o irriga 2000 pertiche di più (Lombardini, opera e loopo cit.)

(2) Formaleoni Vincenzo, Descrizione topografica e storica del Bergamasco. Venezia, Gio. Battista Costantini, 1777, parte I, cap. II, pa-

gina 17-18.

La seriola, che nasce sotto il castello di Romano e si disperde presso Fran Olivana, allimentava un giorno la fossa che lo circuiva. La rocca di Covo era attornista dalle acque del Posso Bergamasco, quolla d'Antiquato dall'onomiam roggia. (Albhiamo attinut quaste notitis dal tipo annesso al codico manoscritto L.N.I col titolo: Cause diverse fra Bergama e Milano. Archivio Cent. Gov. Milanese, Sezione Ammistrativa, Canfini, Veastia, Providense Generali, Milanese col Bresciano, Bergamasco, etc. . . at 1599, 10a Serio denoninaronsi seriole tanto gli emissari di esso, che quelli degli altri fiumi negli agri bergamasco o bresciano.

(3) Fino dall'anno 1570 ponevansi dei termini di pietra nel luogo ove avera fine il fosso Bergamasco, in occasione di certa regolazione di confini fra Veneti e Milanesi, con queste parole scolpite nel marmo: Lapidem hance quem Camillus Porrus a Philippo Catholico Rege, et Aloysus Grimano a Serenius, Dominio Veneto delegati pro termino erezere, nemo amovere, aut violare audeat (Formalconi, op. e luogo cit.) Altri di questi termini rinvengonsi ancora lungo il suddetto Posso tra Covo e Romano, e in più e più altri luoghi.

tali acque, che per l'esenzione dai carichi comunali accolati al podere Covello, si addivenne il 22 giugno 1529 ad una convenzione, colla quale, fra le altre cose, si pattul che gli abitanti di Covo tornassero liberi a quelli di Romano i beni loro appresi per carichi insoluti, ritenendoli esenti anche in avvenire da ogni gravezza, e che viceversa i Romanesi lasciassero libero corso alle acque motrici dei mulini di Covo, mediante il lieve annuo canone di lire cento imperiali (it. lir. 1300) (1).

Sembra però che nè gli uni, nè gli altri si acconciassero a un arbitrato, ritenuto sì equo che più di due secoli dopo venne persino compreso nel trattato di Mantova 16 agosto 1756. Come già era occorso nel 1537 e nel 1613. non poche volte ritentarono tumultuariamente i Romanesi di abbattere le chiuse fatte dai Covesi per adacquare, secondo l'antico costume, i loro terreni, e sebbene, alli 10 luglio 1718, si stipulasse una nuova scrittura di accomodamento, le controversie e i richiami continuarono con maggior frequenza fra il residente veneto e il senato di Milano, finchè, nel 1767, si giunse a meglio comporre il secolare litigio coll'atto conchiuso il 14 novembre fra i reggenti della Spettabile e Magnifica Comunità di Romano e il primo deputato all' estimo di Covo, sindaco generale della città e provincia di Cremona (2). Ridestate nullameno più tardi, e a più riprese, le questioni non poterono dirsi interamente sopite fra i due comuni che mediante le recenti convenzioni del 21 agosto 1837 e del 25 luglio 1845 (3).

<sup>(</sup>I) Archivio Cent. Gov. di Milsno, Sezione Amministrativa, Confini, Venetia — Cremonese, Covo . . . . . di 1705 — Charta transactionum et accordij inter Commune et Homines Covi et Commune et Homines Rumani. — L'atto venne atipulato nel castello di Barbata (attnalmente posseduto in qualche parte dai fratelli Muoni) presenti i signori dott. Giacomo de Caleaterra di Milano, Imerico de Bertoli di Antignate, Galoazzo de Donineni di Fontanella, dott. Giov. Francesco N.... di Cologno e Giov. Francesco et Ferrari da Romano.

<sup>(2)</sup> Archivio Cent. Gov. di Milano, Sezione Amministrativa, Confini, Venezia, Cremonese, Covo . . . al 1756 — e Censo, Comuni,

<sup>(3)</sup> Allude la prima di esse alle acque Morlane, la seconda a quell

Il fosso, o roggia Antignata, giusta quanto abbiamo accennato in un altro nostro lavoro (1), spiccasi esso purdall'Oglio nella Calciana superiore, e, scorrendo al disotto di Calcio, forma due rami, di cui l'uno si spinge alla volta di Pumenengo, l'altro sorpassa l'alveo del Naviglio Cremonese, fende il territorio e il borgo di Antignate, e in prossimità di Fontanella rientra nel medesimo Naviglio.

Questo acquedotto fu aperto dagli Antignatesi, in virtù della convenzione stabilita alli 20 e 24 gennaio 1340 cogli abati e monaci di S. Lorenzo di Cremona, possessori a quell'epoca di tutta la Calciana superiore e inferiore. Il diritto poi di usarne venne riconosciuto da Regina della Scala, quando con atto 13 aprile 1380 alienava ai signori Secco di Caravaggio la terra di Calcio con tutte le sue aderenze, e venne quindi reiteratamente avvalorato dalla Repubblica Veneta nel 1428, da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, nel 1446, e a mano a mano nei successivi trapassi da chi presiedeva al governo di queste contrade.

Eransi appena iniziate dagli Antignatesi le prime opere di escavazione, che già i Bresciani, ritenendosi lesi nel loro diritto sull'Oglio, accorrevano a scomporle colla violenza delle armi, ond'ebbe luogo una lite, da cui dopo tre anni escirono vittoriosi i primi colla sentenza emanata il 13 febbraio 1352 da Giovanni Visconti, arcivescovo e signore di Milano (2).

del Fontauone di Romano (Notizia comunicataci dall' egregio avvocato Giacomo Quarti ff. di siudaco a Romano).

Memorie storiche di Antignate, Milauo, Tipografia dell'Orfauotrofio de' Maschi, 1861.

<sup>(2)</sup> Il protenotario apostolico, eanonico Aunibale Besozzi, nolla sua Cronaca inedizi di Antignate, di cui gossedinano una copia nella privata nostra raccolta, afferma che tale diploma, esistente in originalo nell'Archivio di Bresela, fin, nel 1614, trascritto al foglio 7 nel libro dei privilegi di Antignate, cho sventuratamente ora più non esiste. Con tale decisione pare che il Visconti abbia voltud derogare alla precedente in data 25 febbrajo 1351, con cui per l'opposto avea egli atesso giudicato in favore dei Breseiani.

A partire da quell'epoca, innumerevoli attriti ripullularono con altri comuni, consorzi e privati, sino a questi medesimi giorni, in cui non puossi che deplorare la querela insorta fra il sindaco di Antignate, per richiamare e migliorare il trasandato regolamento 14 marzo 1780, e alcuni utenti, membri del consiglio comunale, troppo interessati a contrariare tale disciplina. Si dovette interporre, in linea amministrativa, non solo l'opera delle ordinarie magistrature provinciali, ma persino quella del Consiglio di Stato e della stessa Maestà Sovrana, che, mediante i decreti 30 giugno 1866 e 14 aprile 1867, fini col rendere piena e assoluta ragione al capo dell' amministrazione comunale, che aveva sanuto affrontare ogni amarezza per giovare con un savio e necessario ordinamento alla pubblica cosa (1).

Importantissima è questa materia delle acque, e più di ogni altro paese può esserne giudice la Lombardia, che colle molteplici irrigazioni, mutò faccia alle ingrate sue glebe.

A noi, cui già occorse di segnalare i benefici effetti dei grandi canali che inaffiano il Milanese, il Pavese e il Lodigiano (2), correva debito di non pretermettere quelli che fecondano e alimentano la provincia e il distretto ove sortimmo i natali. Egli è pertanto che, a mo' di regesti, comprenderemo fra i documenti i sunti dei principali atti che cronologicamente ne tessono la storia.

Un altro lauro spettava alla Lombardia, ma un magico soffio glielo ha divelto dal crine.

Il sistema stradale, che bene a ragione formava, col governo delle acque, uno de' maggiori ed invidiati suoi vanti, era appena compiuto, che già doveva scadere in-

<sup>(1)</sup> Alla divergenza col sindaco, dott. Leandro Muoni, allude un recente opuscolo, che ne mette in chiaro la specchiate condotta (Tettamanzi Felico, Sull' attuale uso delle acque del comune di Antignate, rapporto alla Regia Sotto-prefettura di Treviglio, Treviglio, Francesco Messaggi, 1860.)

<sup>(2)</sup> Veggansi il nostro lavoro sopra Binasco ed altri comuni dell'agro milanese, e quello sopra Melzo e Gorgonzola e loro dintorni.

nanzi alle nuove vie listate di ferro e calcate dal va-

Fra le varie strade che l'incessante progresso abbra da varie strade che l'incessante progresso abjoitremodo splendida e sontuosa è certamente quella, che sotto l'antico nome di postale veneta, mette ancora in diretta comunicazione due fra le più nobili e settentrionali città d'Italia. Milano e Venezia.

Vogliano i benevoli miei lettori percorrerla meco a volo sino alla grossa terra di Antignato, ove la massima via incrocicchiasi ad una più modesta che appellasi provinciale bergamasca.

Pigliamo ora quest'ultima, e, passando speditamente per Covo, giungiamo a Romano, meta del celere nostro viaggio.

Situato a mezzogiorno di Bergamo, esso dista 23 chilometri e mezzo da questa città e pressochè 18 da Crema. Confina all'est con Cortenova, al sud con Covo e Fara Olivana, all' ovest con Bariano e Morengo, al nord con Martinengo.

I tempi dissiparono a Romano ogni traccia della prisca sua origine, e chi ora vi pone il piede non saprebbe rinvenirvi altri caratteri che quelli di una ben munita borgata del secolo XV.

Delle due fosse, ond'era ricinta, non ne rimane che una in cui fresche e limpide scorrono le acque: spari-rono le mura, ma ne danno ancora indizio alcune vestigia colle tre porte, dette una di sopra verso Bergamo, l'altra di sotto verso Crema, e la terza di mattina verso Brescia. Ad ognuna di queste corrisponde un piccolo sobborgo abitato anche da persone signorili.

L'argine che frapponevasi alle due fosse, chiamato Cerchia, è ombreggiato da due spessi filari d'ipocastani e serve di comodo e ameno passeggio agli abitanti.

Un gruppo di altre piante altissime e annose ergesi pittorescamente a lato della rocca, la quale, rivestita in buona parte di muschio e di edera, conserva ancora tre delle suo vecchie torri ed accenna scolpita in marmo sulla porta d'ingresso l'insegna del comune. Essa consiste in uno scudo a guisa d'ancile, nel cui campo figura un castello quadro, murato, aperto e cimato da tre lunghe torriccile finestrate e meriate (1).

Il più spazioso e architettonico fra i lunghi porticati che fregiano le migliori vie di Romano è dovuto alla munificenza dell'antico suo signore, Bartolomeo Colleoni (2). Fra le case più appariscenti e grandiose citeremo quella che più propriamente nomerebbesi palazzo, in cui Giambattista Rubini elesse negli ultimi anni la propria dimora, depose e ordinò i molti e preziosi oggetti pervenutigli in dono da cospicui personaggi, e perfino da re e da imperatori, durante la splendida sua carriera. Le spoglie dell' insuperabile tenore giacciono nel cimitero comunale, ove la vedova gli fece erigere un vago mausoleo, egregiamente scolpito da Luigi Gerli (1858).

- (1) Tale insegna non differisce da quelle che, senza distinzione di colore, osservansi parimente scolpite sulle pile dell'acqua benedetta e sui pilastri delle colonne esteriori alla chiesa di S. Defendente, ove il turrito castello è iuoltre fiancheggiato dalle due lettere : C. R. (Comunitas Rumani) per significare come quel tempio venisse eretto colle oblazioni dei terricri. In una raccolta poi di stemmi di parecchie famiglie e di alquanti comuni della provincia di Bergamo, che ci venne gentilmente mostrata dal suo possessore, conte Paolo Vimercati Sozzi, rilevammo come l'arme di Romano, simile nella forma alle precedenti, reca lo scudo partito d'oro e di rosso, ed il castello coi relativi pessi dell'uno e dell'altro in senso opposto al campo, cioè la metà dell'oro a diritta sul rosso, e l'altra metà di rosso a sinistra sull' oro (Veggasi lo stemma da noi riprodotto in capo al presente volume). Anche sul fianco prospiciente il giardino suburbano della casa del signor Giacomo Rubini, (fratello del celebre Giambattista, egregio cantante egli pure, pensionato dalla R. corte di Baviera) mirasi inciso in pietra uno scudo diviso in due campi. In quello superiore avvi il Leone di S. Marco; in un augolo dell'inferiore, a diritta del riguardante, appare un piccolo stemma di Romano colle due lettere ai lati C. R. e sotto la data MDIII, per dinotare come in quell'epoca il comune giacesse sotto il dominio veneto. - Scrutando il terreno intorno al castello trovasi un intreccio di muraglie che formavano un giorno dei sotterranei, ricolmi attualmente di terra e di sassi.
- (2) Recentemente lastricati in marmo di Sarnico, i porticati di Romano non solo si rescro meglio praticabili e puliti, ma guadagnarono immensamente anche sotto l'aspetto estetico.

Ma ciò che maggiormente contraddistingue la passata grandezza del borgo sono le superbe sue chiese. L'attento indagatore che soffermisi a studiarne le origini e le fasi, non può che avvedersi del vivo sentimento ascetico, il quale, dominando per lunga pezza gli animi dei Romanesi, potè sollevarli in un'epoca di ferro e di sangue alle mistiche concezioni dell'arte cristiana.

Alli 3 aprile 1363 imprendevansi le opere per la fondazione o ricostruzione della chiesa matrice (1), la quale, poco più di un anno appresso, alli 7 giugno, veniva inaugurata o confermata sotto l'invocazione e sotto il titolo della Vergine Assunta e dell'apostolo S. Giacomo Maggiore (2).

Quale ora si mostra, essa è di nuova e grandiosa struttura, perocchè, aumentando la popolazione del borgo, emerse, nel 1505, la necessità di ampliarla coll' addizione del coro, poi a mano a mano di racconciarla quasi per intero e di prolungarla nella parte inferiore (3).

- (1) La crongca di Giovanni Moroni, citata dallo storiografo bergomense Donato Calvi, alluderebbe in vero alla fondazione e non già alla ricostruzione di questa chiesa: ma il Ronchetti, nella sua Storia di Bergamo, t. V. pag. 131. accenna come il vescovo Lanfranco Salverti, o de' Saliverti, accordasse nel suddetto anno 1363 varie indulgenze alle chiese della propria diocesi, tra cui a quella di S. Maria e di S. Giacomo in Romano, citando in proposito, senza però additare la fonte, il seguente brano che ne indurrebbe nell'opposto avviso: - Cum igitur personae Burgi de Romano nostrat Diocesis ecclesiam SS, Mariae et Jacobi dicti Burgi, quae ex nimia sua vetustate ruebat, reparare proponant, nec ad id eis suppetant facultates, universitatem vestram tam nobiles, artifices, manuales et bubulcos, quam alias quascunque personas rogamus, etc., et elemosinas et grata subsidia erogatis ut per subventionem vestram opus inceptum consumare valeatis. - Accenna inoltre il Ronchetti che, nel 1291 il vescovo Roberto Bonghi ottenne dal papa nn breve, con cui veniva accordato alla chiesa di S. Maria di Romano il privilegio che i suoi canonici dovessero venire eletti dallo stesso pontefice e provveduti di prebende a niun altro obbligate.
- (2) Calvi Donato, Effemeride sogro-profana di quanto di memorabile sia successo in Bergamo, sua diocesi e territorio, ecc. Milano, Francesco Vigone. 1677, vol. I. pag. 383.
- (3) Dobbiamo questa notizia alla cortesia dell'attuale preposto, sacerdote Gian Battista Zonca. A titolo poi di storica fedeltà giova ac-

Non forma che una sola navata, conta nove altari, possiede molti argenti e altri preziosi arredi.

Il cavaliere Giacomo Quarenghi di Valle Imagna, che dietro speciale chiamata della grande Caterina, fecerifulgere anche nelle Russie il genio italiano, tracciò il disegno del massimo altare, decorato, nel 1798, dal-

cennaro che, siccomo questa chiesa fu più volte risarcita, così dovette pure essero assoggitata a diverse consacrazioni, fra cui ci limiteremo a notare quella eseguita, alli 3 febbraio 1577, da Tomaso Sperandio, vaccovo di Tratà, preposito di Ghisaba e suffragame del vescovo di Bergamo, Felerico Cornaro, e quella operata due seceli dopo dall'altro vescovo di Bergamo, Giovanni Paolo Dolfino, nell'atto della viulta pastonale, il giorno 4 ottobre 1718 (Calvi Donato, Effemerida, ecc., opera citata, vol. I, pag. 166-167 — Marenzi Giacomo, Sommario delle chiese di Bergamo e del suo territorio, Riferisconsi in parta e tali avvenimenti e cerimonio le due seguenti iscrizioni scolpite in marmo neco al lati della porta d'ingresso.

Alla diritta :

OMNIFOTENTL DEO
SACREM
IN. HONOREM
MARLE. VIRGINIS, SIDERIBUS. RECEPTE
ET. 1400AL APOSTOLL PROTOMARTITES
ROMANISSES
ARDEM. VETTERIM. A. SOLO. RESTITUTAM
ET. OPERIBUS. AMPLIATIS. AUCTAM
An. AM. MDCCNIV.
EL. REDITU, EUS. ET. EX. COLLATIONE, PLEBIS
PREFICIENDAM. CIRCA VERIBUS.

п.

Alla sinistra:

Joan, Paulus. Dolfinus
Episc. Berdom.
Aedem. Cum. Ara. Maxima
IIII. Non. Oct. An. MDCCLXXVIII
RTIE. COSSECRAVIT.
SOLEMBIUS. Anniversarit.
Solembius. Anniversaritis. Dedicationis
In. Diem. XIIII. Kal. Nov. Indictis

l'artefice Pietro Giacomo d'Albino con preziosi marmi e con metalli dorati (1).

Le due cappelle che immediatamente gli succedono, incominciate nel 1475, furono compiute nel 1493 (2).

Ammirasi in quella a destra la tela ove Giambattista Morone, ritraendo l'ultima Cena del Redentore in modo altrettanto modesto e tranquillo quanto simpatico e vero, amò introdurre sò stesso nel valletto che dietro la mensa tiene un calice in mano (3). Non devesi passare inosservata in quella a sinistra la pala rappresentante la Divina Triade, che attribuita al pennello di Jacopo Palma, detto il giovane, accoppia in vero al dotto disegnare romano il veneto colorito (4).

Per schiettezza di contorni ed espressione raccomandasi pure il dipinto di Enea Salmeggia all'altare della Misericordia, il cui paliotto figurante la crocifissione del Nazareno venne con mirabile magistero intarsiato e inciso in legno dal romanese Giambattista Caniani, come

- (1) Arch Cent. Gov. di Milano, Sezione amminiat, Culto, Confraternite, Romano.— Grave perdita per la storia dell'arte à l'antico affresco rammentato dal Calvi, il quale, surrogato ora da altri senza dubbio meno interessanti, riproduceva nell'abside la vita dell'appotio S. Giacono e I Assunazione della Vergine. Erane antore quel Vincenzo Civerchi da Crema, detto il Vecchio, ovvero il Fornaro, che molto onorava la pitrua lombarda anche prima che Leonardo piantasea a Milano la tanto celebrata sua senola (Marenzi Giacomo, Sommarrio, ecc., opera citata.— Calvi Donato, Effemeride, opera citata, vol. 1, pag. 1671. Le duc cantorio fiancheggianti il prebitero furono non ha guari eseguite con appropriati intagli da un falganame del pasee, Luigi Brina. Gli stalli del coro, le tre perte e le bussole vennero allogate nel 1797 a Francesco Caniani d'Alzano, che le condusse a termine nel 1801 (Arch. Cent. Gov. di Milano, Sezione Amministr, Culto, Confraternite, Romano). L'organo è uno del più pregiati del dintorni.
- (2) Dati forniti dal suddetto paroco, sacerdote Gian Battista Zonca, della cui gentilezza non possiamo che infinitamente lodarci.
- (3) Il chiaro signor Pasino Locatelli consacra a questo stupendo lavoro un minnto ed assennato esame nel recentissimo suo libro: Illustri Bergamachi, stud critico-biografici, Bergamo, Tipografia Bagnoncelli 1867, pag. 331-334.
  - (4) Maironi da Ponte, opera citata.

desumesi dalle parole apparenti in un angolo della tavola: Io Babta de Canianis incidebat MDIIIC.

Fra le molte reliquie che si conservano all'altro altare dell'Immacolata, rammenteremo soltanto quella che, chiusa in apposita teca, ritiensi appartenere a Santa Maria Maddalena e che consiste in un osso di braccio o di coscia. Come vedremo più innanzi il frate agostiniano Bellino Crotti, cappellano e confessore del Colleoni, trasferivala da Sinigaglia nella propria terra nativa. Gli eredi e successori del prestantissimo duce serbano ancora diritto sulla medesima (1).

È voce pubblica che l'illustre architetto e dipintore Jacopo Tatti, più noto sotto il nome di Sansovino, fornisse il disegno dell'eleganto e maestosa facciata. Suddivisa in due piani, essa termina ai lati con due campanili congiunti da un ballatoio e da una balaustrata, la quale, adorna di statue, forma vaga corona all'intero edificio.

Questo poi aggetta sul vasto piazzale contornato da portici, e grandeggia frammezzo alla chieŝa di S. Defendente, che sorge alcuni passi indietro, e al vetusto palazzo municipale, che si presenta sulla medesima linea e reca in rilievo la simbolica figura di S. Marco e lo stemma a chiaro-scuro del Comune.

La chiesa di S. Defendente ripete la sua origine dall'esiziale contagio che nel 1424 desolò in buona parte l'Italia.

Tale era lo spavento in Romano che tutti gli abitanti eransi rifugiati nelle campagne sotto padiglioni di

<sup>(1)</sup> II corpo di S. Martino e la reliquie dei SS. Adriano, Vito e Primitivo, che l'attlor frate agostiniano, Vietro Viola, avera reaceta in deno a questa chiesa, furnon nel 1629 trasportate in quella prossima di S. Defendente assieme a più altre precesistenti nella chiesa di Santa Maria della Misericordia degli Agostiniani nello stesso Common Non ci consta se in seguito, muitamente ad altre, sieno state restiruite alla parrochiale o trasferite altrove. Cetto egli è che Romuno pei molti sacri depositi potrebbe giustamente chiamansi una mecropoli cristiana (Calvi Donato, Efformetric, op. citi, vol. 3, pag. 283).

tela (1). Nel giovedi santo dello stesso anno, il seppellitore de'morti, Tolotto da Stezzano, orava soletto nella cappella de'Disciplini, ove scorgevansi delineate le sembianze del martire S. Defendente.

Narra una pia tradizione, come nel fervore della preghiera, Tolotto vedesse a un tratto illuminarsi di vivissima luce la cappella e ravvisasse il glorioso capitano della legione tebea [muovergli incontro per assicurarlo che avrebbe interceduto innanzi Dio, purchè il popolo contrito prendesse in particolare considerazione la sua memoria.

A cotale annuncio gli sparsi Romanesi tornano fiduciosi alle loro case, il pestifero morbo cessa, e il giorno susseguente a quello di Pasqua tutti concorrono a fosteggiare il nome del celeste interpositore (2).

A viemeglio poi esprimergli la loro gratitudine i terrazzani riattarono tosto la cappella, ed eressero al santo un altare colla sua imagine, facendo voto dedicargli in seguito una più dicevole chiesa, di assumerlo a loro

(2) Celestino, Narrazione dell'apparizione di S. Defendente — Calvi Donato, Effemeride, op. cit., vol. 1, pag. 480.

Il preposto Angelo Maria Lucchetti, autore di alcume notizie storiche su questo santo protettore di Romano, vnolo ch'esso abhia tennto parcia a quei borghigiani, preservandoli ono solo nel predetto anno 124 da flagello pestilenziale, ma anche nel 1440, 1499, 1499, 1509, 1606, 1509 o segmenti. Dall'essattoro delegato, signor Angelo Paita, dimorante a Romano, ci venne moutrato un quadro attribuito al pennello del parmigiano Francesoo Simonini. Rappresenta esso un'altra appariziono di S. Defendente a fine di guarcentire il Common dagli attacchi di una handa nemica; ma per quanto possano compiacersene gli spiriti infervorti, è futori di dubbio che questo prodigio mo esprime che un pio desiderio; giacchè niumo osò finora accamparne la realtà. Godesi però di illevare nel difinito il passe giusta l'arantico suo ametto, e di stu-

<sup>(</sup>i) Tale sistema d'isolamento, che per essere stato adottato da alcuni anni in Inglilterra e in America, chiamasi ingliseo a mericano, era già da gran tempo in uso presso i Veneti e i Genovesi, i quali nelle immienti epidemie contagione, solevamo allargare di subtio fronti della città e per le ville i motti miserabili, comandaro che ciascumo dovessa ellegerirati di famiglia, che lo persone albergassero nelle case più rade che potessero (Robolotti Francesco, Rivista epidemiologica, II, Amali universali di Medicina, vol. CLXXXY, fasicolo di marza, 1984.

speciale patrono e di celebrare ogni anno tre feste in onor suo.

Nel 1498 il consiglio comunale di Romano, confermando l' obbligo delle tre feste nei giorni 2 gennaio, martedi dopo Pasqua e 14 settembre, determinò di dar principio anche alla chiesa, recata a termine sette anni dopo (1).

Alli 13 maggio 1641, imprendevansi alcuni lavori per ampliarla e decorarla, poi nel 1797 tornavasi da capo a ristaurarla con maggiore eleganza, come rilevasi dall'iscrizione posta esteriormente in fronte alla porta (2).

Questa interessantissima chiesa, disegnata essa pure dal Sansovino, offre a'nostri giorni una volta maestrevolmente colorita.

Mediante una scalea, ricca di svariati marmi e a due ripiani, ascendesi all'altare primario, ove, unitamente a un pezzo d'osso di S. Defendente e ad altri avanzi dei

diarri i costumi de'soldati pagnunti al principiare del secolo XVIII, all'epoca cioù della guerra di successione alla corona di Spagna. Esso deve essere quel quadro che il medesimo prevento Lucchetti accenna già possedato dall'antica famiglia dei Boldini e Iasciato poi in erediti dall' ultimo suo rampollo al sig. Carlo Ferreri, coll'invito a continnare egli pure, dietro la consuctudine invalsa da lungo tempo, a prestarlo alla chiesa di S. Defendente, nel di della sua festa (14 settembre), all'oggetto di ornarne la sommità della porta.

(1) Colla fabbrica di questa chiesa intitolata al patrono del borgo, l'oratorio, o cappella primitiva, cadde in dimenticanza e non fu richiamato a nuova vita che nel 1848, in cui fu ricostrutto e benedetto perchè vi si avesse a celebrare.

(2) Crediamo nostro debito di riportaria:

#### D. O. M.

DIVUS, DEFENDENS, MARTHE LIBERS, TUTELAN, RUMANO, POLLIGITUS TANTO, SOSPITATORI, RELIGIONIS, MONUMENTUM POPULES, A. PESTE, LIBERATUS ALDEM, FUNDAMENTIS, POSULT, ANNO MDV. PLEBRIMS, MAQNISIQUE, DEROCEPS, BENVIPCIUS PATRONI, OPTIMI, FELIX, GRAVITAGUE RESTABRATT, ORNAVIL, ANNO MDCCIIIC.

Sotto l'effigie di S. Defendente scolpita al di sopra della stessa porta leggesi la data MDCX. santi Adriano, Vito e Primitivo, conservasi in buona parte la salma del pontefice e martire S. Martino.

La volta del coro dipinta in modo prospettico illude e sorprende. Vuolsi che uno de Galliari abbiavi sfoggiato l'arte sua. Stupendo è il ciborio, antica e di buon pennello la pala esprimente il santo titolare.

Scendendo dalla gradinata, spicca a mano manca l'altare su cui sorge l'edicola contenente il simulacro in legno della Madonna del Rosario: ammirasi a destra l'altro altare, in cui il Talpino rappresentò coi dolcissimi e appassionati suoi tratti la risurrezione di Cristo (1). Attirano pure gli sguardi dell'intelligente le ultime due cappelle, nell'una delle quali encomiasi la tavola semicircolare, ove l'insigne pittore prospettico, scultore e architetto, P. Andrea Pozzi (1642-1709) (2), raffigurò la disputa dell'adolescente Gesù; e nell'altra non sono meno apprezzati vari lavori accuratissimi d'incerto autore, vale a dire la pala con S. Sebastiano, Santa Maddalena e S. Agostino appiedi del Crocifisso, e i due quadri di flanco, ove, oltre il patrono del borgo ed altri santi, veggonsi riportati alcuni devoti appartenenti alla nobilissima famiglia dei Suardi o Secco-Suardi.

Durasi però fatica a comprendere come non proveggasi al risarcimento di si pregavoli tele stropicciate e lacere da mani profane, raggricchiate e abbrustolite dai ceri che ardono loro troppo d'appresso.

Al pari della chiesa di S. Defendente vuolsi attribuire ad altro prodigio quella di Santa Maria della Fontana.

(2) Maironi da Ponte Giovanni, Dizionario odeporico, ossia storico politico naturale della provincia bergamasca, Bergamo 1820.

<sup>(1)</sup> A questo altare furono traslate, il 26 ottobre 1670, dalla chicos principale del brogo le reliquio de'sunti Romano, Vito, Peliciano, Faustina, Vincenzo e Valerio, già concesse dal pontefico Clemente IX alla confraternita della SS. Trinità esistente nell'i altra chicas dello stesso Comune e denominata di Santa Maria della Misericordia degli Agostinani (Calvi Donato, Efemeride, op. cit., vol. 3, pag. 227). A lato di questo medesimo altare trovansi pure, in una custodia praticata nella parete, le reliquio dei tre Santi martiri bergamaschi Fermo, Rustico e Procolo, la cui festa cado a el giomo 9 agosto.

Ed eccone i particolari, che parimenti non riteniamo soverchi in un lavoro affatto locale e caratteristico quale à il nostro.

A mezzogiorno del borgo, e a pochi passi di esso, esisteva, nel 1604, una fattoria di certo Giulio Acerbi, sul cui muro di cinta appariva tratteggiata l'imagine di Maria col divino infante. Era il 24 luglio, eccessivo il calore e l'accavallarsi de'spessi nugoloni annunciavano il prossimo temporale; tuttavia il gentiluomo romanese, Niccolò Dolfini, avventuravasi colla propria famiglia in cocchio alla volta di Crema, Aveva appena superata l'ultima casa del Comune, quando, fra un orrendo alternarsi di lampi e di tuoni, scoppiava la folgore.

Impauriti i cavalli si diedero a precipitosa fuga con manifesto pericolo di quanti venivano tratti in loro balia, e questi, attendendo ad ogni istante la morte, disfogavansi in pianti e grida, finchè, giunti alla muraglia dell' Acerbi, avvisarono l'imagine dipinta. Unanime il pensiero, unanime l'invocazione. Narrano i cronisti, che arrestatisi di botto i cavalli, avesse ognuno salva la vita. Da qui iniziavasi la speciale devozione a quell'effigie, cui il gentiluomo appendeva la prima tavola votiva (1).

Col pio fervore, crescendo anche le limosine, deliberossi di erigere in luogo una chiesa. Annuente il vescovo Giambattista Milani, veniva dal più anziano dei curati del borgo, Giovanni Morone, posta solennemente, alli 22 marzo 1606, la prima pietra, e alli 8 settembre dell'anno successivo celebravasi la prima messa (2).

La chiesa denominossi della Fontana da un ruscello che scorre sotto il precipuo altare, e fu a quando a quando sempre più ampliata e abbellita. Ottagona di forma, ricca di pitture e di stucchi, possiede tre altari, compreso il maggiore, ove si venera ancora la miracolosa imagine ristaurata dal Salmeggia con alcuni ri-

<sup>(1)</sup> Celestino, Ragguaglio della Madonna della Fontana. - Calvi Donato, Effemeride, ecc., vol 2, pag. 475.

<sup>(2)</sup> Calvi Donato, Effemeride, op. cit.

tocchi alle vesti della Vergine e alla figura di S. Antonio. Tale affresco, non privo di merito, ne richiama l'antica scuola lombarda: un altro lavoro soavissimo del Talpino rappresenta in un piccolo quadro sovrapposto all'affresco la natività della Madre di Dio (1). Oltre questa chiesa ci limiteremo a ricordare pei giotteschi suoi dipinti murali quella antichissima, già appellata di S. Eusebio e ora di S. Giuseppe (2), non che per la loro importanza altre due, le quali cessarono non ha molto di servire alle sacre funzioni. Addetta l'una a convento degli Agostiniani col titolo di Santa Maria della Misericordia, fu, a riserva di una sola cappella, adeguata con esso al suolo, in causa della soppressione avvenuta, nel 1769, per parte del governo veneto (3):

- (1) I quadri posti lateralmente all'altare maggiore sono di Ginseppe Prina; i freschi della enpola vennero ristaranti da un Bragbenti di Clusone; gli stacchi ritegnosi opera di un Giovanni Maria Pedrotti che tracciò il propirio nome in mo di casi a fiano dell'organo il 33 settembre 1705. Romano namera varie sagre annuali, fra cui quella di S. Biagio, con fera, alli 2 febbraio, quella di S. Defendente, alli 14 settembre, e quella della Chiesa parrocchiale, alli 22 luglio, nel giorno di Santa Maddalena.
- (2) Essa dista mezzo miglio da Romano e, ascosa fra campi, d di malagevole accesso, attesa la profondità dell'unica stradicciuola che vi mena, troppo sorvate impraticabile per le molte acque sorgive. Nell'interno della chiesetta, ristaurata l'anno 1867, leggesì la seguente epigrafo al disopra della porta;

# ANNO MCKLVIII Soc. Divo. Edserio. Vercelleiri. Poytifici. Sacrum A. Bergomate. Antere. Cremonensi. Remissum Ordo. Er. Poytifici. Sudani Josepho. Del. Gentricici. Sponso Postra. Receptum. Dicayere Vetustate. Dilafesim. An. MDCCCLXVII STIFE. Ollafesim. An. MDCCLXVII Coelestem. Patronum. Sigl. Posterisque Poytificiendum. Cegaverunt Coelestem. Patronum. Sigl. Posterisque Propittir. Pollacitit

(3) Ad istanza della comunità di Romano, e coll'assenso del vescovo Lodovico Donato, ponevansi, alli 30 agosto 1481, le fondamenta della chiesa di Santa Maria di Sotto o di Cortenova. Accettò il luogo il nota l'altra fino dal 1165 col nome di chiesa di S. Pietro di Monduno, passò nel 1577 sotto il medesimo titolo del principe degli apostoli ai padri francescani (1); ma abolita essa pure nel 1810, durante il primo regno d'Italia, fu per buona sorte acquistata coll'attiguo convento da un Mottini, che risparmiavali entrambi e donavali al Comune (2).

ven. Paolo Olmo, priore di S. Agostino in Bergamo, ricevendone il possesso, alli 9 ottobre 1481. Oltre l'area della chiesa, la comunità donò all'ordine alcani beni conterminati, verso mezzogiorno, dalla strada alla terra de' Biglioli, e verso i monti, dalla terra de Zanini e dal cavo per cui scorro l'acqua dei mulini di Romano. Questa chiesa, consacrata li 3 gennaio 1449, era assai capace, con nove altari, compreso il primario, in cui giacevano i corpi dei santi martiri Adriano, Vito e Primitivo, che, unitamente ad alcune delle reliquie depositate all'altare di S. Biagio, ov' erasi eretta la celebre confraternita de'Cinturati, furono trasferite il 26 ottobre 1670 nella chiesa di S. Defendente. In quel torno riedificavasi in ampia forma l'aggregatovi monastero, ove abitavano ordinariamento 8 monaci, e ove deve pure avere avnto dimora quel Lattanzio Allei di Romano, creato nel 1544 vicario generale della congregazione degli osservanti di S. Agostino in Lombardia (Calvi Donato, Effemeride, op. cit., vol. 1, pag. 144, 480 e 486). L'archivio degli Agostiniani di Romano trovasi ora appo quello centrale governativo di Milano, distribuito in 4 buste. Esso rimonta alla fondazione del convento, cioè al 1481.

(1) Avendo i padri francescani ottenuto in quest'anno di fabbricary appresso un monastero, il preposto di Ghisalha, vescovo di Tral, recavasi alli 4 ottobre la Romano a metterri la prima pietra, accompanto dai preposti del alcero del borgo, non che da quelli di Caleto, Fontanella, Antignate, Coro, Fara Olivana e Bariano. Dieci anni dopo, alli 8 aprile, il vescovo di Bergamo, Gerolamo Ragazzoni, consacrava con soleme rito la chiesa, delicandola all'apostolo S. Pietro. Nel convento del francescani di Romano spirava, alli 3 marzo 1027, il laico Tranquillo Salvetti in odore di annità, e discei che innanzi morire avesse avuto la rivelazione della celesto sua prefestinazione (Celestino P., Ragywagio della eventa del copuecta, Brescia, 1022. — Calvi Donato, Effentride, ecc., op. cit., vol. 1, pag. 390 o 486 — Mairone da Ponte Giov., op. cit.)

(2) No qui sarebbe interamente compinto il novero delle chieso di Romano; giacebè, riportandoci alla sentenza promunciata il 14 ottori 1148 dal cardinale Guidone di Somma e alla pace stipulata nel maggio 1957 in Romano atesso, troriamo accennate, oltro quella di S. Ensebio, altre due coi titoli di Santa Maria e di S. Giorgio, che dovevano appartenere entrambe all'antico bogo distrutto nel XII secolo, se puro partenere entrambe all'antico bogo distrutto nel XII secolo, se puro

A tale descrizione di sacri monumenti non sia discaro che, per una certa concatenazione di idee, si facciano tosto seguire alcuni cenni sulla gerarchia ecclesiastica e sulle altre istituzioni locali di culto e di beneficenza.

Romano appartiene alla pieve di Ghisalba (Ecclesia alba, Glesialba, Chiesa bianca) nella diocesi e provincia di Bergamo, la cui prepositurale collegiata si reputa istituita, nell'anno 516, da S. Amando conte di quella terra (1).

la prima di esse nou è la medesima parocchiale d'oggidl, o la già abbattnta di Santa Maria della Misericordia degli Agostiniani. Ne accadrà di rammentarla ancora più innanzi quando riferiremo il contennto dei suddetti atti: contentiamoci frattanto di sapere che quella di S. Giorgio, demolita da un mezzo secolo e più, sorgeva a mezzogiorno di Romano lungo la strada bassa che conduce a Covo nel fondo chiamato ancora S. Giorgio e appartenente alla famiglia Armandi, A nna certa distanza poi dal borgo sorgono l'oratorio di S. Rocco, eretto nel 1631, ove furono trasportate le ossa di tutti coloro che erano morti nei tre anni precedeuti di peste, e la cappella chiamata Madonnina del ponte, sulla cni porta d'ingresso mirasi un vaghissimo basso rilievo del secolo XIV, rappresentaute l' Eterno Padre con tre angeli per ciascun de'lati. Aggiungansi ancora l'oratorio di S. Defendente, costrutto anteriormente alla chiesa di questo nome, nel 1424, e ristanrato nel 1848, coll'ancona dell' unico altare rappresentante la Vergine Immacolata, il Santo protettore e S. Antonio; nou che la chiesa detta della Bradella e intitolata alla Madouna della Neve.

(1) Il preposto di Ghisalba portava il titolo di coute e cavaliere dello sperone d'oro e aveva signoria tanto nel temporale che nello spirituale. La chiesa, appellata nelle bolle anche abazia, è una delle più antiche plebanie del Bergamasco ed era la seconda fonte battesimale dopo quella della città. In una visita che, nel 1575, S. Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, vi fece, quale delegato apostolico, nou esita a dichiararla: Dignitas principalis in Dioccesi. Le sono soggette le chiese di Romano, Martinengo, Cortenova, Cividate, Mornico, Calcinate, Baguatica, Cavernago, Malpaga, Zanica, Urgnano, Cologno e Spirano. Le lapidi romane che si rinvennero in luogo conscryansi presentemente nell' Ateneo di Bergamo. La vecchia chiesa di Ghisalba, angusta e di stile ogivale, fn atterrata dal popolo, I quale, colle sole sue spontance oblazioni e prestazioni, incominciò, nel 1821, la fabbrica dell'attuale, e portolla a due terzi di elevazione. Scemando allora i mezzi, il Comune, coll'adesione del Governo, deliberò di contribnirvi, come in fatti vi contribul, in anuuo L. 819, 81 per un dodicennio circa. Il sacerdote Piani, quale fabbricere e sovrintendeute alla costruzione, avrebbe anticiCrescendo in grandezza e prosperità, Romano consegui da Sisto IV, mediante bolla del 23 giugno 1474 (nono calendas julii), di essere ecclesiasticamente retto da due paroci con eguale giurisdizione e diritto (1). Tale facoltà venne da Leone X confernata col breve 28 agosto (quinto calendas septembris) 1520, da cul risulta come la nomina di uno di essi spettasse al Comune, e quella dell'altro ai conti di Cavernago marchesi di Martinengo, quali

pata la riflessibile somma di quasi L. 55,000; ma gli eredi suoi, che no addimandarono il rimborso, videro la loro istanza rejetta e dichiarata destituita di fondamento con dispaccio 6 agosto 1841 della Cancelleria Aulica Rinnita di Vienna. - Concepito a imitazione dell'antico Panteon di Roma e di quello moderno di Possagno, il templo di Ghisalba appare una delle migliori opere dell'immortale architetto, marcheso Luigi Cagnola, che vi si profferse gratuitamente. Possiede un elegantissimo pronao ricco di 14 colonne corintie, novera tre altari oltremodo vaghi e rimarchevoli pei marmi di cui sono incrostati o pei dipinti del Morone e del Talpino, ma sopratutti il primarlo per la corretta e classica sua struttura a guisa di altro piccolo tempio, sostenuto da varie colonnette di marmo verdo o sovrastante ad una ampia e altissima base di marmo di Verona. Vi si ammirano nel mezzo duo angeli che portano l'Arca del Signore. Vnolsi che questa chiesa, la cui vasta rotonda misura 14 metri di diametro, compinta ed afficiata dopo 13 anni, nel 1834, costasso un mezzo miliono di lire. E non duriamo fatica a crederlo; ma ciò che non arriviamo a comprendere si è che in un piccolo villaggio, scadnto, privo di case signorlli, siasi potnto far tanto.

Gondha o Ghisalha era altra volta terra murata, e il sao castello, di cui si ravvisano gli avani, sali in grasa voce al tempo delle fiationi. Esso venno distrutto da Giovanni Rusca, il quale, guerreggiando contro i Bergamaschi, vi si recò nel 1199 cogli altri tre podesta di Milano o colle genti alleate della valle Brembana (Cronichetta di Daniele. — ploo anno icerunt quaturo Petestates cum Comitata di sunsia Brembana et destruzerun Consolbam tempore Joannis Rusche Potestatis Mediclari. — Giulini, op. cit., lib. xxvii. No minori danni soffri nel 1308 per opora dei terrieri di Galbiate, brianzuolo, che acerbamento vi sfograno l'ira fratora (Arch. Cent. gov. di Milano, Culto, Chices, cec. Calvi — Efemeride, op. cit., vol. III. — Maironi da Ponte, op. cit.)

(1) Fruendo ciasenno di esti d'una parte o perzione del beneficio parocebiale, venivano per ciò chiamati paroci porionari. Veggasi in fine la loro serie, unitamente a quella degli arcipreti di Calcio, degli abati di Barbata e dei paroci e prevosti di Covo, Antignate, Fontanella e Mozzanica. eredi dell'antico feudatario del luogo, Bartolomeo Colleoni (1).

Quando, nel 1732, il vescovo di Bergamo, Antonio Redetti, accordava con decreto 2 novembre il titolo di prepositurale alla chiesa matrice, i due paroci, Innocenzo Ceruti e Giulio Tinti, furono parimenti fregiati di quello di preposti. Nel tratto successivo, e precisamente nel 1804, il governo italiano stabili non vi fosse più che un solo paroco; ragione per cui il meno provetto dei due insigniti di tale dignità, sac. Angelo Finazzi, continuò in vita a usarne personalmente, se non che, decesso lui, nel 1822, e nominato, dopo il 1825, il suo successore, questi conservò bensì, col pingue beneficio, le antiche attribuzioni, ma col grado meno eminente di vicario, dovette assoggettarsi in tutto all'unico paroco rimasto, sac. Angelo Maria Lucchetti (2).

In conseguenza di che si addivenne a una convenzione, mediante la quale si pattul che tanto la nomina del preposto, quanto quella del vicario continuasse ad essere alternativamente deferita al Comune ed alla famiglia Martinengo-Colleoni (3). Ultimamente poi con bolla pontificia 1 maggio 1843 accordavasi al preposto di Romano il distintivo e la facoltà d'indossare il rocchetto e la mozzetta di color violaceo. Nel 1840 erasi inoltre formalmente istituita nella parocchiale una residenza collegiata di 11 sacerdoti.

L'ardore religioso e la carità dei Romanesi trova pure

<sup>(1)</sup> Fu ad istanza del Colleoni che il pontefice Sisto IV permise, col succitato berve, che si aggregassero alla parcochiale due oratori campestri abbandonati e tre benefici semplici, onde erogarne i redditi nello stependio di due cappellani, accordando pure allo stesso Colleoni, non che agti uomini del pasees, il patronato della parocchia, attesa la verificazione che tanto l'uno come gli altri averano contribuito ad accreserne il patrimonio (Arch. Cent. Gov. Culto, Chieze, Romane).
(2) Notizia formitaci alla surrioredato avv. Giacomo Quarti.

<sup>(3)</sup> Tale convenzione venne approvata dall'autorità civilo coi decreti 24 novembre 1823 e 4 settembre 1824, o dall'autorità ecclesiastica con decreto dell'autorità ecclesiastica con parcoo locale, e dal sacerdote Pietro Feraroli, cancelliere della Curia vescovile di Bergamo.

un'espressione nel numero delle loro confraternite e in quello dei loro luoghi pii, che sotto il generico nome di Misericordia, adottato per simili istituti in questa, come in ogni altra parte del Bergamasco, furono sempre di gran sollievo alle pubbliche calamità (1). Allorchò, nel 1797, cessato il regime di S. Marco, il popolo di Romano intitolavasi sovrano, e, rappresentato da un governo provvisorio di sua elezione, sopprimeva, alli 2 maggio, quei luoghi pii e quelle confraternite, i primi ammontavano a dieci, e le seconde a cinque con un asse complessivo di L. 400,620 in capitali, e di pertiche 938 in terreni (2).

Sembra che le confraternite della Cintura e della S. Trinità esercitassero in passato la maggiore influenza nel paese, giacehè l'una, quella della Cintura, deve avere avuto origine da quelle torme devote, che sorte, come vedremo, nel 1399, in questo comune e nei propinqui di Antignate, Covo, Fontanella e Gallignano, per comporre in pace gli animi fieramente scossi dalle fazioni de Guella e de Ghibellini; l'altra, quella della Trinità, ad imitazione dell' analoga confraternita sittiuta nel 1398 a Bergamo dal vescovo Cipriano de'Longhi, innalava nel 1400 un oratorio nel sito, ove oggidi ammirasi la chiesa di S. Defendente, e vi allestiva in prossimità alcuni locali pel ricovero dei pellegrini avviati a Roma (3).

<sup>(1)</sup> Relazione fatta da Alvise Priuli nell'Eccellentissimo Collegio, ai 23 maggio 1593, dopo il suo ritorno dalla podesteria di Bergamo (stampata nell'opera di Cesare Cant\u00e0, intitolata — Scorsa di un lombardo negli Arolivigi di Venezio; Milano-Verona, G. Civelli, 1856, pag. 34).

<sup>(2)</sup> I luoghi pii costituenti la Miscricordia di Romano erano denominiti Scodare, Canerina, della Beata Vergine della Pontana, della Beata Vergine della Pontana, della Beata Vergine della Bradella, di S. Defendente, di S. Antonio da Padora, del S. Angelo Custode, del Suffragio de' Morti, di S. Rocco edila Chiesa Parrocchiale. — Le confraternite chiamavania del SS, Saramento, del SS. Rosario, della Dottrina Cristiana, della Trinità de della Cintura (Arch. Cent. 6 ord. di Milano, Culte, Confraternite, Romano).

<sup>(3)</sup> Notizia fornita dal paroco locale, e confermata dagli atti del suddetto Archivio, Luoghi Pii, Romano, A.Z.

Tale pia istituzione spiegò nel volgere del tempo uno sviluppo e un carattere più confacenti all'odierna denominazione di ospitale, ch'essa assunse fino da que' primordj in cui era comune ad ogni caritatevole albergo.

Con largizioni d'ogni maniera acquistavansi nel 1602 alcune case diroccate, che, ricostrutte nel 1608, furon destinate a ricettarvi, coi pellegrini, anche i soldati che ammalavansi in cammino ed altri poveri infermi del paese. Affluendovi allora sempre più costoro, moltiplicandosi le limosine e le eredità, il pio luogo otteneva con decreto 19 aprile 1776 di essere formalmente riconosciuto dal Veneto Senato sotto forma laica e sotto l'originario nome di ospitale della SS. Trinità. Si procedette quindi a nuovi ampliamenti, finchè, ultimato, nel 1824, l'edificio, coll'unione dell'ala occidentale del cortile (1), veniva con decreto governativo 18 febbraio dell'anno appresso sancita anche la pianta morale dell'annesso nersonale (2).

Siccome poi le sostanze non giungevano a pareggiare i bisogni del popoloso comune, la municipalità, fattasi indipendente, nel 1797, stabilì col già citato decreto 27 maggio si avessero a compenetrarvi tutti i beni, i redditi e le azioni attive e passive della locale Causa Pia della Misericordia simultaneamente soppressa.

La intera amministrazione venne assunta da un corpo di 7 individui eletto dal comune, poi, a tenore del governativo decreto 21 dicembre 1807, deferivasi alla Congregazione di Carità fino al 1822, epoca in cui s'introdussero nuove prescrizioni generali pei luoghi pi della Lombardia. La tutela di questo nosocomio fu allora affidata a un solo individuo per tornare più tardi in mano alla Congregazione di Carità, da cui, detratte le somme occorrenti pel ricovero e per la cura degli infermi, si dispensa anche oggidi una ragguardevole somma in sussidio de' poveri, in doti, in baliatico, ecc.

Areh. Cent. Gov. di Milano, Luoghi Pii, Romano, Ospitale, A.-Z.
 Ibidem, Luoghi Pii, Romano, Ospitale, Ufficj.

Lo stato patrimoniale forniva, nel 1861, un reddito di lire 41.520.

Per ridurlo a si floride condizioni contribuirono in guesto secolo non pochi benefattori, fra cui un Giovanni Battista Mottini, il quale con testamento 5 aprile 1822, chiamava erede il pio istituto d'ogni suo avere ammontante alla cospicua somma di lire 537,879, coll' onere però di un largo usufrutto alla moglie e di molti legati di beneficenza e di culto. Poneva poi per espressa condizione il Mottini che si ammettessero nell'ospedale anche i poveri malati di Covo, e che un cappellano vi avesse a fissare la sua dimora, onde quotidianamente celebrarvi la mossa e prestarsi in ogni ora del giorno e della notte a qualunque altra spirituale esigenza (1).

Nelle malattie comuni, 22 letti servono agli uomini e 14 alle donne; nelle affezioni croniche, altri 6 letti sono disposti pei maschi e 3 per le femmine, coll' opportuno corredo di vasche per bagni, ecc.

Due medici condotti, altravolta eletti e stipendiati dalla Congregazione di Carità ed ora dal Comune, hanno l'obligo di curare senz'altro compenso, non che i degenti nel Pio Luogo, ogni comunista ricco e povero, e qualsiasi altro individuo che, trovandosi per avventura a Romano, vi cada ammalato. Oltre i due medici condotti (2), il comune è pure assistito da due levatrici e

<sup>(2)</sup> Durante l'invasione del cholera avvenuta nel 1877, i due medici condotti erano i signoti Gasteno Moretti e Antonio Rota, che, unitamente all'ora defunto mesetro in chirurgia, dott. Giambattiata Berardi, acrebbero semper più i loro titoli alla pubblica benemerenza. A Romano si contarono in quell'estate circa 192 casi denunciati, ma in realtà, compresi i bambini, furnoo più di 200 gli individui colti da morbo, di cni soli 108 perirono. Negli altri comuni del distretto si ebbero i seguent casi:

| Comuni    |  |   |   |   |  | Colpiti | Morti |
|-----------|--|---|---|---|--|---------|-------|
| Antignate |  |   |   |   |  | 28      | 17    |
| Barbata   |  |   |   |   |  | 17      | 10    |
| Bariano   |  |   |   |   |  | 64      | 39    |
| Calcio    |  |   | - | - |  | 158     | 58    |
| Covo      |  | - |   | - |  | 78      | 26    |

Archivio Cent. Gov. di Milano, Luoghi Pii, Romano, Ospitale, Legati, Eredità.

da due farmacisti, i quali si alternano un meso per cadauno il servizio dell' ospitale (1), ove abbiamo potuto assicurarei che sopra i 7000 e più individui, a cui ammontano sommariamente le popolazioni di Romano e di Covo, vengono annualmente accolti circa 400 infermi.

Tanta facilità di ricetto, ampiezza ed efficacia di provvedimenti valsero allo spedale di Romano l'onore di essere annoverato tra i migliori foresì esistenti in Lombardia; ma in pari tempo non può celarsi come le prodigate limosine servono troppo spesso a fomentare l'infingardaggine del povero, il quale trova più presto fatto di accattare il pane anzichè guadagnarselo coi propri sudori.

Giusta il calcolo che l'acuto e vibrato statista, ragioniere Giambattista Ruggeri, desunse dai registri comunali, le famiglie che, giudicate indigenti o prossime all'indigenza, furono sovvenute nel 1868 dalla locale Congregazione di Carità, ascesero al numero non indifferente di 500 (2).

| Comuni        |      |  |   |  | Colpiti | Morti |
|---------------|------|--|---|--|---------|-------|
| Fara Olivana  |      |  |   |  | 34      | 20    |
| Fontanella    |      |  |   |  | 99      | 55    |
| Isso          | ,    |  | - |  | 14      | 10    |
| Morengo       |      |  |   |  | 45      | 28    |
| Mozzanica     |      |  |   |  | 31      | 16    |
| Pumenengo     |      |  |   |  | 76      | 30    |
| Torre Pallavi | cina |  |   |  | 51      | 21    |

- Tale misura fu da poco tempo adottata, giacchè per lascito di certo Mussiti, una farmacia doveva essere esclusivamente addetta al Pio Luogo.
- (2) Bollettino mensile del Comizio agrario per la circoscrizione circondariale di Treviglio, Anno II, gennaio 1869, pag. 274.

Nel 1867 la rendita della Congregazione di Carità ammontò a lire 41,922. 26 . . . . . L. 41,922 26 Il passivo del 1868 ebbe le seguenti risultanze:

Imposte L. 6367 98 Servinio religioso e legati di culto 9297 32 Secconi fuori del comune 1541 20 Pesi vari caricanti il patrimonio, comprese L. 4339,00 dovute per l'Orianotrofio, o L. 4000,00

L. 4939,00 dovute per l'Orfanotrofio, e L. 4000,00 per coudotta medica, danti in totalità L. 8939,00, e computate le spese ordinarie e straordinarie di

amministrazione, riparazione, campagua, ecc. . \* 13558 27

Rimangono soltanto . . . \* 17047 46\_\_\_\_\_\_\_ L. 41,922 26

Le quali per L. 12,448. 11 furono essurite in cure agli infermi nel-

Laonde andiamo sempre più persuasi quanto sarebbe utile di estendere, se non a tutti, almeno ai più grossi comuni rurali, sia le mutue associazioni degli industriali agricoli e manifatturieri, sia le case di lavoro pei destituti d'ogni mezzo di sussistenza.

Ad infrenare il crescente pauperismo delle città e delle campagne necessita oggi più che mai la maggiore oculatezza e disciplina nella carità pubblica e privata.

Convengasi però ch'essa almeno non ha mancato di volgersi in Romano a vari mezzi per raggiungere siffatto scopo, e siane prova l'orfanotroflo femminile e il monte di grani e di pietà, dovuti entrambi a due Mottini, cioè il primo al già nominato Giambattista, e l'altro al consanguineo di lui, Felice Alfonso (1).

Di tali istituzioni però, quest'ultima, che aveva germogliato anche a Fontanella fino dal secolo XVI, agrpena nata a Romano, spirò. Ed è un vero peccato;
giacchè se l'orfanotrofio, quantunque circoscritto al sesso
più debole, è un incontestabile beneficio in ogni paese,
il monte di grani non poteva che tornare acconcio in
questo, ove per la massima parte i terreni coltivansi a cereali. Gran ventura è certamente pel contadino, che privo
di grani al di della distretta e delle seminagioni, ne
trova al solo patto di renderlo nella medesima qualità e
misura quando ne sarà meglio provvisto all' epoca del
raccollo.

Nella dolce lusinga che, coll'orfanotrofio esteso ai maschi, sorga in un'epoca più o meno prossima, anche in

l'ospitale e in medicinali, e L. 4573,35 per soccorsi in danaro e generi a 560 famiglie indigenti o prossime all'indigenza.

Ora, diciano noi, la surripetuta somma di L. 4573, 35, distribuita fra 50 famiglie, procaccia a ciascuna di case l'annua sovvenzione di L. 8, 17, II che per vero non è gran cosa, ore pongasi mente che ogni famiglia devo audivitcha fra i suoi membri. Ciò che più no sorprende è l'eccessive numero che ne approfitta.

(1) Il monte di grani venne da Felice Alfonso Mottini iniziato il 1 novembre 1822, e da lui medesimo ampliato nel 1825 e nel 1829 con rievanti donazioni di grani (Archivio Cent. Gov. di Milano, Luoghi Pii, Romano, A-Th.)

questo borgo, un asilo infantile, il quale sottragga tanti innocenti pargoletti all'incuria e all'abbandono de'lono parenti, dobbiamo intanto rallegrarci che siavisi di fresco introdotta la Cassa di risparmio, la quale, raggranellando ogni lieve peculio di chi stenta la vita, gli prepara a poco a poco una scorta, un patrimonio.

Allo scorcio del 1886, dopo soli due anni d'impianto, essa annoverava già 214 libretti in circolazione e complessivamente produceva ai depositanti, fra capitali e interessi, il credito di lire 122,539,47. Chiudendosi il 1868, i depositi ammontarono a lire 253,259,03.

Romano adunque non è certo immeritevole di figurare tra le comunità rurali distinte nella terra classica della beneficenza.

Esaminiamolo ora dal lato dell'istruzione primaria. Sonvi quattro scuole da tre classi pei maschj, e tre da due classi per le femmine, rette da quattro docenti le prime e da tre istruttrici le ultime (1): ma, gittando un'occhiata al preventivo comunale dell'anno 1867, vedemmo all'uopo stanziata la somma di lire 3,258, che niuno sarà per ritenere soverchia in un borgo di quasi 5000 abitanti, per un titolo di si grande utilità popolare.

L'accennata cifra di lir. 3,258, osserva ancora il Ruggeri, forma un singolare contrasto, ove la si ponga a riscontro con quella iscritta per lo stesso titolo sul bilancio di un comune svizzero, chiamato Vaedenschveil, nel cantone di Zurigo. Con una popolazione di 5,900 abitanti, poco superiore a quella di Romano, troviamo colà assegnata la non lieve somma di lire 16,605 per l'istruzione, che vuolsi indistintamente e gratuitamente impartita a tutti i fanciulli d'ambo i sessi dai 5 ai 14 ed anco ai 15 anni (2).

<sup>(1)</sup> Notizia fornitaci dall'egregio assessore comunale, dott. Antonio Galbiati, il quale soggiunge come non meno di 16 giovani del paese attendino anche a studj superiori in collegi, licei e università.

<sup>(2)</sup> Eppure, cosa incredibile, sopra lo già 58 provincie italiane, quella di Bergamo, cui appartiene il mandamento di Romano, è la seconda che nella atatistica ufficiale 1852-1853, presenti meno analfabeti comparativamento alle consorcile, cioè 551 sopra mille abitanti. Ma l'esempio ad-

Il confronto però non regge a cappello; rapportandosi a due comuni in condizioni naturali, politiche ed economiche assai diverse. Ognuno s'avvede che la significante sproporzione è alquanto giustificata dalle maggiori, incomparabili gravezze governative e provinciali che, assorbendo il meglio delle entrate di Romano, non gli consentono di competere col comune svizzero, pressochè libero dalle pressioni dello Stato, nel largire più laute somme a un elemento si necessario alla propria prospertià e felicità.

Siamo anzi persuasi che Romano non tarderà a seguire, per quanto sta in esso, il nobile impulso che trascina le viventi generazioni a gareggiare d'intelligenza e di sapere.

L'intero suo passato è arra sicura anche pel suo avvenire.

E se altro non fosse, basterebbe interrogare quell'archivio municipale, in cui una copiosa serie di pergamene e di altri codici manoscritti, ne attesta una grande operosità e una virtù non minore sino dal secolo XIII (1).

dotto dall'amico nostro, G. B. Ruggeri, emerito sindaco del comune, addimostraci come siamo ancora ben lontani dalla meta: e tanto più ne andiamo convinti, ove si consideri che nel paese di Galles in Inghilterra, sopra 2,655,777 fancinlli maschi e femmine in età di frequentare le schole elementari , 2,535,462 imparano a leggere e scrivere (Mattencci Carlo, Scritti vari sulla pubblica istruzione, Torino, 1865). I confronti poi coll'estero in tale argomento, divengono sempro più espressivi, se riportiamo quello addotto il 12 febbraio dello scorso anno 1868 dall'egregio professore Sante Poli nelle scnole di Porta Romana in Milano. Riferondo egli sulla visita da lui fatta alle senole popolari di Berlino, così si espresse: - In quella città non si conta da più anni alcun individno analfabeta. La senola è aperta per tutti, o le austero sanzioni della legge colpiscono le famiglie restie all'obbligo di far istraire i propri figli. Sa 50,000 giovani coscritti si contarono in Prussia nel 1866 dne soli analfabeti, mentro da noi sa 83,000 giovani colti dalla leva so ne contarono più di 35,000, cesia i cinque ottavi, che non sapevano nè leggere nè scrivere.

(1) Le pergameno ammontano a 69. La più antica risale all'anno 1291, e la più estesa concerno i fendi conferiti dai duchi di Milano ai conti Covi, fra cui quello di Romano accordato il 22 gennaio 1413 colla totale separazione del borgo dalla città di Bergamo. Tale Insieme a un gran numero di atti pagensi, processi, capitolati, deliberazioni, consigli, lettere, istruzioni, vi si rilevano alcune paci abilmente condotto fra il borgo o qualche città, vescovo o signorotto delle età di mezzo, per tacero della più nota che venno pure celebrata costà, nel 1207, fra Milanesi, Cremonesi e Piacentini.

A cosl sacro deposito aggiungansi gli statuti del comune, che sebbeno sfuggiti al Bonaini, al Rosa, al Berlan, al Barozzi e ad altri solerti indagatori di siffatti cimelj, racchiudono tanta scienza civile dal secolo XV al secolo XVIII, da rendere giustamente orgogliosa la terra cho li dettò e cho li possiede (1).

Scritture non meno interessanti pei dintorni sono gli statuti di Mozzanica, di cui venno fatto a noi stessi di scoprire il magnifico originale del 1303, obliato fra alcuni atti censuari dello scorso secolo nell'Archivio governativo di Milano (2).

atto riassuntivo porta la data del 1543, indizione I, 4 maggio, ed è firmato dai notai Francesco de' Capredoni, Jacobo Agazi e Camillo Verdelli. — I codici antichi manoscritti giungono al numero di 83, a principiare dal 1304.

(1) Tali statuti appaisone compenetrati o riformati in un sole codice membranacco di 169 pagine, legato in velluto rosso. Oltre questo prezioso volume esistente a Romano, abbiamo notizia dal cav. Bartolomeo Cecchetti, primo segretario e professore all'Archivio del Prari a Veneria, come anche lvi esistano due fascicoli s atampa sulla stessa materia. Comprendonsi nell' nno molti frammenti di statuti e documenti rativi a' rapporti di que di Romano coi vicini a partire dal 1417 al 1763: figurano nell' altro vari atti decorribili dal 1428 al 1721 e rife-ribili alli poveri forestieri tanto audditi quanto esteri abitanti nella comunità di Romano. Ambi i fascicoli sono contrassegnati dal titolo: — 1764, Agricoltura, forestieri originarii in Bresciana. — L'Archivio Cent. Gov. di Milano conserva pure tre stampe contenenti privilegi dei dogi e terminagioni dei visitatori veneti a favore di Romano dal 1428 in pol.

(2) Questo codice a gran formato in pergamena colle initiali iminiate venne dopo la nostra scoperta collocato nell'apposita raccolta degli statuti della Scaione diplomatica del suddetto archivio. Allo statuto del 1303, seritto da una sola mano, tengono dietro alcune correzioni; rifissioni e aggiunte fatte in diversi tempi fino al 1431. Quello stampato a Milano e di cui esiste un esemplare a Morzaniac col titolo Statuta Mosanica cui riconomessis, Pandulphi Malatesta typographi

Altre scritture più remote si trovano sparse, a nostra notizia, nei pubblici archivi di Cremona, Bergamo, Brescia, Venezia e Milano. Esse ne trasportano per Mozzanica e Covo al secolo XIII, per Fontanella ed Isso al XII, per Antignate, Bariano, Morengo, Cologno e Romano al X, per Barbata, Ghisalba e Cortenuova infine alla prima metà del IX, a cui ben poche città d'Italia ponno rimontare colle più antiche loro carte avventuratamente sottratte alla rapina del tempo (1).

Moltissimi privilegi, concessi dai dogi di Venezia e da parecchi dominatori della Lombardia, naturali e stranieri, tanto al borgo di Romano, quanto alle comunità di Fontanella e della Calciana, ci furono pure tramandati colle stampe (2); ma, ad onta delle più accurate indagini, non ci riesci di reperire il libro in cui non ha guari potevansi leggere anche le franchigie e le immunità di Antignate.

Riandando le condizioni topografiche e agricole, rileveremo altresì quale sia lo stato igienico, quale l'industria ed il commercio del distretto.

Giova innanzi tutto rammentare come esso comprenda una buona parte di quella zona conterminata dall'Adda, dal Serio e dall'Oglio, dove, giusta alcuni geologi, dile-

regii, 1602, diversifica alquanto dal manoscritto, sia per l'invocazione di duca Filippo Maria Visconti, colla data del 1435, indicione III, 15 genanio, da cni si fa decorrere; sia pel totale rimpasto e per la egiunte protratte fino al 1539. Anche Martinengo ha i suoi statuti, quelli vergati nel 1344, essendo podestà Bascanello de Orello e vicario Orabono di Vaprio, fronco estratti da sitri più vecchi e ridotti iu us osi corpo dal 1305 al 1305. Il consiglio comunale poi li fece stampare prima nel 1567, indi nel 1774 sotto la seguente intestazione: Statuta e privilegia comuniatità Martinenghi, Bergoni, Pranesceo Locatelli, 1774.

(1) A prova di parecelie fra tali citazioni regganai in fine i Regesti e Documenti. Dobbiamo perb soggiungere, a seanso d'ogni equivoco, como il sacerdote Angelo Grandi, nella sua Descrizione della dioceste provincia di Cremona, accenni per propria conziazione a un diploma dell'imperatore Lotario, da cui rilevasi como Barbata spettasse uel-Panno 535 al monastero di S. Salvatore e S. Giulia in Breccio.

(2) Arch. Cent. Gov. di Milano, Censo, Comuni, alle voci: Romano — Fontanella — Calciana. guato l'antico mare, o lago Gerundo, l'alveo rasciutto prese il nome d'Isola Fulcheria, e divenuto, col volgere de'secoli, feudo di Bergamo, venne poi donato dalla contessa Matilde a Ubaldo, o Uboldo, vescovo di Cremona (1).

Fatta astrazione da tale metamorfosi, certo egli è che i ciottoli e le arene sparse alla superficie ne persuadono come a poco a poco siasi ivi formato un sedimento colle materie espanse dai fiumi, o scrollate dai monti.

Gli effetti della siccità si farebbero quindi assai di frequente sentire, se i nostri avi non avessero pensato a sopperirvi colle molte acque irrigatrici, e segnatamente con quelle dispensate da entrambi i su descritti navigli Pallavicino e di Cremona.

Le filtrazioni, troppo facili in quegli strati ghiajosi, alimentano pozzi e sorgenti, che alla guisa dei fontanili di Romano, Covo, Fara, Antignate, Fontanella, Barbata, Isso e Mozzanica, coadjuvano essi pure all'irrigazione dei sottoposti piani (2).

(1) Il relativo diploma porta la data del 1098, indiziono VI, ed è citato dal chiarissimo cav. canonico Antonio Finazzi nell'erudito suo lavoro: Del codice diplomatico Bergomense pubblicato dal can. Lupo e dall'arciprete Ronchetti, ecc., Milano, 1857, a pag. 75-76.

(2) Il gran numero di tali scaturigini nelle accennate località fu dal padre Leandro Alberti attribuito alle aeque del Serio, che scorrono entro ecrti cuniculi al di sotto ed anche lateralmente al suo letto (Descrittione di tutta l'Italia et isole pertinenti ad essa, pag. 407). Egli è fra Martinengo e Romano che i fontanili cominciano a mostrarsi vicinissimi alla superficie del snolo e vanno moltiplicandosi finchè, al di là di Fontanella, misurasi un tratto di tre chilometri circa senza più trovarne alcuno. Molte osservazioni collimano in appoggio all'asserzione dell'Alberti. Avvi a Bergamo un pozzo le cui acque procedono con grande rapidità. Nel 1850 formavasi repentinamente a Gorle, nel mezzo del Serio, una voragine cho inghiottiva acque, sassi, rami e tutto quanto sopra vi passava. In comunicazione forso ai cuniculi, la voragine era sl vasta cho non potè mai essere otturata finchè naturalmente non vi provvide una straordinaria piena. Rimarcasi cho verso Seriate il finme è perfettamente asciutto, e che soltanto presso Martinengo vedesi l'acqua a gemere per la ghiaja e la sabbia. Mano mano si scende, casa cammina ed aumenta sull'alveo; co-jechè non ne manea mai al ponte di Mozzanica e mostrasi sempro più copiosa all'approssimarsi di Crema. In quest'ultimo decennio il comune di Martinengo volle tentare uno scavo , Torna quindi ovvio l'arguire, comé, abbondando di ciottoli, di ghiaja e di sabbia, le parti più elevate e giacenti presso l'Oglio siano appunto quelle in cui la vegetazione è meno atta a raggiungere il desiderato sviluppo, sebbene proporzionatamente vi allignano il gelso e la vite.

Tale è in gran parte la condizione della Calciana superiore.

Assai meglio coltivate all'incontro appaiono le campagne più basse, fra cui quelle di Romano, Fontanella,
Barbata, Covo e Antignate, ove, atteso uno più svariato
predominio della marna, della calce, della silice e delle
argille, cresce e moltipicasi in modo maraviglioso il
gelso, distribuito simmetricamente a lunghi filari, e dove,
mediante il sistema delle mezzerie, e giusta le tradizionali norme della rotazione agraria, si alfernano
con più soddisfacente profitto il frumento, il maiz, la
segale, il miglio, il lino ed anche i fieni, i foraggi, i
legumi e i frutti (1). Reputato in altre età, il prodotto
delle uve deteriorò, massime dopo la crittogama, e si
ridusse a ben poca cosa.

di fontane fuori delle abituali lero regioni, ma per quanto si aciupasacro le centinasi di mille lire non si reggiunes lo scopo. Il nostro anico, dott. Giovanni Niglio di Pirzighettone, il quale da 40 anni circa escrita il ministero di modice condotto a Covo, chinde siffatte indicazioni, affermando che l'esperienza insegna essere il tratto di terreno propisio allo scavo delle fontane, tutti vitro che malsano cone taluni pretendono. A ponente dello stesso longo di Covo, e non guari discosto da Fara Olivara, abbiamo noi stessi sisperionato tre cavi di fontane, di cui il più capace numera 54 bocche di fontanili, un altro 32 e nn altro 13 o 14. In tale materia aggiungeremo come, nelle vicinanze di Romano, presso la chiesa di S. Euschio, sampilli, fra le molte acque sorgive, un'escapa magnesiaca. Sti miglior ordinamento del Fontanone di Antignato veggasi la nota da noi apposta alla pag. 5 delle citate Notinie Storiche di que comme.

(1) Apprendiamo però dal Ruggeri (op. cit.) come la produzione del frumento ginzga ivi appena a 9 o 10 ctolitri all'ettaro, mentre nel Belgio e in Ingalitierra, ove sono assai più diffuse le cognizioni agricole, sale essa dai 24 ai 30 ettolitri sulla medesima estensione di terreno. Sonvi poi delle località nelle adiacenze di Morengo, Bariano, Barbata, Fontanella, Mozzanica e Fornovo che per la speciale ubicazione e ricchezza d'acque si prestano eziandio alla coltura dei prati stabili e a vicenda, delle marcite e delle risaje. Tale sistema di conduzione non parrebbe sconvenire anche a Romano, tanto per l'indole cretacea delle prossimo terre, quanto per la temperatura di quelle acque scaturienti quasi a livello del suolo; ma l'attuale regolamento comunale esclude assolutamente le risaie dal territorio.

Del resto il maiz, o grano turco, denominato melgot, forse dal greco vocabolo melis, per accennare una cosa gustosa, qualo sarebbe il miele, è il genere che fra tutti i cercali offre il più sicuro e copioso prodotto; ma che fatalmente si appalesa come la causa più efficace di un'infermità gravissima, qual' è la pellagra (1).

Si potrebbero citare ad esempio i villici di vari comuni, fra cui quelli di Antignate. Mentre costoro prima
che avesse luogo nel secolo XVII l'introduzione del
maiz rappresentavano la parte più sana e robusta del
paese, non usando oggidi cibo più abituale che la polenta ammanita con quella fecola, vanno sempre più
degradando dal loro tipo gentilizio, infestati e deturpat
dall'aspro e micidiale malore. Nè dicasi meno pregiudizievole a que' lavoratori de' campi il pane cotto in
famiglia, male appreso, con scarso lievito, essicato apparentemente al di fuori, umido e molliccio al di dentro,
nò la minestra confezionata con un miscuglio di farino
e condita con sostanze grasse e stantle. Grando è l'abuso di legumi e di frutta d'ogni specie non sempre sano
e bem mature.

A Romano poi avvi un notevole spaccio di salumi di carni equine, valendosi non di rado a tale scopo di cavalli estenuati e grami.

Anche le abitazioni non sono le più confortevoli a chi

<sup>(1)</sup> La fonte di tale malattia sembra risiedere specialmente nel mais, detto quarantino, cioè in quello che, raccolto per la seconda volta nell'annats, non giunge sempre a una perfetta maturanza.

affaticò tra i solchi l'intera giornata, non solo per indifferenza dei proprietari o dei loro agenti, ma per indolenza e apatia dei medesimi contadini, che si lascierebbero crollare il tetto sul capo ed empiere di gore il mal fermo pavimento, anzichè opporvi il benchè menomo riparo.

Non tenendo calcolo delle molte infermità che, a seconda delle stagioni, sono più o meno comuni a tutto il territorio lombardo, avvertiremo soltanto che la scrofola e la rachitide serpeggiano pure, di conserva alla febbre erzana, nei luoghi più umidi del mandamento di Romano; ma la più caratteristica fra siffatte affezioni endemiche è il gozzo, che prevale a Bariano, a Fontanella e a Morengo (1), e che vuolsi attribuire alla continua scopertura del collo, alla natura fisico-chimica delle acque potabili, e specialmente alle sproporzioni dell'iodio tanto nell'acqua che nell'aria.

Ancorchè l'eziologia di tale deformità non sia peranco ben determinata, tuttavia non pochi medici e naturalisti di grido, ravvisandovi l'avanzo di un cretinismo estinto, adducono prove abbastanza attendibili della stretta parentela fra queste due avvilenti sciagure della nostra specio (2).

Il che non si accorderebbe troppo colla generale sagacità e vivezza delle popolazioni di cui facciamo parola. E in vero non rare volte ci scontrammo con individui i quali, se enormemente gozzuti, potevano a mala

<sup>(1)</sup> Veggasi il quadro delle fisiche imperfezioni e maiattie, rilevate nei coscritti per le leve 1851.46 dei circondario di Treviglio; quadro insertio nel Manuale del circondario di Treviglio, compilato a cura di Ercole Donati per l'anno solare 1866, Treviglio, Francesco Messaggi, — Dalla relazione poi che il generale Federico Torre forni sulla leva dei coscritti nati entro il 1865 nel reggo d'Italia, il circondario di Treviglio figura come il VII fra quelli che diedero maggior anumero di riforme; giacebà l'attribuitagli cifra di 33.2100 non sarebbo inferiore che a quelle dei circondarii di Aosta, Lanusci, Cagliari, Catlagirone, Pincrolo e Iglesias. Risultato invero non troppo confortante dal lato igicnico.

<sup>(2)</sup> Illustrazione del Lombardo Veneto.

pena il respiro, manifestavano per altro le migliori qualità dell' intelletto e del cuore. .

Quanto all'industria ed al commercio, Romano è ben lungi dal raggiungere quel grado di prosperità a cui era salito nei tempi in cui il Muzio facevane la descrizione nel suo Teatro di Bergamo (1), e in cui i suoi abitanti, e specialmente gli Agazj, recavansi a negoziare non solo a Venezia, ma a Costantinopoli e in altre città d'Oriente.

Le già accennate circostanze naturali e artificiali del distretto rivolsero due buoni terzi della sua popolaziono al lavoro delle terre e alla coltivazione dei bachi. Siccome poi le operazioni agricolo si basano in gran parto sui contratti di mezzeria, e da qualche tempo anche sui piccoli fitti a grano, così il colono vi è tanto più attratto dalla speranza di un maggiore sopravvanzo di prodotti in natura, che a norma delle convenzioni debbonsi ripartire fra esso e il proprietario.

Poco o nulla si fa per ammigliorare ed accrescere le

(1) Muzio Achille, Theatrum sex partibur distinctum, quo ornatissima quadam quasi scena plurima non moda antiqua, sed recentiora cliam domorum, rerum virorumque illustrium Dergomatum monimenta poetice referantur, Bergomi, typis Com. Vent., 1595. — Riproduciamo in proposito i suoi versi; parte IV;

Romani eerealo forum, prætoria castra Qui distant longe, gensquo propinqua petunt, Ut mercature properabat adire Corynthum Excercendæ ergo Græcia tota suæ. Hoe castrum, hanc gentem Ludovicus Sfortia turmis Invasit magnis, depopulatus agros. Assiduo insultu vexavit et arieto erebro. Invitis unquam nec potiturus erat. Obsidibus missis, jurato et fœdere captum Effectu victus nomine victor adit. Nee tantum armorum studiis Romana propago, Aut mercature nomine et arto valet. Fert vates, quorum et gymnasia plura laboro Doctrinam et mores læta juventa eapit Andreas Catus est lectis mihi vera loquenti Grammatieus, Rhetor, Causidicusque bonus,

razze dello scarso bestiame bovino e suino (1). Esso appartiene generalmente al mezzajuolo  $(mas \hat{e}^{j})$ , il quale, allevando anche il pollame, obbligasi di fornirne alcuni capi, insieme ad altri appendizi, al padrone del fondo. I pubblici aggravi sono sempre a carico di quest'ultimo.

Anzi che innovatore, il sistema di mezzeria è tenace delle antiche usanze; ma se nei latifondi non si presta alle bonificazioni e si grandi miglioramenti, nsufrutta nei piccoli poderi le forze di tutti gli interessati, e se non altro, sottraendo i veri produttori alla servità della gleba, li rialza in dignità e provvede assai meglio al loro sostentamento.

Giusta l'asserto di Stefano Jacini, risale esso all'infanzia dell'agricoltura: è una delle principali qualità dei popoli latini, delle più profonde espressioni del loro genio (2).

In quei luoghi poi ove la corruzione dei nostri tempi non si è peranco infilirata fra le classi agricole, la mezzeria rappresenta ancora un tipo di associazione primitiva, onde varie copie conjugali conviventi sotto il medesimo tetto, riconoscono nel reggitore (regidur) l'autorità di un capo.

Offerendo egli ne'cascinali l'esempio dell'equità e della buona fede, assegna e distribuisce i lavori, provvede all'azienda rurale ed economica, e, giunto il raccolto, lo sottopone, senza nulla detrarre, al padrone pel conseguente riparto.

Molti proprietarj però, in vista di maggior utile, non ricorrono no è alla mezzeria, nò agli affitti d'ogni specie; ma, col concorso di un fattore e di un certo numero di braccianti fissi o avventizi (biotc), attendono essi medesimi alla coltura dei loro terreni.

<sup>(1)</sup> Accenna ancera il Ruggeri come il territorio romanese, racchiudente 1631 ettari, non nutra che poco più di 600 capi di bestiane, ed casi pure non appartenenti alle migliori razze (Il psuperismo in Italia, Bollettine, ecc., op. cit.) — Alla cura degli animali in genere attendono in Romano i due distinti veterinari, Giuseppe Olivari, e il figliuol ano, dott. Paelo.

<sup>(2)</sup> Jacini Stefano, La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia, parte IV, cap. II.

Anche l'allevamento dei bachi può dirsi soggetto amezzeria, ma non sempre la foglia dei gelsi che serve a nutririi. Corrispondendo questa per lo più all'onciato della semente che i coloni ponno alimentare sul fondo loro assegnato, la divisione dei bozzoli equivale in certo qual modo a quella della foglia. E qui è da notarsi come, prima dell'infezione del gelso e dell'epidemica atrofia del baco, la semente indigena fosse assai reputata in paese e fuori per l'eccellente sua qualità.

La coltura del filugello fu sempre considerata in questa regione la fonte del maggiore guadagno, richiedendosi però la massima intelligenza e assiduità a fine di non perdere in un istante di trascuratezza il frutto delle non scarse fatiche.

Non v' ha famiglia d'ogni ceto e condizione che non vi attenda. Tuttavia le filande e gli incannatoj scema-rono alquanto, e solo ora accennano a rianimarsi coi migliori sistemi moderni, a Romano, per opera dei signori Deponti e C. di Milano, a Fontanella, per opera dei signori Maggi di Bergamo, e a Calcio per opera del cav. Cesare Bozzotti di Milano, che piantò i suoi attrezzi nel palazzo del marchese Carlo Francesco Secco d'Aragona dei conti Buoni.

I falliti prodotti degli ultimi anni avevano resi inoperosi parecchi di tali opifici.

Preferiscono i più di limitarsi alla vendita dei bozzoli in natura, lasciando agli industriali e speculatori di altri paesi la cura di trarne e tesserne la seta (1).

(1) Fra i più distinti agricoltori che volsero con amore e intelligenza a rimettere e avvantaggiare i lore poderi, vanno mentovati il nobile Alesandro Gualdo-Bolis a Pontanella, il signor Giambattista Verdelli Barbata, i fintelli ingegnere Francesco e Felice Tettamani, che iniziarono ad Antignate la seminagione del trifoglio rosso, i fratelli Silvestri, che introdussero a Calcio l'avatro di ferro e la macchina a vapere per la trebbiatura del grano. Duole però che quest' ditima importazione non abbia attecchito anche ad Antignate, malgrado la soscrinone apertavi dall'ingegnere e gindice-conciliatore Rodolfo Muoni, il quale parimenti si studia con savie e ardite novità a radoppiare la forza produttivà delle sue terre notabilmenta accresciate, e abbelli il paese

Maggiore incremento all'agricoltura del distretto è a sperarsi dal Comizio agrario, che, sorto testè nel capoluogo del circondario, a Treviglio, fondò già un apposito Bollettino, attrae e suscita i migliori coltivatori a prendervi parte con assennate proposte di miglioramenti e di riforme (1).

Oltre le fornaci di mattoni e di calce comune esistenti presso Covo, Isso, Fara Olivana e in altri luoghi, eravene una a Pumenengo, che cessò non è molto, con macina di calce idraulica alimentata dai ciottoli calcarei ond' è cosparso l'Oglio (2).

Le molte acque muovono un buon numero di pile di riso a Mozzanica, Fontanella, Barbata ed Isso, alcuni torchi per trarre olio dai semi di lino e di ravizzone a Calcio, Fontanella e Romano, e alcuni magli per battere e ridurre ferramenti a Fontanella, Romano e Pumenengo.

Abbondano ovunque i mulini per macinare granaglie,

nativo di un ragguardevole caseggiato signorile e colonico. — Un trobiato da dequa esiste pura a Fontanella nella casa del predetto nobile Alessandiro Gnaldo-Bolis, che colle molte letture e peregrinazioni all'estero allargò sempre più la afera delle proprie cognizioni agricole e si rese benemerito collo ponderate sue sperimentazioni. Non meno d'ogni altro infine merita lode il signor Laigi Gatti, che coadigurado da figilo Egidio, sperimentò con successo alla Cascina Trivulzia i prati a marcita e la fabbricaziono dei formaggi, del burro e del cacio, come nel Lodigiano, en Milanese e nel Paveso.

(1) Opportuni e variati articoli di ceonomia rurale vengono forniti mano mano al Bollettino da alcuni scrittori del territorio romanese e dei limitrofi, fra cui, oltro i già citati, nobile Alessandro Gualdo-Bolis di Fontanella e ragioniere Giambattista Ruggeri, stabilito a Romano dobbiamo segnalare il conte dott. Leonardo Albani di Urganao, il dott. Antonio Grasselli di Bariano, il cav. Giovanni Cremonesi, sindaco di Pagazzano, attuale presidento del Comisio, e altri o altri anocra.

(2) In Covo segnatamente avvi una terra atta a far huoni e resistenti mattoni sia da fabbrica, sia da suolo, non che eccellenti coppi. Quattro fornaci vi funzionano quindi tatto l'anno. Il maggior provento però dei fornaciai consisto nella calce. Dal Serio ritraggonsi sassi producenti una calce dolco assai ricercata: casa ha la proprietà di au mentaro molto di volume quando viene lispefatta e colata, a differenza della calce forte che si estrae dai ciottoli dell'Oglio e che si fa cuocere a Soncino e in altri luoghi del Cremonese. e scorgonsi pure delle seghe pel taglio dei legnami d'opera, e massime del gelso e del pioppo chiamati volgarmente morù (mur) e albera.

Ma ciò che forma una vera specialità nel distretto romanese è la pesca notturna delle rane, che nonostante la recente epizoozia, produce ancora un notevole spaccio.

Le altre industrie poi variano a seconda delle località. Romano, quale capo luogo, è sufficientemente provveduto di officine, fondaci e botteghe d'ogni specie; primeggia nella provincia per buone fabbriche di cappelli e per ottime concie di pellami condotte da Santo Schivardi, dalli fratelli Paccanelli, dai soci Giovanni Armandi e Luigi Cotti.

Al pari di Covo, possiede inoltre Romano parecchi telai per la tessitura delle tele, e non manca di buoni sarti, calzolai, muratori, fabbri, legnaiuoli, tornitori, intagliatori, caffettieri, pasticcieri e distillatori di liquori (1).

Esistono ad Antignate alcuni falegnami, i quali non riescono memo felicemente nelle commettiture e mostransi degni conterranei del celebre ebanista Carlo Francesco Mattusi, che la corte ducale di Parma onorava, nello scorso secolo, del titolo di conte Palatino e di quello di cavaliere dello Speron d'oro.

Del resto ogni arte, ogni professione è rappresentata oruque in guisa da lasciar nulla a desiderare. Si annoverano qua e là nei diversi villaggi non pochi professionisti, come notai, avvocati, ingegneri, agrimensori, medici, chirurghi, farmacisti ed anche qualche pittore di merito (2).

A Calcio si distillano pure o si smerciano in quantità rosolj o acquavite. Molti abitanti si dedicano anche al commercio di granaglie, riso, semi oleosi e merci in genere.

<sup>(2)</sup> Qualo sede di una operosissima pretura giudiziaria, Romano non trovossi mai nel vero o realo bisogno di cereare fuori di passe n\u00e9 aministratori, n\u00e9 avvocati, n\u00e9 notaj, n\u00e9 alti professionisti pel disimpegno de'molteplici affari. Ottimi soggetti hanno sempre potato ivi sopperire a tutto. — Ottre la chiesa di Fontanella, debbonsi al defunto ingegno a fundici privati edi infiAngelo Fontana di Romano molti altri edifizii pubblici oprivati edi infi-

Non fu a caso che Romano produsse il primo cantante dell'epoca, Giambattista Rubini; nè fu all'impazzata che Luciano Manara, lo strenuo difensore di Roma, istituiva ad Antignate quella banda musicale, che unitamente a molti collettizi del paese, lo segul sui campi dell'onore, e che, ancora fregiata di quello splendido nome, può fornire prove non dubbie della sua costanza e abilità.

Nondimanco la scarsezza delle industrie manifatturiere rende sempre più sentito il bisogno di qualche gran stabilimento, che, giovandosi delle acque e delle braccia superflue alle occorrenze rurali, ponga un argine alle crescenti emigrazioni.

Ad onta però dell'inclemenza celeste e del rovinoso cumulo delle imposte, tutto potrebbe ravvivarsi e riforire in mezzo a tanti elementi naturali di richezza e prosperità, se altre circostanze speciali e permanenti non condannassero l'intero distretto al marasmo e all'inazione.

Incalcolabile danno apportò la nuova circoscrizione territoriale, per cui molti comuni, che già appartenevano al foro giudiziario di Romano, vennero sottoposti ad altri tribunali, e più ancora ne apportò l'inconcepibile divergenza della grande arteria ferroviaria lombarda e veneta.

I più sani e logici calcoli sull'opportunità e convenienza topografica, economica e politica, avevano suggerito nell'anno 1838 all'ingegnere in capo Giovanni Milani, il primo tracciamento in guisa che la via, staccandosi da Milano, sorpassasse il Lambro a Oppio, l'Adda a Trecella, il Serio presso Romano, l'Oglio tra Calcio e Urago, per correre direttamente e speditamente a Brescia. Eppure, ne fa pena il dirlo, tanto si brigò, tanto si fece, che lasciati da un lato gli incontestabili dettami della scienza, si preferi di superare ostacoli in-

niti lavori colonici e idraulici. Egli è col cuore commosso che rammentiamo un uomo esemplare per abilità, solerzia e lealtà di procedere, a cui l'ingratitudine e l'invidia non furono certamente avaro di amarezze. Mancò dopo lunga e fiera malattia nell'agosto 1866. finitamente maggiori, aggravando di non poco la spesa e allungando il cammino di pressochè 19 chilometri, per arrivare più tardi e tortuosamente alla medesima meta.

E il male non è lieve, ripetiamo, pel sagrificato nostro agro; perocchè difficilmente potrebbesi, nella popolosa Lombardia, rinvenirne un altro più abitato in ragione di spazio, più fitto e lussureggiante di ragguardevoli caseggiati, più ricco e variato di prodotti.

Se l'industria vi deperisce e muore, non devesi rintracciarne altrove la causa più sicura e continua.

Nò meno lieve à il male pel commercio in genere, perciocchà il risparmio del tempo e della spesa à tutto per esso. Se giornalmente si avessero a sommare i risparmii che si farebbero con un'altra via più diretta, in parecchie corse, da centinaia e centinaia di persone di colli di mercanzie, vogliasi in chilometri, vogliasi in quattrini, oh che sì che il computo non sarebbe indifferente in fine d'anno, di più anni, d'innumerevoli anni!

Badino a ciò i nostri legislatori: maggiormente però vi badino coloro che assumono l'incarico di rappresentare gli interessi delle località preterite, le quali, affidandoglielo, ripongono giustamente in essi ogni loro speranza.

Voglia il cielo che la nostra voce non perdasi, come al solito, nell'incessante chiacchierio di tante altre (1).

Prescindendo dallo smercio dei commestibili e di ciò ch'è necessario agli indumenti delle persone, il traffico ordinario, per quanto abbiamo esposto, è limitato alla sola vendita dei bozzoli, delle biade e del bestiame.

Oltre la fiera, detta di S. Biagio, che tiensi annualmente a Romano nei primi tre giorni di febbraio, e che

<sup>(</sup>i) Il beneficio cho qui si reclama a vantaggio del distretto di Romano, venno pià ampiasanet di sicusso ed invocato da tutti i villaggi e da tutto le grosse borgate poste lungo il tramite da Treviglio a Chiari, mediante il nemorriale che quelle comanità indirizzarono, nel 1894, alla Presidenza della Camera dei Deputati, e che noi integralmente riproduciano nel Documenti.

estendesi a molte altre cose, avvi il mercato ebdomadario, che reputiamo fra i più antichi d'Italia, rimoniando esso nientemeno che all'anno 1171, in cui per opera dei Bergamaschi ricostruivasi il borgo fleramente manomesso nelle guerre contro il primo Federico di Svevia.

Reduce, nel maggio 1503, dalla sua podesteria di Bergamo, il patrizio Alvise Priuli riferiva all'eccellentissimo Collegio di Venezia, come in tutta la provincia
sino a quell'ora affidatagli, non si tenessero mercati che
a Bergamo, a Martinengo e a Romano, e come essi fossero in gran flore pel copioso grano che veniva introdotto dai contrabbandieri, e che, accumulato in ampi
magazzeni, veniva poi ricondotto nel Milanese, nel Bresciano e nel Cremonese, quando questi paesi, a motivo
dell'incetta già fatta o della sopraggiunta penuria, ne
rimanevano in difetto.

Laonde, soggiunge il Priuli, in quegli anni calamitosi mangiavasi ottimo pane e a buon mercato in Bergamo, mentre nei luoghi finitimi la gente cadeva morta di fame per le strade (1).

I due mercati di Romano e di Martinengo tornavano eziandio favorevolissimi alla conservazione della città e della fortezza di Bergamo.

Allo scorcio poi dell'ultimo secolo, avendo Romano cessato di essere luogo di confine, il suo mercato dovotto scadere dall'antica importanza: esso riproducesi ancora, languidamente, tre volte alla settimana, cioà al lunedi, mercoledi e venerdi pello smercio delle biade, e dopo l'anno 1859, con crescente profitto, anche al primo giovedi d'ogni mese, per la vendita delle bestie bovine.

Altro mercato antico è quello concesso da Luigi XII, re di Francia, a Fontanella (diploma 7 luglio 1509): al-



Relazione fatta da Alvise Priuli, ece. già sopra citata. — Il munitio romanese conserva ancora l'antico stendardo comunale che veniva esposto nei giorni di mercato. Esso reca le tre lettere P R (Publicum Mercatum Rumani).

tri ne sorsero di recente a Calcio, a Covo (1) e ad Antignate (2).

La circoscrizione territoriale amministrativa del paese che abbiamo descritto andò soggetta a molti e complicati mutamenti. Vari comuni, già associati sotto un solo regime, furono, ancorchè vicinissimi, più e più volte disgiunti e riuniti, passando e ripassando da provincia a provincia, da Stato a Stato. Un breve transunto basterà per ora a fornircene un'idea.

Fra i diversi patti stabiliti nella pace di Costanza, il 30 aprile 1183, si convenne che la giurisdizione politica del borgo di Romano fosse trasferita dal municipio milanese a quello di Bergamo.

Quasi due secoli dopo, Romano veniva infeudato a Vincenzo Soardo, e allorchè, nel 1413, impadronivasene il Carmagnola per ordine di Filippo Maria Visconti, questi ne investiva il conte Giacomo Covo, già signore dell'omonimo comune e di Antignate.

In processo, e precisamente nel 1441, i tre castelli di Romano, Covo e Antignate toccarono in feudo a Bartolomeo Colleoni, il quale, perdutili nel 1443, ricuperavali nel 1448, mediante speciale concessione del Veneto Senato. Ma in quel medesimo anno, alleatisi i Veneziani al fedifrago condottiere dei Milanesi, Francesco Sforza, aderivano ch'esso, a viemeglio arrotondare quanto aveva malamente carpito, si approprisses anche i comuni di Covo, Antignate e Fontanella, producendo così quella radicale separazione fra queste terre e quelle di Romano che durò fino allo spirare del secolo XVIII.

Romano, reso al Colleoni, nel 1451, da Francesco I Sforza, novello duca di Milano, venivagli confermato dalla Signoria di Venezia, nel 1454, coll'aggiunta di Martinengo, Cologno, Urgnano, Malpaga, Calcinate, Ghi-

<sup>(1)</sup> Avviso 16 dicembre 1863 firmato, pel sindaco Paolo Scarpini, dall'assessore anziano, cav. ing. Scipione Marinoni.

<sup>(2)</sup> Avviso 14 agosto 1863 firmato dal sindaco, dott. Leandro Mnoni, cui il paese deve pure le senole serali per ambi i sessi ed altri opportunissimi provvedimenti di poliria comunale.

salba, Mornico, Palosco, Solza, e, dietro permuta effettuata nel 1473, anche di Cavernago. Il borgo avvantaggiò allora sotto ogni aspetto e divenne il capo luogo di un piccolo Stato, che nel 1465 la stessa Repubblica di S. Marco avva esonerato da ogni servità e da ogni vassallaggio. Morto però il Colleoni nell'ottobre 1475, Venezia prese possesso di tutti questi luoghi, all'infuori di Malpaga e di Cavernago, che lasciò agli eredi del celebre condottiere bergomense, unitamente ad alcuni beni situati in altri comuni.

Il senato poi istituiva, alli 12 dicembre, in Romano, la carica di podestà e provveditore (1), e alli 18 detto mese confermava agli abitanti gli antichi privilegi, che come già dicemmo, si ponno leggere anche nel loro archivio.

Covo e Antignate, che avevano dianzi formato un tutto con Romano, venivano dai nostri duchi scorporati e concessi in feudo, nel 1480, a Giovanni II Bentivoglio, capo perpetuo del senato di Bologna, il quale, accresciutavi importanza col battervi moneta, tramandolli entrambi alla sua posterità.

Fontanella, segregata essa pure dalla provincia cremonese e arricchita di maggiori franchigie, potè sottrarsi allora, come sempre, da ogni vincolo feudale.

Durante il dominio veneto, il territorio bergamasco era diviso in due regioni, cioè la pianura e la montagna. Il piano poi era suddiviso in varie quadre, il cui numero mutò secondo i tempi.

Romano apparteneva alla quadra di Calcinate, unitamente alle sue dipendenze, che in buona parte rappresentavano l'antico Stato del Collegni.

Quattro nobili reggevano, allo spirare della Repubblica, coll'accennato titolo di podestà e di provveditore, la provincia di Bergamo: uno in città e gli altri a Romano, Martinengo e Clusone, gelosissimi tutti l'uno dell'altro della loro giurisdizione (2).

<sup>(1)</sup> Archivio Governativo di Venezia, Senato, Terra, Registro 7, carto 99, tergo.

<sup>(2)</sup> Cosl il Maironi da Ponte, opera citata; ma se dobbiamo atto-

Quello di Romano risiedeva nella rocca attualmente destinata ad uso di pretura e di carcere mandamentale.

A riforma ed emenda degli antichissimi statuti, i capitani e podestà di Brescia, Antonio Donà ed Antonio Savorgnani, dettarono una così detta terminagione per ciascuno, cioè il Donà alli 12 agosto 1756, il Savorgnani il 1 febbraio 1795.

Quale ricordo preziosissimo del veneto regime, Romano conserva ancora l'insegna di comando dei suoi podestà, consistente in una verga d'ebano ottangolare, alla cui sommità stanno accollati due piccoli stemmi finamente incisi in laminette d'argento (1).

nerei al Formaleoni nella sua descrizione topografica e storica del Bergamasco, i podestà erano cinque e risiedevano a Bergamo, Martinengo, Romano, Lovere e Cologno.

(1) L'uno di tali stemmi rappresenta quello del comune, sebbone in luogo del castello torricellato, o maschio di forteza, non via inicontri che una torre meriata coi medesimi colori e metalli indicati altrove o colle duo iniziali ai lati C. R.; — l'altro porta inquartato nel l cali punto: rosse con un lones in piodi, che colla branca destra tene una epada sulle spalle; en el 2 e nel 4: vario, o armellino, con fiocchi neri eun capo d'oro parimenti carciato d'un lone passante nero.

Quest'nltimo poi è fiancheggiato dalle lettere S. B., che dopo lunghe indagini abbiamo potuto persnaderci essere le iniziali del nome di Scipione Benzoni, il quale resse la podesteria di Romano dal 1588 al 1591. Fra gli stemmi dei Benzoni però sonvi molte varietà. In quello descritto per esempio a pag. 243 della Nobiltà Veneta di Casimiro Freschot (Venetia, Gio. Gabriel Hertz, MDCCVII) il leone in piedi nel 1 e 4 punto rosso è surrogato da un leone passante. Gli scudi dei Benzoni di Lombardia inseriti a pag. 25 del Codice Araldico dell'Archivio Cent. di Milano, diversificano ancora più. Essi sono divisi in tre fasce, di cui la prima d'argento caricata d'un' aquila nera bicipite, coronata, la seconda d'oro con un canc nero passante a diritta, e la terza d'armellino con fiocchi neri. - Questa cospicua famiglia d'antica nobiltà e di fazione guelfa, produsse molti illustri personaggi, fra cui Benzone Benzoni fu podestà di Crema fino dal 1102, Domerio figurò come console fra i soscrittori del diploma 11 febbraio 1185, con eni il Barbarossa conservò e accrebbe i privilegi ai Milanesi e permise loro la riedificazione di Crema. I Benzoni favorirono nel 1258 Uberto Pelavicino nella balla di questa città, e diedero nel 1303 in Venturino, gonfaloniero di Santa Chiesa, un celebrato capitano del popolo milanese, che venne strangolato nove anni dopo in patria per opera dei Ghibellini. Essi fornirono eziandio vari signori a Crema, cioè: Socino nel 1315, i fratelli Bartolomeo e L'annessione alla Repubblica Cisalpina, nel 1797, distrusse tutti quei privilegi, per cui il borgo non tributava a Venezia che 1400 ducati, e non tenevasi da meno d'ogni città.

In materia giudiziale esso divenne il capoluogo del circondario X e residenza di un pretore: in materia amministrativa il capoluogo del distretto III del dipartimento del Serio, richiamando a sè quei comuni, da cui le vicende politiche lo avevano disgiunto.

Paolo dal 1402 al 1405, e Giorgio dal 1405 al 1425. Emerse costui nei negoziati politici, battè monetat, e nel 1408 otteme pure di ossere megoziati politici, battè monetat, e nel 1408 otteme pure di ossere rermasca, i Benerosi di Cartante del Branchillo del 1808 del 1809 d

Chiamayasi pure Socino quel Benzoni cho, nel 1509, fn principalissimo stromento della dedizione di Crema al gallico re Luigi XII, e che, come il primo Venturino, finl per ciò sotto la scure del carnefice. Oltre al summentovato Scipione, il borgo di Romano ebbe altri due podestà della famiglia Benzoni, e furono Paolo, dal 1652 al 1654, e Giorgio, dal 1678 al 1680, Mediante diploma 20 settembre 1683, Niccolò Benzoni, patrizio cremonese, consegni da Ferdinando Carlo Gonzaga, ultimo duca di Mantoya, il titolo di conto di S. Raffaele nel Monferrato e potè conservarlo anche successivamente sotto il governo imperiale. Un Antonio Benzoni veniva nel 1731 investito dall'imperatore Carlo VI, con diploma 20 maggio, del feudo di Balsamo e di Robecco nel Milanese, poi con altro diploma 2 ottobre 1733 ottenne di appoggiarvi il titolo marchionale. I Benzoni poi che, in seguito al governativo decreto 17 settembre 1770, furono antorizzati a far inserire le loro armi nel codice araldico di Lombardia, sono un marchese Alessandro e i fratelli di lui, Francesco e Carlo. Il ramo dei Benzoni di Crema chindevasi con un' Isabella, che nello scorso secolo impalmavasi al gentilnomo Stefano Frecavalli, suo concittadino, e discendente da quel Giovanni Frecavalli, che il duca Filippo Maria aveva cletto collaterale generale di tutto il sno Stato. Ultimo loro rampollo è la nobile donna Erminia Frecavalli Benzoni dimorante a Milano e tanto apprezzata per le doti del suo spirito, come per quelle del suo cuore.

Sotto il primo regno d' Italia, Romano era compreso nello stesso dipartimento, possedeva una giudicatura di pace di seconda classe e sovrastava al terzo cantone del distretto II di Treviglio, popolato nel 1809 da 17,094 abitanti.

Reduci gli Austriaci, e inauguratosi, nel 1814, l'ibrido regno Lombardo-Veneto, il borgo figurò alla testa del distretto XII della provincia con 13 comuni, e fu residenza di un commissario per gli affari amministrativi e di un pretore di seconda classe per quelli giudiziarii.

Una deputazione, composta di tre fra i maggiori estimati del paese, allestiva e mandava ad esecuzione gli atti discussi e votati dal consiglio comunale, sanciti dal

Nello scompartimento territoriale del 1854, Romano possedeva una delle tre preture di prima classe della provincia, e con tutto il dipendente distretto X noverava 34,264 abitanti; poi, redenta la Lombardia, fu, giusta la legge 25 ottobre 1859, conservato alla provincia di Bergamo, nel circondario secondo di Treviglio, quale capoluogo del mandamento terzo, formato, come altra volta, da 13 comuni. Essi presentano attualmente una superficie di 152,299 pertiche metriche, e una popolazione complessiva di oltre 22,000 abitanti, proporzionalmente ripartiti nel numero di 157 per ogni chilometro (1).

Nel 1483 Romano, conservando il diritto, l'importanza e il nome di borgo, contava 2000 abitanti entro le mura e 350 fuori (2).

E' si mantennero approssimativamente in questa cifra per più secoli, giacchè nel 1676 non sommavano in tutto che a 2800 (3), e nel 1776 a 2843 (4). Crebbero assai più celeramente dappoi, essendosi rilevato dall'anagrafe eretta 4 anni appresso (1780), come le 544 fami-

<sup>(1)</sup> Statistica ufficiale del Regno d'Italia. (2) Sanudo Marino, Itinerario.

<sup>(3)</sup> Calvi Donato, Effemeride, eec., op. eit.

<sup>(4)</sup> Formaleoni Vincenzo, op. cit., parte prima, pag. 41.

glie esistenti allora in Romano, dessero un totale di 3061 individui fra maschi e femmine (1).

Giusta dati e statistiche ufficiali più recenti, gli abiianti di Romano salirono nel 1805 a 3165, nel 1854 a 4274, nel 1859 a 4501, nel 1861 a 4440, nel 1866 a 4517, e col primo gennaio 1867 a 4857, per scemare però alla fine dello stesso anno in causa del cholera a 4735 (2).

All'entrare poi del 1869 la popolazione del comune risali a 4867 individui fra adulti e fanciulli dell'uno e dell'altro sesso (3).

| (1) E  | ccone  | i pr | ecisi | risul | tati | :   |     |    |      |  |    |      |
|--------|--------|------|-------|-------|------|-----|-----|----|------|--|----|------|
| Fancin | li e g | iova | netti | fino  | all' | età | dei | 15 | anni |  | N. |      |
| Uomini |        |      |       |       |      |     |     |    |      |  |    | 1051 |
|        | oltre  | i 60 | anni  |       |      |     |     |    |      |  |    | 114  |
| Donne  |        |      |       |       |      |     |     |    |      |  | 79 | 1495 |

Totale N. 3061 Ruggeri Giambattista, Il pauperismo in Italia (Bollettino, ecc., opera citata, anno secondo, aprile 1869, pag. 326).

(2) Nel 1867 si ebbero a Romano 178 nati e 300 morti, mentre nell'anno 1865, sopra 167 nati, non si avevano avuti che 141 morti, di cui fra i primi 90 maschi e 77 femmine, fra i secondi 71 maschi e 70 femmine, con un'eccedenza di 26 nati.

(3) Ginsta i movimenti dello stato civile degli unni 1864, 1865 e 1865, pubblicati dal Ministero dell'Interno nella Statistica del Regno d' Italia, la popolazione dei vari comuni componenti questo distretto consta delle seguenti cifre:

|                             | Anno 1864 | Anno 1865 | Anno 18 |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------|
| Antignate                   | 2002      | 2030      | 2066    |
| Barbata, Zaccarola e Miran- |           |           |         |
| dola                        | 431       | 411       | 401     |
| Bariano                     | 1122      | 1123      | 1132    |
| Calcio                      | 2992      | 3007      | 3045    |
| Сочо                        | 2384      | 2377      | 2399    |
| Fara Olivana con Sola       | 674       | 678       | 678     |
| Fontanella                  | 2521      | 2510      | 2483    |
| Isso con Casella, Cascina   |           |           |         |
| Bronzone, Cascina Famo-     |           |           |         |
| sa, Cascina de' Pecchi e    |           |           |         |
| dne Cascine Ferrabone .     | 333       | 333       | 323     |
| Morengo                     | 1124      | 1128      | 1136    |
| Mozzanica                   | 1184      | 1184      | 1185    |
| Pumenengo                   | 1425      | 1425      | 1440    |
| Romano                      | 4467      | 4493      | 4517    |
| Torre Pallavicina           | 1485      | 1493      | 1520    |
|                             | 22144     | 22192     | 22325   |

Romano adunque rimane ancora dopo Treviglio e Caravaggio il borgo più popolato del Bergamasco. Nel 1865 erano 276 gli elettori amministrativi e 108 i politici inscritti nel collegio di Treviglio.

Le magistrature locali sono la pretura, la commissione visitatrice delle carceri giudiziarie, l'agenzia delle tasse per gli atti civili e giudiziari, la delegazione di sicurezza pubblica, l'ufficio del registro e bollo: avvi pure un ufficio per la posta delle lettere, e sperasi venga presto riattivato il soppresso magazzeno di generi di privativa, promettente buoni risultati. La pubblica forza, che non ha guari noverava due compagnie di guardie nazionali capitanate dall'ingegnere Enea Rubini, riducesi ora al solo distaccamento di carabinieri.

Il comune corrispose nel 1867 allo Stato ed alla provincia lire 48,196. 80 per imposte dirette, e presuntivamente il doppio per imposte eventuali e indirette (1). Quale differenza fra l'approssimativa cifra di L. 150,000 ch'esso deve ora pagare per essere amministrato e l'annuo canone di 1400 ducati che nel 1796 tributava alla Repubblica Veneta per la sua tutela (2)!

Romano ha una superficie di 1681 ettari.

Quantunque vari comuni spettanti oggidi al suo distretto abbiano sempre appartenuto, come ora vedemmo, alla diocesi, e per lungo tratto anche alla provincia di Cremona, nondimeno è certo che nel loro dialetto si avvicinano tutti più al bergamasco che al cremonese. Fatto di cui non si potrebbero rinvenire le cause che nelle primitive immigrazioni e sovrapposizioni di popoli, nell'imperserittibilità e prevalenza dei confini naturali agli artificiali.

Ruggeri G. B., Il pauperismo in Italia (Bollettino, ecc., op. cit., anno II, gennaio 1869, pagina 276).

<sup>(2)</sup> Così il Ruggeri in alcuni appunti a noi diretti. Nel 1483 Romano non tributava a Venezia che 300 ducati, di cui 120 erano pel provveditore e podesti (Sanudo o Sanuto Marino, Itinerario per la Terraferma veneziana, fatto nel 1483, Padova, Seminario, 1847, in-4, pag. 84).

Rimandando i nostri lettori a quanto il Biondelli ed il Rosa dettarono sulle forme grammaticali del parlare bergamasco, noteremo soltanto che le gutturali aspirate rimettono qui alquanto della loro asprezza; ma che, come in ogni altra parte della provincia bergomense, corrono anche in questa strani vocaboli, i quali, unjtamente alle radici, o alle contrazioni delle antiche voci grecolatine, ne rivelano moltissime altre appartenenti a ben altri gruppi.

Valgano ad esempio piò per aratro, dal latino plaustrum, carro; sòmelee, lampo, dal caldaico chemesch, sole; tambūs, nascondiglio, dal greco tambos; tata, padre, dallo slavo tato, dal valacco tatōl, dal sanscritto tatos e dal greco tetta (1). Anche piò per misura agraria deriva dal latino-barbaro plovum o plodium, come rileverebbesi dalle pergamene del secolo XIII.

Abitualmente i contadini indossano abiti di fustagno e copronsi d'un cappello a larghe tese. Grande però è la smania di figurare nei di fustivi e di affettare possibilmente i modi e le usanze delle città: laonde veggonsi a mano a mano sparire i distintivi più caratteristici e tradizionali, come i lunghi spilli d'argento nell'acconciatura del capo delle donne.

In genere poi gli abitanti sono snelli, resistenti alla fatica e di media statura: amano il caffò, il buon vino e l'allegria; appaiono acuti d'ingegno, avidi di novità e sovratutto caldi d'amor patrio.

Lasciando materie pressochè tutte di attualità, non possiamo a meno di misurare con peritanza e trepidazione lo spazio assai più lungo e scabroso che ne resta a percorrere, sorva un terreno dov' è mestieri scrutare ogni nome, interrogare ogni sasso, chiarire ogni ricordo.

Attesa la finitima posizione fra due ragguardevoli Stati e fra varie provincie dell'Alta Italia, non v'ha chi non presuma eminentemente storico il paese; ma invano cercasi una guida locale, costante e sicura: errasi ovunque fra le tenebre, l'incertezza e l'oblio.

Rosa Gabriele, Dialetti, costumi e tradisioni della provincia di Bergamo e di Brescia, Bergamo, 1857.

Non avendo a riprometterci gran che dalle solite fonti generali per la storia del Milanese e del Cremonese, del Cremasco e del Bergamasco (1), vedrà il lettore in quali e quanti altri campi dovemmo spigolare, come spingemmo le minute nostre indagini a segno da soffocare il racconto, diremo quasi, in un profluvio di note e citazioni. Amiamo giustificare il tutto e omettere il meno che sia possibile.

(1) Castelli Castello, Liber memorabilium, sive chronicon successuum Guelforum et Gibellinorum ab anno 1378 usque ad 1407 (Sta nel Muratori, Rerum Italicarum scriptores, tom. XVI) - Cavitellus Ludovicus, Annales quibus res ubique gestas memorabiles a Patrico suco origine usque ad annum Salutis 1583 breviter ille complexus est; Cremonae, apud Christophorum Draconium, 1588 - Corio Bernardino, Storia di Milano riveduta ed annotata dal professore Egidio De Magri; Milano, Francesco Colombo, 1855-1857 - Giulini Giorgio, Memorie della eittà e campagna di Milano nei secoli bassi; Milano, Bianchi, 1760 - Rosmini Carlo, Dell'Istoria di Milano: Milano, Manini e Rivolta, 1820 - Campi Antonio. Cremona fidelissima città e nobilissima colonia de' Romani, ecc., ossia Istoria delle cose più notabili appartenenti ed essa: Cremona, in casa dell' Autore per Hippolito Tromba ed Hercoliano Bartoli, 1585 - Ronchetti Giuseppe, Memorie istoriche della città e chiesa di Bergamo dal principio del V secolo di nostra salute fino all'anno MCCCCXXVIII: Bergamo, L. Sonzogni, 1817 - Fino Alemanio, Storia di Crema raecolta dagli Annali di M. Pietro Terni, ristampata con annotazioni di Giuseppe Raeehetti per oura di Giovanni Solera, Crema, Luigi Rajnoni, 1844, ecc., ecc.

## RACCONTO STORICO

Romano di Lombardia, così contrassognato oggidi perchò non abbiasi a confonderlo colla patria degli Eccelini o Ezelini (1), trovasi nelle scorse età mentovato ora sotto il nome di Rumanum, ora sotto quello di Romanum.

Il che ne induce a ritenerlo una propagine degli antichi signori del mondo, i quali, giusta quanto si narra, diffusero le loro colonie anche nel paese bergomense, già in addietro occupato dagli Orobj e da altre celtiche schiatte (2).

Le iscrizioni latine rinvenute sì a Romano che nei dintorni avvalorano tale credenza, e collo speciale culto

- (1) Oltre questo Romano, appartenente alla provincia di Bergamo, avvene un altro presso Bassano in quella di Vicenza, ove trasse origine il famoso Ezelino, sconfitto dai Milanesi a Cassano, e morto a Soncino il 27 settembre 1259.
- (2) A pochi passi dalla cascina Bellimana sulla strada vicinale conducente da Covo a Romano, esiste un piccio campo più elevato dei circostanti, coperto di ciottoli s totalmente circuito da un fossatello, a guisa di vallo o antico campo più enopo timerato. Esso è ova conoscinto sotto il nomo di campo dei morti di S. Lorenzo; ma vuolo la tradizione che il nome della prossime cascina provenisse da uno sconsigliato paragimento di sangus Bellum riazumu Bellimana. Quando ciò avvenisse è oscuro: varie ce contraddicenti sono le opinioni. Un grosso macigno omacigno.



reso a Minerva ed a Giove (1), ne ricordano pure la pia onoranza che ogni popolo civile tributò sempre agli estinti (2).

isolato, sembra sia stato colà trasferito da lungi per coprire e tenere in rispetto un lembo di quel terreme che, smosse e scavato al di sotto, ed anche all'intorno, trovasi gremito di cocci e altri fraumenti, di ceneri e di ossa umane parace e racchinas in celle di pietra o di terra cotta. La dimensione poi dello coss è tato che alcuni, estaminandole, arguirono abbiano appartenute a gente celtica, anzichò a individui di razua latina. Ma anche ciò è assai dubbio. Diesei che un simile ripostiglio siasi riscontrato anche lungo la strada che da Romano mette a Cortenova. Sifiatta induzione però non teglie che se Romano esistette in un'epoca anteriore alla latina, abbia ricevuto dai sopraggiunti abitatori l'attande sua denominazione.

- (1) Froquenti erano, durante i mesi di Inglio e di agosto, i sagrifici che nella poco discosta terra di Ghisalha facervania a Giove Pluvio, tanto invocato dai nostri padri, quale nume della pinggia. Vuolsi che vio orgesse un tempio a lui dedicato col suo simulacro (Girald..., De diis gent. Mattio nel Sant., p. 3, ove tratta della chicea di Ghisalba Calvi Donato, Effeneride, opera citata, vol. II. Coglioni Celestino da Martinego, Dell'Historia quadripartita di Bergamo e suo territorio, nato genilie et rinato christiano, Bergamo e Brescia, 1618, lib. I, pag. 34, lib. II, pag. 63-64.)
- (2) La lapide, che il Celestino dichiara di aver vedato a Romano vanti in casa del Cati, concervasi ora nell'Atence di Bergamo. Vi si legge un'iscrizione romana che, riportata dal modesimo Celestino nella Storia quadripartita, fu riprodetta dal Muratori a pag. 1569, vol. VII della sna Raccolta; se non che, avendo questi osservato, come l'autore bergamasco avesse posta in fine della seconda riga la sola lettera 8 invece della parola 3II, la credette un'inestizeza e l'omine, tralasciando anche l'ET che segue in principio della terra riga. Tauto il Celestino pio, he il Muratori, non cnaravonó in enteren il l'impo, come si ha sempre nel marmo. Siamo quindi lieti di ridare l'epigrafe nella migliore lecinos favoritate di chiarissimo canonico, cave. Giovanni Finazzi, di cui tutti ammiravono la scrupolosa esattezza e la profonda crudizione. Ecolosi :

C. SEXTILIVS C. L.
SECYNDYS. SIB
ET. C. SEXTILIO. C. L.
SODALL PATRONO
ET. C. SEXTILIO. C. F. MAX.
PATRONI. F. ET. LARTIAE
LF. QUARTAE. VXOR
PATRON.

Tavola in marmo bianco polito e sagomato, alta M. 0, C. 98; larga M. 0, C. 62.

Nè una più bella, nè una più probabile origine potrebbesi in vero assegnare al borgo; ma tutta l'era latina trascorre senza che i primi suoi moti abbiano scintilla di luce. Egli è solo qualche secolo dopo, quando, sezzati i ceppi delle nordiche masnade, i popoli italiani costituironsi in municipi e comuni, che anche Romano, già fatto adulto, si appalesa, e male non figura in quei giorni di nazionale riscossa.

A fine però di meglio stabilire i primi dati della nostra storia, facciamo precedere quanto ci occorse anche di lieve momento ma di più remoto, attingendo a fonti sincrone, fra cui all'archivio diplomatico milanese, a quello capitolare della cattedrale di Bergamo e a quello, già diocesano, ora comunale di Cremona.

A mezzo il secolo IX, nell'anno 840, ci si presenta a Ghisalba una religiosa, chiamata Sighelberga, che, addi 27 aprile, cede a due suoi fratelli, di cui l'uno arciprete, nomato Garibaldo, cinque poderi e 14 persone fra servi e serve, mariti e mogli coi rispettivi figli (1).

Non guari dopo Carlomanno, trovandosi nell'879, poco lungi da Romano, a Cortenova, spedisce un diploma, ove questo luogo è designato col nome di Villa Reale (Curia nova) (2).

Antignate, esso pure di origine romana, come abbiamo altre volte accennato (3), appellavasi nel medio evo An-

<sup>(1)</sup> Archivio Cent. Milanese, Sezione Storico-Diplomatica — Veggansi infino i Regesti.

<sup>(2)</sup> Ronchetti Giuseppe, op. cit. — Veggansi i Regesti. — Anche a Cortenova si trovò una lapide romana.

<sup>(3)</sup> Intendiano riferirei alle Memorie storiche, già da noi date in luce su questo comune nel 1861. A esano d'inatili riperitioni, tacendo qui molte delle cose ivi addette, introdurremo di mano in mano nel racconto ciò che raccogliemno poscia di maggiore interesse fra già avvenimenti del borgo. Il nostro ultimo opsecolo stampato sal quadro del Romanino (Milano, Tip. Letteraria, Via Marino 3 e Galleria Vitt. Em. 77, 1863) cialetten bella chicas aussidirari di S. Pietro Martire, di il rapporto del consigliere comunale, signor Felice Tettamanzi, parimenti stampato (veggasi l'altra nota a paga [17) sulla coque spettanti ad ogni antignatose proprietario di fondi nel territorio, addimostrano non salo con quale squistezza di sentire i nostri predecessori, al pari dei Ro-con quale squistezza di sentire i nostri predecessori, al pari dei Ro-con quale squistezza di sentire i nostri predecessori, al pari dei Ro-

teniate, Antignago, Antignano, e possedeva fin d'allora un castello, il quale non poteva che aggiugnergli impor-

manesi, tendessero a convertire i loro templi in altrettante pinacoteche religiose, ma con quanta intelligenza e perseveranza accudissero eziandio, mediante l'irrigazione, alla più feconda e sicura delle risorse economiche. l'agricoltura. In mezzo all'attuale scadimento mercantile dei prodotti rurali, alle violenti scosse e radicali innovazioni politiche, alla soprastante crisi finanziaria, sia almeno di conforto ai nostri conterrieri l'apprendere che, mentre negli altri comuni del distretto la popolazione o lentamente progredisce, o sensibilmente diminuisce, come a Pumenengo, Bariano, Isso, Fontanella e Barbata, il comune di An. tignate è forse quello in cui, ad onta delle molteplici e continue emigrazioni, va sempre più aumentando. Infatti, li 1106 abitanti che vi si contavano nel 1805, si sono quasi raddoppiati in 60 anni, perocchè nel 1864, nel 1865 e nel 1866 salirono alle cifre di 2002, 2030 e 2066. Anche il cholera fece comparativamente ad Antignate meno danno che nelle attigue terre. Se fondata è la massima, tanto ripetuta dagli economisti, che la popolazione è sempre in ragione diretta dei mezzi di sussistenza, non abbiamo peranco molto a dolerci. Le nostre glebe sono un dono larghissimo della provvidenza: rinvigoritene la potenza vitale con tutti quei mezzi che il progresso addita e raccomanda, sostituite ai generi che ostinatamente ammalorano, altri intentati e parimenti proficui, ed esse avranno sempre un premio per voi. Natriamo speranza che le frequenti disillusioni di coloro, i quali abbandonano i loro tetti e i loro cari, in cerca di sognate fortune, pongano in seria avvertenza i rimasti come l'istruzione, il lavoro e il risparmio siano i migliori elementi per prosperare e arricchire, anche a casa propria, con meno rischi, sofferenze e disagi. A lenire la miseria, ingrossata dai frequenti disastri, dall'inersia e dal vagabondaggio, sopperisce in qualche guisa ad Antignate il pio consorzio per limosine e somministrazioni di medicine ai poveri infermi. Esso è conflato dalle disposizioni di Maddalena Vavassori, di Maria Ratti-Pedruzzi, di Stefano Deste, di Giuseppe Luscioni Colombo: ma sopratutto da quelle di Melchiorre Bianchi, come dal testamento 3 dicembre 1601, rogato dal dottor Michele Moroni, e di Giovanni Mercadetti, come dal testamento 20 gennaio 1810, rogato dal notaio collegiale, Giovanni Pietro Muoni, amatissimo nostro genitore e pronipote a quel sacerdote Giovanni Leandro Muoni, che doto il paese dell'insigne santuario alla Vergine, e che ottenne per lei, nel 1750, la privilegiata anrea corona dal capitolo di S. Pietro in Roma, - Gli Antignatesi in genere sembrano molto inclinati alla musica e all'istruzione rudimentale, contandosi fra essi parecchi maestri e maestre, e non pochi suonatori d'istrumenti. Alcuni falegnami poi, come già si disse, non favoriti che dal naturalo loro intendimento, distinguonsi in layori d'intaglio e di commesso. - Il giovane ventenno Carlo Gattinoni, dà molto a speraro di sè nella pittnra. Fece esso le sue prime prove neltanza (1). Ricchi proprietari stipulavano colà dal 948 sino al 978 vari contratti di vendita o di cambio cogli stessi vescovi di Cremona, Dagiberto, Liutprando e Odelrico, che, sebbene in tempi di liberali aspirazioni, alternavano il pastorale colla spada (2). E qui è da annotare che fra le pochissime pergamene appartenenti al X secolo dell'archivio episcopale di Cremona, almeno 7 di esse riferisconsi al comune di Antignate (3).

Verso la fine dello stesso secolo, Lazzaro, giudice di Bottanuco, professante la legge longobarda e reputato dal Lupi il ceppo della famiglia Soardi, assegna in dono diversi suoi beni posti in Romano all' insigne basilica, ora scomparsa, di S. Alessandro in Bergamo (4). Il che ne persuade come anche nel borgo siano da lunga pezza radicate le attinenze di quella grande e illustre casata.

Fra i diversi atti pagensi che, stante la loro vetustà. costituiscono la parte diplomatica del presente lavoro, il più interessante forse a nostro avviso è quello che Giovanni, notalo di Sacro Palazzo, redò il 26 marzo 1002

l'Accademia Carrara di Bergamo sotto l'egregio frescante, Enrico Senzi, col suo saggio di compositione Atla e Chactas, e con parecchi ri-tratti pregevoli per correttezza di disegno, verità, fusione e trasparenza di inte. Passato in seguito nell'Accademia Braidense in Milano, a fine di perfecionaria cogli insegnamenti dell' esimio commendatore Ginseppe Bertini, ha già prodotto, ivi pure, altri lodevoli lavori di sua inventione.

(1) Lasciando la quistione già da noi ventilata intorno all'etimologia romana del nome di Antignate, è siagolare il vedere come da non molto tempo il comune preferisca intitolarsi con quello di Antignate, mentre in parecelle stampe, in vari disionari geografici e corografici e in moltissimi carteggi ufficiali rinveniamo quello più dolce e simpatico di Antignate. Sarà forse per la smania archeologica di meglio accontarsi all'antico Antesiate.

(2) Archivio diocesano, poi comunale di Cremona.

(3) Le pergamene anteriori al mille dei tre archivi pubblici cremonesi, Notarile, Diocesano ed Episcopale, si fanno ammontare a 71 circa.

(4) Archivio capitolare della cattedrale di Bergamo, giusta la citazione fatta del Ronchetti nella reputata storia ch' egli diè alla luce su quella città.



a Barbata, già antico castello infeudato al clero, ridotto ora a un gruppo di casucce e di cascinali (1).

(1) Abbiamo già osservato in altra nota come, giusta il Grandi, l'abazia o priorato di Barbata sotto l'invocazione de' SS. Pietro e Paolo spettasse, sino dall'XI secolo, al monastero di S. Salvatore e S. Giulia in Brescia, Mediante atto 29 ottobre 1234 del vescovo di Cremona, sancito da Guglielmo arcivescovo di Milano, tale abazia, essendo stata conferita ai padri di Loreto, divenne un membro dell'altra più cospicua abazia, annessa al monastero di S. Maria (poi de' SS. Pietro e Paolo) dell' ordine Cistercense in Cereto. Fu quest'ultima fondata nel 1136, dal gentiluemo milanese Pietro Oldrati, colla dotazione di moltissimi beni nel Lodigiamo e nel Cremasco, e venne in processo convertita dai sommi pontefici in commenda, di maniera che i suddetti beni situati nel Lodigiano, territorio fombardo, venissero applicati alla mensa conventuale dei monaci, e quelli del Cremasco, territorio veneto, alla mensa abaziale del commendatario. L'ultimo abate investito di essa, monsignore Pietro Donato Cesi, che fu poi cardinale alli 17 maggio 1570, rinunciava alli monaci Cistercensi di Lombardia il monastero e la commenda di Cereto con pensione vitalizia per sè di sendi 4000. Approvata tale rinuncia dal pontefice Pio V con bolla 28 aprile di quello stesso anno, i superiori della Congregazione eressero a Crema il monastero di S. Bernardo, applicandovi, giusta la bolla, dopo la morte avvenuta il 1586 del cardinale Cesi, una buona porzione dei 4000 scudi che erangli stati concessi in vita, Il monastero di S. Bernardo a Crema veniva poi soppresso con decreto 6 giugno 1769 della repubblica Veneta (Canobio Lodovico, Proseguimento della storia di Crema narrata da Alamanio Fino) - L'abazia di Barbata, seguitando a sussistere, figurò a parte. - Oltre la chiesa abaziale e quella dedicata a Santa Maria Veteris, esisteva altre volte in Barbata la parocchiale intitolata a S. Giulia, come emergerebbe dagli atti delle visite pastorali effettuate in luogo dai vescovi Nicolò Sfondrati, il 6 ottobre 1580, e Cesare Speciano, il 1 maggio 1599 (Archivio comunale di Cremona). Ora non avvi più che la piccola chiesa parocchiale eretta nel 1605 da monsignore Angelo Cesi, vescovo di Todi, ginsta l'iscrizione e lo stemma della famiglia di lui sovrapposto alla porta d'ingresso. Quest'ultimo è di forma ovale, accartocciato alla guisa della maggior parte di quelli dei grandi ecclesiastici d'Italia, e reca nel sno campo rosso una montagna di sei cime d'argento, movente dalla punta dello scudo, ed un albero verde, fustato al naturale, nodrito nella sommità del monte (Ginanni Marc'Antonio, Arte del blasone, tay. XX). Nell'interno della chiesa non sonvi che tre altari, di cui solo il maggiore può recare qualche testimonianza della generosità di chi, investito di una lantissima prebenda, pensò a farlo crigere in modo confacente. Un'altra iscrizione a lato di esso ne dice che la fabbriceria fu debitrice di varie largizioni anche al signor Ignazio Zucoli, ricco proprietario d'Isso, a

È bensi vero che tale membranaceo documento non contiene che una permuta di altri stabili situati nello stesso luogo di Barbata fra un' abatessa chiamata Berta e un tale Guglielmo, detto Roccia (1); ma la sua data segna il secondo mese di regno di quell' Arduino marchese d'Ivrea, che, innalzato dagli Italiani, pei propri meriti, fino a cingere la ferrea loro corona, apparve il degno emulo e predecessore di un altro principe nostrale che, dopo 850 anni di usurpazioni straniere, potè strigmere lo scettro dell' nitera penisola (2).

Altre ed altre simiglianti contrattazioni in buona parte inedite dei secoli X e XI ci vennero pure alla mano; ma, per non dilungarci troppo, ci rimettiamo per chi ne fosse vago ai sunti che riserbiamo in fine del libro.

cni la parocchia si estende. Il diritto di nomina del vicario, già appartennto all'abatessa dell'enunciato monastero bresciano, passò agli abati commendatarii che, come risulta dalla lista da noi compilata e prodotta fra i Documenti, fnrono quasi sempre cardinali, e cardinali principi o nipoti di papi. Al pari dell'abazia tanto rinomata di Campomorto nel Pavese, anche questa aveva si pingui tenimenti da non poter essere che ambita e disputata in ogni vacanza di possesso. Osservasi ancora a Barbata l'antico e turrito castello che, sebbene smantellato in bnona parte, racchinde però tuttavia gli avanzi di nua chiesnecia dell' XI secolo spettante alla famiglia Muoni. Possibilmente preservata dalle ingiurie del tempo, non durasi fatica a raffigurarvi nel postcoro un dipinto murale del secolo XIV. È probabile che questa chiesa castellana sia appunto quella già appartennta agli abati commendatari sotto l'invocazione de' SS. Pietro e Paolo, prima che il Cesi pensasse a costruire l'attnale. Attese le molte acque sorgive, colatizie e derivate, il paese è eminentemente agricolo e prestasi anche alla coltivazione del riso. Fino dal secolo XII si ha memoria di un naviglio, detto Naviletto d'Isso e Barbata, dedotto dai fontanoni ivi esistenti ad utilitatem Cremonge. Il comune comprende le frazioni di Zaccarola e Mirandola, ha una superficie di 787 ettari, e la sua popolazione, ammontanto nel 1599 a 160 abitanti, sall nel 1816 a 350, nel 1854 a 418, e nel 1861 a 433, ma calò nel 1864 a 431, nel 1865 a 411, nel 1866 a 401.

<sup>(2)</sup> Fu in virtà della legge 17 marzo 1861, votata dal Parlamento nazionale, che Vittorio Emanuele II re di Piemonte assunse il titolo di re d'Italia.



<sup>(1)</sup> Musco diplomatico nell'Archivio Cent. Governativo di Milano - Vedi i Regesti.

Basti per ora l'osservare come essi concernono specialmente Romano, Morengo, Cologno, Bariano, Martinengo, Barbata, Fara Olivana e Antignate.

Già ne occorse motivare, che la matrice di Romano, preesistente all'attuale, risale oltre il XII secolo, e che, per commissione del pontefice Eugeno III, il cardinale Guidone da Somma (Domnus Guido da Summa), suo legato in Lombardia, defini il 14 ottobre 1148 (Anno Domicae Incarnationis 1148, IV idus octobris indictione XII) in Milano, una controversia insorta fra i due vescovi di Bergano e di Cremona sui rispettivi loro confini diocesani nel comune di Romano il vecchio (I). Venne questo così denominato per rapporto al nuovo, il quale, come vedremo fra poco, fu edificato presso le rovine dell'altro.

Sentenziò il cardinale che il popolo di Romano ricevesse il battesimo, e in gran parte anche la sepoltura alla locale chiesa di S. Maria; ma che gli abitanti delle tre porte di sotto si adunassero alla pieve di Calcio (2)

 Reputa il Celestino che Romano il vecchio giacesse più all'oriente verso il Serio morto.

(2) Come si vede ancho questa pieve è molto antica. Prescindendo dalle aununciate tre porte di Romano, essa estendeva in addietro la sua giurisdizione alle parocchie di Pumenengo e di S. Maria in campagna. L'arciprete, che attualmente la regge, esercita le funzioni di vicario foraneo anche sopra le altre chiese prepositurali di Covo, Antignate, Fontanella, e sopra quella già abbaziale di Barbata. Oltre la parocchiale, sotto il titolo del martire S. Vittore, surrogata da una più splendida in corso di costruzione, esistono tuttora In Calcio l'oratorio campestre de'SS. Fermo e Rustico, l'oratorio di S. Michele Arcangelo nella sacristia della vecchia chiesa, l'oratorio alla B. Vergine del Carmine, quello annesso all'ospitale e quello di S. Carlo nella villa di juspadronato Oldofredi-Tadini. Eravene un altro dedicato a S. Rocco, di juspadronato Anguissola, ma cessò di essere in uso. - In mezzo a una popolazione di soli 2,212, abitanti, le sacre funzioni erano, nel 1769, disimpegnate a Calcio da 19 preti e 4 chierici, tutti nativi del luogo. -Una proporzionata riduzione sembra avvenuta ai nostri giorni, perocchè l'intero distretto vicariale non contava, nel 1866, più di 32 sacerdoti sopra 13,522 anime. Delle due confraternite, quella del SS. Sacramento, eretta nella parocchiale, chiamasi la scnola del popolo di Calcio, l'altra istituita nella chiesa sussidiaria de SS. Fermo e Rustico, denominasi del Santissimo Rosario (Archivio cent. governativo di Milano, Chiese, Calcio),

per lo scrutinio e per la pubblica penitenza, e che gli altri appartenenti alla quarta porta di sopra adempissero tali doveri all'altra prossima pieve di Ghisalba (1). Quanto poi alla decima, detta di Zibidi (2), avocolla il legato alla chiesa cremonese, ma ordinò ne fossero investiti i cherici di Romano. Siccome poi costoro, malgrado le pretese del vescovo di Cremona, mostravano fruire di tale provento a solo titolo di prescrizione, il cardinale, uditi due testimonii, i quali giuravano di avere veduto tanto Oberto vescovo di Cremona che Ambrogio vescovo di Bergamo porgere in pegno della loro fede un anello a certo Adamo, insistette perchè la decima spettasse al primo di quei dignitari.

Decise egli inoltre che la chiesa di Bariano e quella di S. Maria di Romano andassero comprese nella diocesi bergamasca, e che le altre due di S. Eusebio e di S. Giorgio, esistenti nella seconda delle anzidette località, appartenessero invece a quella di Cremona (3).

Singolari arbitrati, in cui disponevasi a capriccio della giurisdizione delle anime, ponendo a conflitto in un me-

- (1) Erano prescritit tali ecratinil prima di essere ammessi ai sacramenti della confessione e dell' escaretia, a motivo dei molti eretici che formavano parte della popolazione. Eco le parole del cardinale: Ego fudico quod populus de Rumano universaliter pergat de celesiam S. Mariar de Rumano ad baptizandum, et major pare s'jusdem populi da espeliendum. Universu vero populus trium portarum inferiorum conveciated ad plebem de Calos ad excutainum alque ad penitentia de criminalibus peccasis recipiendas, quarta porta superior vadat ad plebem de lighton.
- (2) È probabile che tale decima abbia attinto il nome da uno dei patroni della parocchiale, posta tuttora sotto l'invocazione di S. Maria e di S. Giacomo Maggiore di Zebedeo.
- (3) Codice Sicarda. Roachetti, op. cit., tomo III, pag. 84. Gerarchia Ecclesiatica di Cremon pel 1867: Anche nel libro etampato per cura di Antonio Querini col titolo: Synopsis Ecclesia Bergomensis, leggeni il relattro istrumento: Centroversiam insignem agidaciti Gherardua (cescore di Bergamo) cum episcopo Cremonensi de jurac oppidi Bunami in finibus utriusque diocecsis stili, quam a delegato Eugenit tetti sid divienem cidi, adjudicato oppido diocecsi Bergomensi die 14 octobris 1148, relicta ecclesia S. Georgii et S. Eusebii prope oppidum episcopo Cremonensia.

desimo abitato un potere sì geloso come l'ecclesiastico, esercitato da due diverse persone.

Alcuni anni dopo, nel 1151, il preposto e i canonici della basilica di S. Alessandro in Bergamo, infeudavano ai due fratelli conti di Martinengo, Lanfranco ed Enrico (1), molte terre in Romano, Covo (2) e Covello.

Circa alla gallica origine della famiglia Martinengo veggasi: Sansovino Francesco, Origine e fatti delle case illustri d' Italia, Venezia, 1670.

(2) Affatto oscura è l'origino di questo comune che troviamo per la prima volta ricordato sotto il presente anno. Quantungne in ogni antico documento figuri sempre col nome di Covo, il padre Leandro Alberti. nella sua Descritione d' Italia (op. cit., pag. 481), e Giovanni Antonio Magini, iu una delle tavole geografiche da lui stampate nel 1620, lo appellano auche Torre di Coffo, a cagione forse della torre primaria quadraugolare sopravissuta alle altre di quel castello, Orbata essa, nel 1805, dell'unico campanone del diametro di met. 1,50, e del peso di quint, 6,64, venne a più riprese fatta demolire in questo secolo da certo Giuseppe Ercolesi da Pesaro per trarue materiali, finchè, nel 1840, non ne rimase vestigio. Oltre la parocchiale intitolata, come vedremo più avauti, ai SS. Giacomo e Filippo, e che, ginsta una lapide rinvenuta nel pilastro, cui audava sovrapposto il pulpito, venue consacrata il 5 maggio 1491, esistevano in Covo gli oratorii di S. Rocco, di S. Cassiano e di S. Gherardo, e una chiesuola sotto l'invocazione del protomartire S. Stefano, di cui era rettore, nel 1469, il sacerdote Gabriele Orsoni. Altre pie istituzioni erano le confraternite o scnole del Corpus Domini, del SS. Sacramento, dei Disciplini, del Rosario, del Carmine, nou che la causa pia fondata da Giambattista Mollero, e la capellania eretta dal sacerdote Mattee Zanardi con testamento 9 novembre 1686. Nell'archivio della famiglia Muoni in Antignate esiste copia dell' istrumento 14 marzo 1638 di fondazione del beneficio semplice del S. Angelo Custode e della S. Reliquia. - Aderendo con decreto 24 aprile 1673 alla proposta del senato, Don Gaspare Tellez Girou duca d'Ossuna, governatore e capitano generale del ducato di Milano, concedeva all'arcivescovo di Damasco, Bernardino Rocci, oriondo cremonese, il possesso dei due beneficii ch'eraugli stati conferiti dal pontefice Clemente X, quello cioè di S. Cassiano, già assegnato, nel 1660, a Gerolamo Viscouti iu Covo, e quello del chericato della parocchiale di Brignano nella medesima diocesi di Cremona. I non lievi e indispensabili ristanri, occorrenti alla chiesa de' SS. Giacomo e Filippo, spinsero il paroco Omobono Capelletti, a mettersi d'accordo coi fabbriceri, colle confraternite e coi deputati all' estimo del comune, per invocare l'autorizzazione ad erigere una nuova parocchiale coi foudi destinati al risarcimento dell'antica. Conseguito, mediante decreto 12 ottobre 1784, Il Ronchetti però, che ne dà questa notizia, opina essere ciò avvenuto per un' onerosa retrocessione, giac-

l'assenso del vescovo Ignazio Maria Freganeschi, il paroco profanava gli enunciati oratorii di S. Gheraldo, di S. Cassiano e di S. Rocco, e il popolo cominciava, alli 17 marzo 1785, l'annientamento dell'antico cimitero. Addi 1 maggio dello stesso anno ponevasi, coll' analoga iscrizione commemorativa, la prima pietra della nuova chiesa, che venne benedetta il 25 gennaio 1789 e ultimata nel 1792 col dispendio, a quanto emerge dagli atti ufficiali, di lire 56,950. - Le opere furono assunte e condotte a termine dai fratelli Luigl e Michele Bianchi, sul disegno e colla direzione del valente architetto cremonese, Faustino Rodi (n. 1751 m. 1833) - Aveva appresi costui i primi rudimenti del disegno in patria, e, perfezionatosi nell'Accademia Parmense, fecesi assai vantaggiosamente conoscere per la costruzione in Cremona di altre chiese e dei palazzi Vescovile, Stanga, Zaccaria ora Pallavicino, Silva poi Persichelli ed ora della Giustizia, reputato da taluni il migliore della città. Come il Piermarini a Milano, egli fu l'architetto che più contribul a fugare in Cremona il barocco e a sostituirvi uno stile purgato e ragionevole. Il Rodi è pure l'autore delle porte Crema, Venezia e Milano, non che del tempio di Romanengo, del teatro di Pontevico, ecc. - Il campanile della vecchia chiesa di Covo, rialzato nel 1805, serve ora alla nuova. Lungi pochi passi e rimpetto a questa, mirasi il suddetto cimitero fuori d'uso, ove, nel 1796, vennero seppelliti tre malfattori, i quali, essendosi confessati prima che si mozzasse loro il capo, furono dal popolo sempre indulgente e generoso, ritennti per santi, e come tali seguitano ad essere venerati e festeggiati in ogni anniversario della loro morte per tre giorni consecutivi con' istraordinario concorso di gente e con ogni maniera di luminarie e di allegrie.

Non mancheremo di rilevare a suo tempo il donativo, che l'insigne capitano Bartolomeo Colleoni fece, nel 1444, ai Covesi della reliquia consistente nel teschio di S. Lazzaro, e che, avnta costantemente da essi in grandissimo pregio, fu riconoscinta, nel 1491, dall'arcivescovo di Cesarea, Francesco Colderario, e autenticata, nel 1721, con apposito istromento, dal vescovo poi cardinale Alessandro Litta. Quanto alle condisioni topografiche, agricole, industrali ed economiche, ci siamo già sufficientemente intrattennti nelle nozioni preliminari; nè occorre di qui ocenparci della storia civile, perocchè la vedremo delinearsi e fondersi a quando a quando nel dettato e nei documenti. Sino dal principlo del secolo XV il comune di Covo, diocesi cremonese, annoverava sotto la propria dipendenza le cascine Covello (pert. 2258. 13), Cavallina, Campagna d'Arrigoni, Bazzarda, Bordona, Finaletto, Fosco e Trobbiano (ora Trobiate). Alla cascina Bazzarda (proprietà Salvioni) avvi un oratorio di patronato dei nobili Bramaschi sotto l'invocazione di S. Giovanni Battista: quello esistente alla cascina Cavallina in onore di S. Margherita spetta alla nobile famiglia Marinoni. Un'ampia fossa, dominata

chè i mentovati Conti, secondo lui, avrebbero conferito dapprima con simulata vendita o donazione quei beni

nella parte settentrionale da un mulino, cinge colle limpidissime sue acque, a guisa di un sette (7), il paese, che, unitamente allo frazioni, possiede nn territorio della superficie di pertiche 18,861,14 112. Ragguardevoli palazzi appaiono quello già spettante al conte Mario Galeazzo Covo, passato da qualche tempo in proprietà del genero di lui, il quiescente consigliere Giuseppe Riva, e quello possednto dalla vedova del conte Nicola Secco d'Aragona, ove Napoleone III soggiornò col suo stato maggiore e banchettò con alcuni individui del luogo e d'Antignate il 15 giugno 1859. - Il dominio fendale dei Bentivoglio a Coyo è simboleggiato dallo stemma cho vedesi ancora rozzamente impresso sopra un mattone a fianco del voltone, che devesi attraversare per giungere alla casa municipale, e che doveva certamente essere un di la porta dell'antico castello. Sopra un altro mattone più al basso del primo leggesi la data 1447, riferibile forse ad un ristauro del castello o al momentaneo dominio dei Veneziani in quell'epoca. In altra parte verseremo, ed anche diffusamente, sulla così detta zecca di Covo ai tempi di Giovanni II Bentivoglio, che fu il primo della sua famiglia ad essere fendalmento investito di Covo e di Antignate. Lo stemma comunale, di cui si richiese e si ottenne la superiore sanzione, nel 1816, consiste in un covone di frumento, e vedesi riprodotto sovra un lato del campanile e sovra un pilastro del già ricordato mulino a cavaliere della fossa. La popolaziono di Covo, che, al principiare del secolo, nel 1805, ammontava a 1287 abitanti, raddoppiavasi quasi nel 1866, salendo s 2,399.

Venneci favorito un interessante prospetto statistico dello scibile del comune, donde risulta come oggidi Covo annoveri distribuiti in vari lnoghi - 3 professori nel seminario vescovile di Cremona (fra cui l'eruditissimo sacerdote, don Ginseppe Verdelli, docente lettere italiane, latine e greche), 7 parochi, un delegato scolastico, un economo spirituale, 9 sacerdoti semplici, 4 cherici seminaristi, 9 lanreati, fra cui 5 in legge, compresovi il sindaco Giacomo Scarpini, uno in medicina e chirurgia, 3 in matematica, 4 farmacisti, 2 ufficiali nella milizia (Alessandro Marchesi, professoro d'arte militare e storia nell'istituto di Modena, e Pietro Marchesi, uno dei mille di Marsala), un pretore di mandamento (Felice Miglio), 3 vice-cancellieri di pretura, un conservatore del censo, un applicato e un volontario presso il Demanio, un segretario delegatizio e un commuissario distrettuale, ambi questi due ultimi pensionati, 3 segretarii comunali, 3 maestri e 2 maestre elementari tutti patentati. 15 studenti addetti a licci, ginnasii, scuole tecniche ed elementari fuori di Covo. 115 maschi e 100 femmine iscritti alle scuole elementari e 70 adulti ammessi alle scuole serali del comune. (Archivio Cent. governativo di Milano - Archivio Comunale e Parocchiale di Covo - Notizie private).

alla canonica bergomense, onde riaverli poscia da essa medesima, lietissima di accrescere con due si potenti signori il novero dei suoi clienti e vassalli.

Ognun s'avvede come l'autorità sacerdotale andasse guadagnando terreno innanzi al mille. Troppo difficile però tornerebbe il volersi formare un adeguato concetto intorno al modo con che venivano retti allora i nostri maggiori.

Cessate le prime irruzioni, i Longobardi avevano investiti i loro duchi delle nostre città e delle nostre terre, fra cui quelle di Bergamo e di Cividate.

Sotto il regime de' Franchi, i Conti eransi pure diramati nelle rurali giurisdizioni di Camisano, Caleppio, Mozzo e Martinengo; ma anche nelle campagne i popoli avevano imparato a resistere ai loro signori, collegandosi e afforzandosi.

Iniziavasi la gloriosa età dei comuni. Scalzata dagli stessi imperatori, la ritrosa potenza comitale scapito al lora eziandio a fronte di quella de'vescovi, la quale, tramutando i servi e gli schiavi in vassalli e censuari, andava allargandosi dai più grossi ricinti agli interi contadi.

Tuttavia l'orizzonte rifacevasi negro e procelloso.

Arrigo d'Este duca di Baviera e di Sassonia, e Corrado d'Hohenstaufen duca di Franconia, disputandosi in Germania l'impero, avevano introdotte anche in Italia le due esecrate fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini, di cui essi eransi fatti rappresentanti e campioni.

A Corrado, lo Svevo, sottentrava Federico I Barbarossa, che, incontrastato fra' suoi, calò, nel 1154, la prima volta sui ridenti, incantevoli campi del bel paese.

Profittando delle intestine discordie, rovinò, depredò più luoghi, e, schivando Milano, si fece coronare a Pavia ed a Roma.

Onore d'Italia, insuperbì Milano; ma, sceso un'altra volta Federico, nel 1158, la circuì, l'affamò, la prese.

Contro i podestà, o commissari imperiali, risorse tosto in armi l'anno appresso l'indomabile città, ed ebbe seco al cimento le fide alleate. Bresoia e Crema. Giurò vendetta Federico, e dopo lungo ed accanito assedio ridusse dissanguata Crema a miseranda resa (27 gennaio 1160).

Avendo però in quel mentre l'imperatore preso a proteggere il sacrilego antipapa Vittore III, il pontefice canonicamente eletto col nome di Alessandro III (Rolando Ranuccio da Siena) li scomunicò entrambi, e, rinfocolando la guerra nazionale, imparti ad essa anche il carattere relicioso.

Sempre più inasprito l'Enobarbo mosse con nuovo escrito, nel 1161, contro ai Milanesi, che, parati nelle loro mura, si sostennero per nove mesi finchè, esausti di tutto, egli potò introdursi fra le macerie e le rovine della vuota città (febbraio 1162).

Fu in questo calamitoso periodo che Isso, munito di tutto punto dai Cremonesi, fu, unitamente a Barbata, smantellato e distrutto (1).

Pressochè intera la Lombardia cadde allora in balla dell'ebro vincitore, che, non mutando vezzo, ritornolla agli avidi e immani suoi vicari. Ma e' non gavazzarono a lungo nelle rapine e nel sangue, perciocchè, istrutte dalle passate vicende e dai sorvenuti guai, le consortle città

(1) Nel diligente lavoro intitolato: Oremona e sua provincia (Graude Illustrazione del Lombardo Veneto, vol. III, pag. 609) da cui togliemmo la notinia, il cav. dott. Francesco Robolotti aggiunge, come Laso fosse dianzi denominato Isengo; ma noi riteniamo ch'egli prenda questa volta equivoco coll'abitato di questo nome nel distretto di Soncino.

In alcune scavazioni effettuate ivi intorno, non ha molto, si rinvenero ossa e armi frantumate in copia: segno non dubbio di qualebe fiero accorsamento. Comunque antico, Isso non deve essere mai stato passe di gran rillevo. Nel 1652 constava di 13 fecolari circa, e fi deliberato in feudo as Gerolamo Pietrasanta, il quale vi rinunziava quasi subito, aspirando all'atto feudo di Paderno, piere di Bervio. Anostri tempi il villaggio forma comune colle frazioni di Caselle, Cascina Fronzosa, Cascina farosa, Casc

Si è già osservato come a pochi passi dal villaggio esista una terra atta a confezionare embrici, tegeli e mattoni. giuravano a Pontida la memorabile lega (7 aprile 1167), e, ricondotti in patria gli espulsi Milanesi, aiutaronli a riedificare le diroccate mura (27 aprile 1167).

Splendida riparazione alle precedenti rivalità, la quale non tardò a produrre i migliori effetti. Ripetiamolo pure, e sovente, che ogni qualvolta la concordia ci strinse, preludemmo sempre ai più magnanimi conati.

Vogliono il Sigonio (i) e il Celestino (2) che nel 1170 il Barbarossa prendesse e distruggesse anche Romano; ma non può ammetterlo il Ronchetti, osservando come l'imperatore non avesse neppure veduta la provincia bergomense dal 1168 al 1174.

Forse per equivoco, riflettiamo noi, si attribul a Federico ciò che in sua assenza e a nome suo compivasi da chi ne teneva le veci; forse inavvertitamente si scambib, si positicipò o si anticipò la data, perocchè sta scritto che nel 1167 Federico devastasse Bergamo e tutto il sottoposto piano (3), e che nel 1191, come vedremo appresso, il borgo, se non per la seconda volta, subisse almeno per la prima la suenunciata sorte.

Comunque sia, alle calende di febbraio del 1171, celebravasi tra gli uomini di Romano il vecchio e i consoli della città di Bergamo un istromento per la ricostruzione dell'odierno Romano.

Erasi con tale atto stabilito che, unitamente ad altri bramosi di novità, i Romanesi andassero a trapiantarsi nel luogo e termine prescritti dai consoli, che ognuno di essi, raggiunto il quindicesimo anno di età, giurasse addimostrarsi in tutto ossequente ai medesimi consoli, e massime osservare le giuridiche loro sentenze, non allenar terreni, non far pace e guerra senza il loro con-

<sup>(3)</sup> Caritallo Lodovico, Annales, ecc. — I citati autori, non che l'ab. cav. Giuseppe Bravi, nel suo Cenno del pasce di Cologno, Bergamo, Tip. Pagnoncelli, 1864, pag. 33, comprendono, fra le vandaliche distruzioni del 1167, anche quella di questo antico e interessante villagio, situato a poca distanza da Romano sull'altra sponda del Serio.



<sup>(1)</sup> Sigonio Carlo, Historiarum de regno Italiae, ecc., Venetiis apud Iordanum Zilettum, 1574, in fol.

<sup>(2)</sup> Celestino, op. cit., parte prima, lib. IV, pag. 162.

senso, custodire, difendere e mantener fedele a Bergamo il futuro consorzio.

Dal proprio canto obbligavansi i consoli acquistare, permutare il terreno necessario all'allogamento dei Romanesi, scavare un buon fossato in giro, fabbricar le porte che i medesimi abitanti presidierebbero e assicurerebbero con chiavistelli, spranghe e serrature.

I dazi e le gabelle mantenevansi di pieno diritto alla città, che in ricambio equiparava ai propri borghigiani i contraenti, e accordava loro per un dì d'ogni settimana il mercato (1).

Redatta formalmente a Bergamo la convenzione, venne sottoscritta, a nome della città, dai consoli Pacano di Monaco, Alberto Albertoni, Beltramo Nossa, Maurizio Rivola, Guglielmo Crotta, Lanfranco Monaco, Alberto di Mapello, Giovanni di Mozzo, Lanfranco de' Vitali e Guido Marliano.

Segnarono pel borgo alcuni uomini di esso, vale a dire: Buza di Giovanni, Buono Gavello, Gherardo Duca, Martino Bianco, Piegapane e Pietro di Mozzo (2),

Intanto che la nuova cerchia de'Romanesi andava innalzandosi, l'albero della libertà gittava profonde radici e dilatava gli spessi e robusti suoi rami.

I municipi lombardi, già stretti alla lega, ve ne avevano attirati parecchi altri ligi all'impero, e non lasciavano nulla d'intentato per opporsi risoluti e concordi alle prepotenze e usurpazioni imperiali. Si addivenne finalmente alla memorabile battaglia combattuta il 26 maggio 1176 a Legnano, la quale inabissò talmente la podestà cesarea in Italia, che fu costretta a riconoscere e raffermare essa medesima gli imprescrittibili diritti di chi si batte per la patria e muore.

<sup>(1)</sup> Già parlammo di questo mercato nella prima parte del presente lavoro aile pag. 52 e 53.

<sup>(2)</sup> Celestino, op. cit., parte prima, lib. III, pag. 142 - lib. IV, pagina 162 - lib. X, cap. XXII, pag. 515 a 517. - Veggansi i Documenti. Circa al luogo ove giaceva Romano il vecchio, osservisi la nota (1) a pag. 70.

Alli 30 aprile 1183 stendevansi a Piacenza i preliminari della pace che venne poi definitivamente conchiusa fra l'imperatore e i nostri comuni, il 25 giugno dello stesso anno, a Costanza.

Mediante il capitolo XX di tale trattato si concedettero ai Milanesi i loro possessi, all'infuori di quanto già spettava ai Bergamaschi fra l'Adda e l'Oglio e nominatamente Romano e Bariano (1).

Eglièa codesto articolo che il Ronchetti si appoggia onde provare che i Romanesi non erano passati nel 1171 a dimorare nel nuovo Romano, perchè il vecchio fosse distrutto, ma perchè i Milanesi, avendo occupato e vo-

(1) Ecco il capitolo XX del celebre trattato, quale si può desumere dalla disertazione XXXXVIII delle Antiquitates Italicae Medii Aevi del Muratori, ove furono testualmente riportati gli Acta pacia Constantica.

XX Amplius cam jurisdictionem quam Mediolasenses exercere connecerrunt in Conitatibus Seprii, Martezamae et Burgariae, et in aliis Conitatibus, exceptis locis, quae Perganenses pro Commune modo tenent inter Abduam et Ollium, et excepto RONANO Veteri, et BARIANO, et anquam modo exercent, libere et quiete habeant et possideant sine contradictione nostra et successorum nostrorum, saleis datis et pactis et conexacionibus, in suo robore durantibus, quae Mediolanenses pro Commune fecerunt Civitatibus Pergani, Laude et Novariae, nec propter hane concessionen laciendis. Nec ullum prarquicitium fast juri, aut consustadin aldeujus Civitatis, Societatis propter praedictas concessiones. — Gialiai on. eti. Ilb. XLV.

Appartenente alla pieve di Spirano, la parocchiale è intitolata ai Si. Gerrano e Protaso e venne eretta dalle fondamenta da Giovanni Antonio e Francesco Giuseppe de Vitalbi. Risarcita più volte, fu da ultimo consacrata il 23 aprile 1986 dal veacoro di Bergamo, montignore Pietro Luigi Speranza: quale ora appare esas è ampia, di bosona architettura e provvednta di alcune discrete pitture. I conti Albani cedettero gratuitamente l'area su cui si eressei l'ampanile. A tettimoniar lero la pubblica riconoscenza il comune apponeavi nel 1757 alla parte infore una lapide commemonativa. D'un antico convente de Carmelitani

lendo forzatamente ritenere il primo di essi, eransi pure dovuti risolvere a costruirvi assai davvicino il secondo per propria difesa, non potendo prevedere che colla pace di Costanza, fermata dodici anni dopo, la fraterna querela sarebbesi difinita in loro favore (1).

Tale gratuita asserzione ci porterebbe a chiedere quale possa essere stato il motivo che determinasse i Milanesi, irremovibili dapprima nei loro propositi, a permettere sì agevolmente poscia ai sottomessi borghigiani di ab-bandonare tutti a una volta o in un sol corpo le domestiche mura per stabilirsi e associarsi coi finitimi loro avversarii. Ma senza pretendere di risolvere il dubbio, lasciamo al Ronchetti la sua opinione e veniamo all'altro fatto, in cui incontrastabilmente Romano soggiacque ad estrema rovina.

Migliorato assai negli ultimi suoi anni, Federico soccombeva, nel 1190, in Asia, ove, presa la croce, aveva strappeta agl'infedeli la fortissima Icona.

Il crudo figliuol suo, Enrico VI, eletto imperatore nello stesso anno, si fece tosto coronare a Roma e corse difilato in Sicilia per rivendicare contro Tancredi anche quel soglio devoluto alla propria moglie Costanza, figlia del defunto re Guglielmo II.

Sterminata guerra accendevasi quindi in Puglia, nè rimaneva in pace la Lombardia, ove i Bresciani, co-stantemeute alleati ai Milanesi da un canto, e i Bergamaschi, soccorsi per controverso dai Cremonesi dall'altro, non pensavano che a recarsi molestia e danno.

Entrati i Cremonesi a guardia di Cividate, nell'agro

restano gli avanzi nella cappella della Vergine del Carmelo. Il luogo pio già denominato Misericordia, ed ora Grattaroli, ha un reddito di lire 8500: avvi una via che appellasi ancora dall'antico nome di esso. Fertile di gelsi e biade, il territorio è dalle molteplici acque reso atto

anche alla coltivazione delle risaie; ma allorchè se ne fece l'esperimento, l'aria peggiorò in gnisa che gli abitanti insorsero tumultuariamente a romperle e strapparle.

La popolazione, ammontante nel 1805 a 711 anime, crebbe nel 1862 fino a 1090, nel 1865 a 1123 e nel 1866 a 1132.

Ronchetti, op. cit., tom. III, pag. 148-150.

bergamasco, toccarono alli 7 luglio 1191, una terribile sconfitta, per cui molti di essi rimasero prigioni o perirono sul campo; altri, e non pochi, affogarono disperatamente nell'Oglio. Il tristissimo luogo ebbe dai perdenti il nome di Mala morte.

Imbaldanziti i Milanesi gittaronsi allora coi propri aderenti sopra Cortenova e Romano (1), espugnarono l'una e distrussero l'altro, spargendo tutto intorno il fuoco e la strage.

Gli storici bergamaschi, fra cui il Ronchetti, pensano che il Fiamma, sempre proclive a esagerare i trionfi de'suoi concittadini, esageri anche questo, e sostengono che vennero bensì demoliti i fortilizii, ma che in breve essi furnon ridotti nel primitivo stato (2).

Volendo essere imparziali è d'uopo convenire che il medesimo difetto faccia velo a tutti.

Certo egli è che dopo siffatto eccidio un lungo silenzio regna sopra Romano.

In questo periodo altro non abbiamo a ricordare se non che nel 1208, giusta il Calco, e nel 1212, giusta

<sup>(1)</sup> Narra il Cavitello che in questo medesimo anno Sicardo, vescovo di Cremona, valendosi della propria antorità, avesse investito la nobile famiglia Sommi delle ragioni fendali sopra Romano e su altre terre spettanti all'episcopio, cioè in locis plebis Octovillarum, SEU Cogoli, Marzalenghi, Summi, Parasehi, Zibelli, Insulae, Guidonum, Vicomaris, Salesatae, Ardolae, Carpanetae, Regazolae, Forinovi, ROMANI, Plebis divi Celsi , Suspiri , Formigariae, Curtigianae, Soresinae , Causerij, Moschezani, Straconcoli, Sancti Ioannis in Regona, Castagnini Sieci, Gualcharenghi, Caretoli, Ravignini, Velliganae, Mascalenghi, Tucenghi, Soncini, Barenghi, Barzanighae, Crucis de Badilinis et Rochae montanae (Cavitelli Ludovici, Annales quibus res ubique gestas memorabiles a Patriae suae origine usque ad annum Salutis 1583 breviter ille complexus est, Cremonae, npnd Christophorum Draconium, 1568, pag. 66). Osserva il Lancetti nella sua Biografia Cremonese (tom. III. pag. 33-34), che l'Ughelli, copiando ciecamente tale enumerazione del Cavitello, adottò anche lo sbaglio da lui posto del SEU invece di NEC NON; per cui tutti gli accennati luoghi vengono qualificati come appartenenti alla picve di Ottoville, laddove si estendono per quasi tntti i confini della diocesi cremonese.

Flamma Galvaneus, Manip. Flor. — Giulini, op. cit., lib. XLVII
 Ronchetti, op. cit., tom. III.

il Corio ed il Giulini, l'imperatore e re dei Romani, Ottone IV, conferiva con diploma 15 novembre a Gallino d'Agliate e ad Alberto di Mandello i feudi di Fornovo (Forum Novum) e di Mozzanica. E però a presumersi che la imperiale concessione, basata sull'anteriore godimento del vescovo di Cremona, non abbia sortito alcun reale effetto (1).

Allorchè, dopo avere lungamente conteso l'impero e studiato indarno ridurre il papa al solo potere spirituale, Ottone IV, derelitto e interdetto, cessò di vivere nel 1218, il giovane emulo suo, Federico II, impugnò più sicuro lo scettro, e non mostrandosi inferiore all'avo Federico I per concepimenti e ardire, lasciò tosto indovinare come avrebbelo superato per scaltrezza e ingegno.

Assodata ogni cosa in Germania, racconciò il regno di Sicilia, e vi diè leggi che apparvero buone pel tempo, ma che, improntate di feudalitd, vi mantennero più che altrove, dice il Balbo, quell'ordine o disordine.

Tutto intento a diffondere la dominazione sveva, l'illustre pupillo d'Innocenzo III lottò parecchi anni in varie contrade, finche, nel 1226, si rivolse anche contro Milano, la quale, rinnovata la lega lombarda, atteggiavasi in guisa che ne allora ne mai gli apri le porte.

Si fece lunga ma oscura guerra, poi tregua e pace estesa a molte città, ma senza fondamento e breve (1230).

Intanto ribellarasi all'imperatore il figlio Arrigo, ed egli, senza pur combattere, lo raggiunge in Germania, il prende e manda cattivo in Puglia; poi, levatosi anche questo impaccio, valica e rivalica consecutivamente nel 1236 e nel 1237 le Alpi onde acciufrare e punirei recalcitranti comuni di Lombardia. Desolò molte terre, e, avendo tentato sorprendere Brescia, finse ritirarsi per svernare a Cremona e passò l'Oglio.

Tratti in errore, lo seguirono i Milanesi, e pervenuti, il 17 novembre (1237), a Cortenova, presso Romano, si videro inaspettatamente il nemico di fronte e il fittme a tergo. I Saraceni che, a grave scandalo della cristianità, abbondavano sempre nelle schiere di Federico, az-

<sup>(1)</sup> Giulini, op. eit., lib. XLVIII e XLIX.

zuffatisi pei primi, scontarono assai cara la loro audacia. Sorvenne allora col grosso dell'esercito l'inperatore e tosto s'ingagliardi per ogni dove la battaglia.

Resistettero virilmente i Milanesi, ma, inferiori in numero e in malagevole situazione, giunsero ancora ad aprirsi uno scampo fra i nemici dopo avere lasciati molti morti, feriti e prigioni, fra cui lo stesso loro podestà, Pietro Tiepolo, conte di Zara e di Tripoli.

Sebbene figlio al doge di Venezia, l'infelice, addotto qua e là in trionfo, venne più tardi, unitamente ad altri compagni d'infortunio, ignominiosamente e codardamente sgozzato in Puglia sulla Torre di Trani (1).

Tuttavia Enrico di Monza, con una compagnia, detta de' forti, aveva difeso il formidabile carroccio (carrocium) sinchè le tenebre troncarono la ferocissima gara.

Valendosi allora della notte, i Milanesi spogliarono del vessillo, della croce e d'ogni altro ornamento quel singolare propugnacolo, e, non potendolo trascinare fra le rotte e fangose strade, anzichè cederlo, abbandonaronlo in pezzi fra gli altri inutili carriaggi.

Non appena, all'aggiornare, Federico, impaziente di riprendere la pugna, videsi deluso, sfogò il suo maltalento, appiccando da ogni banda il fuoco a Cortenova, e, disertatala d'ogni cosa, assegnolla in dono ai Bergamaschi, i quali dopo il fatto eransi discoperti in suo favore (2).

A prima giunta l'imperatore aveva ordinato di tener dietro ai fuggiaschi; ma, scontratosi per via nell'infranto carroccio, s'arrestò, e, folle d'orgoglio, ne fece accomodare i pezzi, e li mandò a guisa di trofeo al senato e

<sup>(1)</sup> Malespini Ricordano, Historia Florentina, cap. 129 (Rerum Italicarum scriptores, vol VIII).

<sup>(2)</sup> Giulini, op. cit., lib. LII — Una disposizione statuaria di Bergano del 129 impone che gli abitanti di Romano, Martinengo, Ghisalba, Cividate, Palosco, Mornico, Castaniatelo, Bolgare, Ca, Caniatica, Menzate, Montesello, Amberette, Brusaporto, e Scriate, debbano concorreo a spinane il fossato et degonum di Gertenova (Ross Gabrielo, Statuti inciliti della provincia di Bergamo anteriori al secolo XVI, Bergamo, Vittore Pagaonocelli, 1953, pag. 89).

al popolo romano, amplificando e strombazzando ovunque la sua vittoria. Il che fu la salvezza dei Milanesi, i i quali, trafelati e stanchi, ripassarono l'Oglio, dirigendosi pel Bergamasco alla volta di Brescia (1).

Un signore della Valsassina, Pagano della Torre, li rifocillò in cammino, e, ricoveratili nelle proprie terre, li ridusse in salvo a Milano, ove, dopo alcuni mesi, acclamato podestà dalla riconoscenza cittadina, fondò la grandezza della sua famiglia, che prima e forse più di ogni altra si mostrò popolare e italiana.

Cosa singolare si è, che ben presto veggiamo la tanto maltrattata Cortenova convertita in un nido di eretici; motivo per cui il pontefice Innocenzo IV avvisò con breve del 20 luglio 1253 d'imporre agli inquisitori di Lombardia si adoperassero per quanto stesse in loro, affinchò più non si riedificasse quel castello distrutto dallo Svevo (2).

Nè pago di ciò, con altri brevi di quell' anno e del succesivo commette ai podestà, consigli e comuni di Milano (3), Pavia, Lodi, Brescia (4) e Crema di brandire le armi contro Egidio di Cortenova, che, intino della medesima pece, aveva ricettato nel castello di Mozzanica un centinaio di tali eretici e ardiva comunicare con Oberto Pelavicino, altro nemico dichiarato e più temuto della Chiesa. Vuole inoltre lo sdegnato pontefice.

<sup>(1)</sup> Opinasi che il luogo preciso, ove avvenne la battaglia di Cortenova, sia un campo denomianto Le Fontane Rosse fra Cortenova e Carpeneto. Quest'ultimo villaggio è ora una frazione di Morengo, sulla sponda destra del Serio, ma un tempo era terra assa più grossa, di cui vi ha memoria negli statuti del re di Boemia. Il campo sta alla sinistra del fume rinapetto a Carpeneto. Operati degli seavi, si riavennero firatti vi pare molti frantuni di armi e di ossa. Ritiensi inoltre che un'altra battaglia datasi all'epoce romana avesse già rese tristamento eclebri quelle zolle (Notisia fornita dall'egregio avv. Giacomo Quarti, assessore, fi di sindaco a Romano).

<sup>(2)</sup> Giulini, op. cit., lib. LIV.

<sup>(3)</sup> Bullarium Dominicanum, tom. I, pag. 242. - Giulini, Ibidem.

<sup>(4)</sup> Veggansi citati nei Regesti i due brevi diretti ai podestà di Breseia e di Lodi che rilevammo dagli originali in pergamena esitenti nell'archivio del marcheso Trivulzio in Milano.

che, ove i colpevoli cadano col proprio fautore nelle loro mani, si abbandonino ai frati Rainero e Simone dell'ordine de' predicatori, onde siano severamente giudicati e puniti (1).

E noto che l'erestia, cui si fa qui allusione, era la Patarina, e che la principale colpa apposta al Pelavicino consisteva nell'essere egli capo dei Ghibellini di Lombardia, e quindi acerrimo nemico ai Guelfi partigiani del papa.

È parimenti noto come il castello di Mozzanica, dietro nuovi apostolici eccitamenti, venisse preso e smantellato dai Milanesi, nel giugno 1269, e come il conte Egidio, cognato all' arcivescovo Ottone Visconti, non potendo più opporsi, s'inducesse a rilasciare quel luogo in mano dei padri Domenicani del convento di S. Eustorgio in Milano (2).

 Ronchetti, op. cit., tomo IV, parte II, ove riporta il tenore del breve diretto al podestà di Crema.

(2) Giulini, op. cit., lib. LvI. - Mozzanica sorge sulla sponda sinistra del Serio, lungo la strada nazionale veneta fra Antignate e Caravaggio, Qua e là elevato e depresso il suolo, come nel prossimo Fornovo. presenta dei vasti padnli, volgarmente chiamati mosi, du cui traggono alimento canali e laghetti che poi risolvonsi nel fiumicello Frascata e nella roggia dei Molini. L'aria quindi non è troppo sana, il paese arenoso e limaccioso. I migliori prodotti sono i gelsi, le granaglie, gli ortaggi. L'antica parocchiale, dedicata a S. Stefano, risale all'epoca longobarda, già da lunga pezza surrogata da una chiesa più capace intitolata al medesimo santo. Ammirasi in questa la pala all'altare di S. Giuseppe, rappresentante la Natività della Vergine. A favore dei poveri avvi il legato Arnoldi. Speciale ornamento del comune poi sono gli statuti originariamente dettati, come narrammo, nel 1303, modificati, rifusi e stampati a Milano nel 1602. - In seguito al surriportato smantellamento del 1269, i Cremonesi riedificarono e circuirono di fosse, nel 1287, il castello, divenuto sempre più famoso, Presso Mozzanica ebbe lnogo, nel 1448, la celebre battaglia, in cui Francesco Sforza, generale dei Milanesi, costituiti a libertà, sconfisse i Veneziani. I nostri lettori videro or ora, come, fino dal 15 novembre 1212, Gallino d'Agliate e Albertino da Mandello ottenessero dall'imperatore e re Ottone IV l'investitura di Mozzanica e di Fornovo (Corio e Ginlini, op. cit.) Nel secolo XV il comnne obbedl direttamente ai duchi di Milano, e non fu che nel 1578 che il conte Lorenzo Guidoni acquistò dagli stessi abitanti la ginrisdizione civile e criminale. Nel 1615 il conte Giorgio Secco,

Più che mai caldo nell'odio contro ai Ghibellini, rappresentati dai principi svevi, il pontefice Urbano IV, francese di nascita, sollecitava, nel 1264, con ripetute lettere Carlo conte d' Angiò e di Provenza, fratello a S. Luigi re di Francia, a scendere nel nostro paese, e per viemmeglio animarlo contro Manfredi, glie ne offeriva ia corona, già ad altri esibita, ma non accolta o rinunciata.

Mancava, alli 2 Ottobre, Urbano senza vedere iniziata la impresa; ma, succedutogli il 5 febbraio dell' anno appresso, Clemente IV, questi non poteva che spingerla con maggiore alacrità, imperocche, francese egli pure, anzi provenzale, vagheggiava oltramodo l'innalzamento ed il trionfo dell'Angiojno. Senza quindi frapporre il menomo indugio donavagli con bolla del 26 di quello stesso mese il regno di Puglia e di Sicilia, e, al pari di Urbano, dichiarava crociata la fazionaria guerra contro Manfredi.

Ammassato allora un poderoso esercito, il conte di Provenza, dividevalo in due corpi, e, accompagnato da Luigi di Savoja, salpò pel primo con 30 galee, nel maggio 1265, da Marsiglia, lasciando che per la Savoja calasse più tardi, verso la fine dell'estate, il grosso delle sue genti capitanate da Guido conte di Monforte (1).

già reso feudatario del luogo, ottenne di potervi egli pure esercitare il mere e misto imperio, e, morto lui, nel 1622, il feudo passava nel 1627 al conte Francesco Mozzanica, e nel 1631 al marchese Alessio Secos d'Aragona. A tenore poi dell' sistemente 153 diemebre 1630, Mozzanica fu ceduto al nobile Pirro Melzo contro il presso di lire 100 per ogni fuoco e di altre lire 100 per ogni lire 3 di resolita per se è asso discendenti maschi in infinito per ordine di primogenitura. Appreso, alli 23 febbraio 1721, per morte del Conte Gerolamo Melzi, il feudo passò nel medesime anno ai nobili Francesco e Giovanni Candiani, e continuò nella loro posterità finchè renne avocato al fisco. Il territorio comunale abbraccia una superficie di pertiche 13,147, 9, e la popolazione, che nel 1500 contava 940 abitanti, cabi nel 1816 a and 137, risali nel 1854 a 1186.

(1) Il Muratori, negli Annali d'Italia, reputa che luogotenente generale del conte d'Angiò e di Provenza in siffatta spedizione terrestre fosse



BUOSO DA DOVARA SIGNORE DEL CREMONESE Edificatore del Castelio di Covo.

Alla minaccia di tanto pericolo Manfredi congiungeva le proprie forze navali a quelle de'Genovesi e de'Pisani, e, avendole inviate tutte ad opporsi in mare al suo avversario, senza ottenere alcun esito favorevole, suscitò in armi quanti erano del suo partito nella penisola e innanzi tutto commise al ghibellino Buoso di Duera o di Dovara, signore del Cremonese, di attraversare con ogni mezzo il cammino all'oste francese che avanzava per terra. Ma se dobbiamo prestar fede a fra Pipino, al Malespini (1), al Villani (2), al Litta (3) e ad altri, il maledetto, più amico del proprio guadagno che della parte sua e del bene d'Italia, si lasciò corrompere dal condottiere nemico, il quale traghettato, senza alcuna opposizione, ai primi del dicembre 1265, l'Oglio, fra i ridenti colli di Palazzolo e di Caleppio (4), e raggiunto a più celeri giornate il conte di Provenza in Roma, cooperava grandemente alla rovina dell'infelice Manfredi.

Dante, cui pure sembrò sleale il Dovara, cacciollo insieme ad altri traditori della patria nella profonda ghiac-

un Roberto, figlio del conte di Fiandra; ma il Villani, il Malespini e alcuni recenti commentatori del Dante, sono concordi nel dosignare a generalissimo il conte Guido di Monforte. Dai cenni genealogici del Gran Divisonario Starico del Moreri emergerabbe invece che il supremo comandante delle truppe angioine non poteva essere nè il Roberto di Fiandra, nè il Guido di Monforte, ma il conte Filippo II di Monforte, signore di Castres, che veggiamo se non altro additato da tutti i croni-ti, unitamente ai collega Roberto di Fiandra, fra i migliori condettieri dell' esercito, e memorato dallo atesso Muratori come colui che pose Il assedio a Nocera dopo la rotta e la morte di Manfredia Benevento (26 febbraio 1296).

(1) Malespini Ricordano, Historia Florentina, cap. 176-177 (Rerum

- Italicarum script., vol. VIII, pag. 1000).
  (2) Villani Giovanni, Istorie forentine (Rerum Italic. script., vol. VII,
- (2) Villani Giovanni, Istorie fiorentine (Rerum Italic. script., vol. VII, cap. III, pag. 226-227).
  - (3) Litta Pompeo, Famiglia Pallavicino.
- (4) Il Ronchetti, op. cit., tom. IV, parte II, pag. 126, nonostante il Corio, il Muratori, il Giulini e altri accreditati scrittori, è d'avviso che tale passaggio avvenisse a Caleppio, anzichè a Palazzolo. Notisi però cho i due comuni distano pochissimo l'uno dall'altro.

cia di Cocito, eternandone la infamia cogli immortali suoi versi (1).

In quel torno Buoso edificava, o se meglio si ama, ricostruiva con nove torri e due fosse il castello di Covo, situato nel Cremonese, alla distanza di poco più d'un miglio si da Romano che da Antignate.

Essando pervenuta a Brescia la notizia, che, attesa la defezione del Dovara, il marchese Oberto Pelavicino era stato sconfitto dall' esercito franco a Capriolo, gli abitanti, che mal tolleravano il freno di lui, levaronsi a tumulto il 20 gennaio 1266, e riescirono ad espellere le genti ch'egli aveva lasciate a presidio della città.

Guelfo di parte e già signore di Milano e del Seprio, Napo della Torre, profittando di tale avvenimento, entrava agli 11 aprile in Brescia, ove il fratello suo Francesco veniva costituito pretore.

Non sgomentossi però il Pelavicino, che, messosi alla testa dei Cremonesi, dei Piacentini e di parecchi proscritti milanesi, occupò alli 23 maggio il borgo di Rosate, e fattavi breve sosta (2), diedesi a gnastare alcune terre su quel di Brescia, fra cui Volungo, Quinzano, Orzi, Pontevico, Ustiano e Caneto (3).

A distornerlo calarono in campo le milizie di quattro delle porte di Milano, cioè quelle appartenenti alle porte Comasina, Vercellina, Orientale e Ticineso, le quali, associatesi alle squadre dei Bergamaschi, dei Bresciani e dei Mantovani, si spinsero sino a Covo per tentarvi l'espugnazione del castello, che, come vedemmo, era stato di fresco assai ben munito da Buoso.

 « Ei piange quì l' arjento de Franceschi I' vidi potrai dir quel da Duera Là doce i peccatori stamo freschi.
 Dante Alighieri, La Divina Commedia. (Inferno, canto XXXII.)

Il Guerrazzi mostrasi del medesimo avviso nella Battaglia di Benevento, ove intitola a Buoso il capitolo XV, col tilolo: La fine del traditore.

(2) Giulini, op. oit., lib. LV.

(3) Malvecius Jacobus, Chronicon Brixianum (Rerum Italic. script. t. XIV, cap. 62, pag. 943). Cominciarono il 4 giugno a batterlo con mangani, picconi ed altri istrumenti; ma, essendosi, giusta il Corio ed il Giulini, persuasi di non poterne vincere si presto la resistenza, lasciarono i soli Bergamaschi a tenerlo in soggezione, e, assalito, poche miglia più in già, Soncino, misero a soquuadro molti altri luoghi circostanti.

Dietro ciò tornarono tutti a schiere serrate per stringere più d'appresso Covo, mentre il sole vibrava si cocenti i suoi raggi che molti ne perirono.

Scosso da ultimo il castello nei fondamenti pei continui scavi, crollata una torre con buona parte del muro, ucciso il comandante, vennero gli oppidani agli accordi, convenendo che le persone uscissero salve con quel tanto che potevano caricarsi di più prezioso in una sola volta.

I vincitori impiegarono alcuni giorni ad asportare una gran quantità di biade e di vino; poi, ricolme le fosse, abbatterono e dispersero il rimanente (1).

Galvano Fiamma (2), Gian Pietro Cagnola (3) e gli Annali Milanesi (4), ascrivono chi al 1205, chi al 1204 e chi ai primi del 1205 l'espugnazione di questo forte; ma il Ronchetti, attenendosi egli pure agli autori da noi citati, non che al Calchi, al Campi e massime a un documento da lui rilevato nell' Archivio di Gandellino, riporta il fatto al predetto anno 1266, e ne attribuisce il merito ai Milanesi e ai Bergamaschi, guidati, a quanto pare, dallo stesso Napo della Torre, successore allo zio Filippo nella podesteria di Bergamo (5).

Ammette bensi il Miglio la distruzione del villaggio di Covo (29

Corio, op. cit., parte II, cap. V. — Giulini, op. cit., cap. LV.
 Flamma Galvaneus, Manipulus forum (Rerum Italio. script., t. XI).

Cagnola Giovanni Pietro, Storia di Milano dall'anno 1023 al 1497.
 Annales Mediolanenses ab anno MCCXXX usque ad annum MCCCCII, etc. (Rerum Italicarum script., t. XVI).

<sup>(5)</sup> Ronchetti, op. cit., tom. IV, pag. 127-129. — Il medico o poeta Giovanni Miglio, che tutta voltiu nersi latini la Divina Commedia del Dante, scrisse inoltre su questo fatto un dramma commenderole si per lo stile e la condotta che per l'amor patrio cui s'informa; ma, uanado egli della libertà concessa in simili componimenti, no dà una soluzione che diversifica no noco da quella sopra anunucia;

Quantunque parecchie delle città che avevano giu rato a Pontida tenessero per Carlo d'Angiò, altre pei principi svevi; tuttavia, riavutesi ben presto da tanta stoltezza, compresero che nulla avevano a sperare dalle blandizie straniere, e che assai meglio valeva il rannodarsi fra loro e ricomporsi in quiete.

Nel mese di maggio 1267, scrive il Corio (1), celebravasi in Milano un concilio generale di tutti gli ambasciatori di Lombardia, i quali, recatisi poscia a Romano nella diocesi di Bergamo, vi conchiusero la pace fra Milanesi, Bergamaschi, Cremonesi e Piacentini.

aprile 1269?), ma ne eccettna il castello che, lungamente e fieramente difeso dai terrazzani dell'uno e dell'altro sesso, viene più tardi liberato da un Eurico Pallavicino, nipote forso al valentisssimo Oberto, e vuole che ciò precisamente accadesse il primo di maggio intitolato ai santi apostoli Giacomo e Filippo. Sembra quindi che o per aggiungere interesse al sno soggetto, o appoggiato a croniche e tradizioni da noi ignorate, scomponga un solo in dne opposti avvenimenti, facendo cioè precedere la liberazione, nel maggio, alla distruzione del castello, che la storia registra nel giugno, e non più tardi dell'anno 1266. Laonde tornerebbo assai difficile il conciliare altri anacronismi, come la momentanca occupazione di Rosate nel Milanese, che il dramma accenua effettuata alcuni di innanzi al 29 aprile 1269 . mentre il Corio e il Ginlini asseriscono avvenuta il 23 maggio 1266. Alla problematica vittoria dei Covesi il Miglio annette delle conseguenze di una certa importanza, quali sarebbero - la ricostruzione e la dedica ai nuovi patroni SS. Giacomo e Filippo dell'antica chiesa di S. Lorenzo, mediante il denaro ottennto dal riscatto di dne Torriani prigionieri, Andreotto e Salvino - la denominazione di Battagliona o Battajona sostituita a quella di Sabbioncelli e di S. Cassiano, già da lnnga pezza applicata ad alcuni poderi ove più sanguinosa era stata la strage. - Col rispetto che noi abbiamo sempre portato alle tradizioni popolari, anzichè escludere quella cui per avventura attinse il Miglio, dubitiamo ch'essa riferiscasi ad altro caso, o se veramente a questo, vi si appicchi in modo alquanto poetico ed arbitrario. Il che speriamo vorrà egli stesso chiarire o chiunque altro si accingerà a tessere niù esplicitamento la storia di Covo. A noi basti di non avere omessi nemmeno questi dati, che, forniti da una persona assennata, quale si è il dott. Giovanni Miglio, non ponno che acquistare qualche valore ed espressione.

(2) Corio, op. cit. — Cavitellus Ludovicus, Annales Cremonenses, ecc. op. cit. — Ronchetti, op. cit., tom. IV, pag. 134.

Il Malvezzi, nella sua cronaca (1), nota che ciò accadde nel mese di maggio e che quella adunanza effettura vasi nella basilica di S. Giorgio in Romano, essendovi presenti i nunzi del papa. Anche lo storico Donato Calvi (2), convenendo nell'epoca e nella località, soggiungo che tale congresso fu per molti anni l'anima della pace d'Italia.

Romano adunque, risorto dalle sue rovine, fu avventuratamente il luogo ove, dopo memorabili battaglie, risuggellavasi quel patto di amistà che sublimò i nostri padri ad altri liberali e magnanimi concetti.

Ma se le guerre forastiere obbero una lunga posa, non tardarono a ridestarsi le lotte fratricide. Pressochè senza interruzione esse continuarono dal 1296 sino al·l'anno 1301 (3), in cui, rappatumati i Suardi e i Colleoni, scorgendo di non potersi più reggere in Bergamo contro i Guelfi, rappresentati dai Rivoli e dai Bonghi, al·lettarono Matteo Visconti a rendersene padrone. Entratovi senza difficoltà il Visconti, e ottenuone il capitando per inque anni, rassettò quanto meglio potò i pubblici affari o tornossene lesto lesto a Milano, dove gli espulsi Della Torre non lasciavangli campo a gioire.

Profitando della sua assenza, i Rivoli e i Bonghi ingrossarono, al di fuori, il loro partito, e, sorretti dai Cremaschi e dai Cremonesi, pigliarono, ai 3 di luglio, Romano, e tentarono anche la città; ma dopo lunga ed ostinata zufa dovettero sgomberare.

Non si tennero però abbastanza paghi i Ghibellini milanesi dimoranti a Bergamo, che, balzando col popolo

<sup>(1)</sup> Malvecius, op. cit.

<sup>(2)</sup> Calvi Donato, Campidoglio de' guerrieri, pag. 354-355.

<sup>(3)</sup> In quest' ano 1301 il pubblico archivio di Cremona offre un do-cumento, da cui rilevani t'elenco di alcuni valorsoi che in qualiti di capitani od ufficiali presiedevano ai militi atti alle armi del contado cremones, distributio in quartieri. A Zanctituo Visconi spettava il comando di quelli residenti a Covo, Antignate, Barbata, Mozzanica e l'ontanella (Grandi sea. Angelo, op. cit.).

dalle mura e corsi a Ghisalba, la resero con cento nemici in loro balla (1).

Impertanto le fazioni guelfa e ghibellina ribattezzaronsi a Bergamo e nel contado con nuovi nomi. Quella dei Ghibellini, che, prevalendo, aveva cacciata l'altra dalla città, appellossi intrinseca; l'espulsa, cioè quella dei Guelfi, chiamata per questo fatto estrinseca, andò a ricoverarsi e a rafforzarsi a Martinengo. Le rappresaglie non ebbero più tregua.

Alcuni frati domenicani e francescani, mossi allora da carità di patria, adoperaronsi In maniera coi capi d'ambe le parti che ottennero per compromesso di eleggere essi medesimi sedici savi, quali arbitri della pace, che venne effettivamente stipulata, alli 14 febbraio 1307, con rogiti notarili tanto a Bergamo che a Martinengo.

Il ragguardevole borgo di Martinengo tornò pertanto in obbedienza alla città, e la pace venne estesa, non che agli altri comuni del territorio, anche agli intrinsect ed estrinsect di Romano (2).

Vane illusioni! Allorchè Enrico VII di Lussemburgo seese nel 1311 a rinnovarci, dopo sessant'anni, l'umiliante spettacolo dell' incoronazione, i Suardi procacciarongli il dominio di Bergamo, e, favoriti dal vicario di lui, Lodrisio Visconti, tornarono a primeggiarvi a scapito dei rivali.

Indamo studiossi l'imperatore di attutire gli odii e i rancori. Erasi appena avviato a Roma, che i Guelfi, credendosi non a torto posposti da lui, rialzarono la testa, e occupato, nella primavera del 1313, Cologno (3), misero a ruba l'intero piano bergamasco. Essendosi i Colleoni riparati a Martinengo, i loro aderenti stanziati a Romano, mancando d'ogni appoggio, unironsi a quelli di Ghisalba, Urgnano, Spirano, Calcinate, Ciserano e pronunciaronsi pei vincitori (4).

Celestino, op. cit., parte I, lib. IV. — Rouchetti, op. cit., tom. IV.
 Corio, op. cit., parte II. — Villanova G. B., Storia di Lodi, Padova, Tip. Pasquali, 1857, lib. III. — Fino, Storia di Crema.

<sup>(2)</sup> Celestino, op. cit., parte I, lib. IV.

<sup>(3)</sup> Bravi Giuseppe, Cenno del paese di Cologno, ecc., op. cit.

<sup>(4)</sup> Ronchetti, op. cit., lib. XXI.

L'anno appresso tornò oltremodo funesto a Bergamo e alla provincia si per la riaccesa guerra civile, come per un'estrema penuria di viveri e per un'orribile pestilenza che mietè a migliaia e migliaia i poveri abitanti.

E come se ciò fosse poco, un Lando de Virgolesi da Pistoja, succeduto nel vicariato all'ambizioso e irrecconciliabile Lodrisio, impose indistintamente al patriziato e alla plebe un foderum o taglia straordinaria di 50,000 lire imperiali, onde allostire e mantenere fanti e cavali alla difesa della città (1).

Di questa somma, due mila lire gravitarono sul comune di Romano, il quale ottenne di rimborsarle in quattro volte alla città, che avevale anticipate, come si ha dal pubblico istromento rogato da Giovanni Turceni il giorno Il ottobre 1350. Tale data addimostra chiaramente che, attese le strettezze finanziarie, il borgo aveva dovuto protrarre a una ben lunga scadenza il pagamento dell' Iulima porzione del proprio debito (2).

E non era a farsene meraviglia, rifiettendo che altre calamità avevano scossi i Romanesi in seguito alle sontuose feste celebrate alli 12 febbraio 1320 per le duplici nozze di Luchino e Stefano, figli di Matteo Visconti, Entrava di que' giorni podestà in Milano Paolo de gli Aldighieri, parmigiano, il quale, al fiorire di primavera, ebbe ordine di marciare coll' esercito de' Milanesi ad il là dell'Adda. Giuntovi, alli 7 maggio, si diode spictamente a saccheggiare il territorio di Romano, che il Fino e il Giulini opinano spottasse allora ai Cremashi: ma sifratta impresa costogli assai cara, perciocchò vi perdette un figlio di grande aspettazione, il quale, spento con un colpo di lancia, fu riportato e sepolto a Milano con tutti gli onori dovuti alla dignità del padre (3).

Al di ultimo di maggio 1327 Lodovico il Bavaro, fat-

<sup>(1)</sup> Celestino, op. cit. parte I, lib. V, cap. I. — Calvi Donato, Effemeride, ecc., op. cit., vol. III. — Ronchetti, op. cit., lib. XXI.

<sup>(2)</sup> Celestino, Calvi, Ibidem.

<sup>(3)</sup> Flamma Galv., Manipulus florum, op. cit. — Giulini, op. cit., lib. LXII. — Fino, op. cit.

tosi coronare egli pure re dei Romani nella basilica di S. Ambrogio in Milano, confermava a Galeazzo Visconti, primogenito dei figli del Magno Matteo, il vicariato imperiale; nullameno pochi giorni dopo, sedotti i capi delle genti tedesche da lui stipendiate, il fece chiudere a Monza nei medesimi forni, che l'inumano aveva appena apparecchiati pei suoi nemici e massime pei Guelfi.

Raffinato architetto di quelle sepolture non fu gran male ch' ei fosse il primo a farne lo sperimento.

Tuttavia lo sleale procedere dell'imperatore destò ovunque diffidenza e indignazione.

Afforma il Ronchetti che in tale circostanza il gendicumo bergomense Vincenzo Soardo, soprannominato Saiguino (1), ottenne in feudo con piena giurisdizione e con mero e misto imperio il dominio di Romano, di Brembate e di tutto il flume Brembo fino alla sua foce nell' Adda, soggiungendo come tale privilegio non poteva ch' essergli assai costato per l'insaziabile ingordigia del Bavaro.

Sedeva ancora costui sul trono d'occidente, quando, nel 1331, Bergamo, seguendo l'impulso di Brescia e di altre città lombarde, affrante dalle intestine discordie, credè sedarle, acclamando ai 5 febbaio per suo perpetuo e legittimo signore Giovanni di Lussemburgo re di Boemia e di Polonia, il quale era poco innanzi capitato a Trento per combinare il matrimonio del proprio figlio Carlo colla figlia del duca del Tirolo.

Non meno disgustati, nobili e popolani, Guelli e Ghibellini, delle espilazioni, violenze e crudeltà dell'imperatore, avevano fors' anco pensato con tale inattesa e generale defezione di chiarirgli quanto gli preferissero il re boemo, che, battendo le orme del genitore, Enrico VII, appariva più mite e discreto e ambiva piantare ovun-

<sup>(1)</sup> In un istrumento del 6 marzo 1337 egli è chiamato D. Vincotius fle quondam Domini Deceasalvi de Regolatis Suardrovam (In actis Io. Blatiae de Conte. — Mozzo Giuseppe Gerolamo, Antichità-bergamascle, tomo VI, lettera R. S., pag. 214 (codico cartaceo in-8, esistento nell'Archivio Comunale di Bergamo).

que l'ulivo di pace. Ma anche costui non costruiva che in sull'arena, avvegnacchè l'estemporaneo suo grandeggiare mettesse primamente in sospetto i Fiorentini, di poi molti altri popoli e potentati italiani.

Sopite un istante le antiche gare, aveva luogo nelragosto 1331 un assembramento a Castelbaldo sul Veronese, ove stringevasi contro il venturiore una lega, che durò lungamente e che valse a rendere in breve Bergamo, Pizzighettone, Vercelli e Pavia alla devozione di Azzo Visconti.

Proseguendo il corso delle sue conquiste, il prode e generoso principe, ben diverso dal padre Galeazzo, morto alcuni anni addietro a Pescia, ebbe pure, nel 1334, Cremona da Ponzino Ponzoni, che avevala comperata da Giovanni di Boemia, e, nel 1335, Como da Franchino Rusca, che liberamente avevala signoreggiata per qualche tempo: indi, espulso da Lodi, in agosto, il tiranno Pietro Tremacoldo, mugnaio d'origine, occupò, nell'ottobre, anche Caravaggio e Cremona.

I Colleoni, che non sappiamo, nè come nè quando, si fossero resi padroni, dopo il Suardi, del borgo e del castello di Romano, lo dovettero cedere essi pure nello stesso mese al fortunato Visconti, il quale, erettivi due forti, pose per giunta a carico dei terrieri il mantenimento del presidio (1).

A conciliare gli storici nelle discrepanti loro citazioni, non possiamo a meno di supporre che anche il Soardo fosse stato precedentemente spogliato dallo stesso Azzo, divenuto arbitro del Bergamasco, e questa forse fu la cagione, dice il Ronchetti, per cui Vincenzo, unico fra i nobili lombardi, seguisse le parti del turbolento Lodristo Visconti, allorchò figurò con esso lui alla battaglia di Parabiago il 21 febbraio 1339 (2).

Flamma Galvaneus, De gestibus Asonis — Manip. florum — Annales Mediolanenses — Giulini, op. cit., lib. LXV. — Rosmini, op. cit., lib. V. — Ronchetti, op. cit., tom. V, pag. 68.

<sup>(2)</sup> Anche Pier Azario osserva nella sua cronaca che — cum ipso domino Lodrisio non erat aliquis notabilis Lombardus, praeter Vincentium Soardum, qui gressus suos sequebatur.

Comunque sia, emerge dalle storie che, mediante il diploma dato a Monaco il 14 successivo giugno, l'imperatore Lodovico concedette, o, se dobbiamo ammettere l'anteriore privilegio addotto dal Ronchetti, confermò al medesimo Vincenzo Soardo il dominio di Romano e delle annesse ragioni di Brembate inferiore, non che del flume Brembo, cominciando dal capo di esso fino all' Adda sopra la Canonica di Pontirolo, diocesi di Milano, con proibizione a ogn' altro di potervi pescare, costruire mulini o servirsi di quelli che già vi esistevano o in qualsiasi modo valersi di quelle acque senza di lui speciale assentimento (1).

Egli è nel volgere di tali avvenimenti che i Cremonesi, insistendo nei reiterati loro tentativi (2), avevano due anni prima (1337) iniziato un importantissimo acquedotto che, appellato naviglio civico di Cremona, contribul sì efficacemente a fertilizzare un'ingratissima zona.

(1) Lodi Emanuele, Breve storia delle cose memorabili di Treviglio, Milano, Pietro Ramellati, 1647 (rarissimo) parte I, cap. 17, pag. 79-81. - Sansovino Francesco nel suo libro dell' Origine delle case illustri d' Italia, parlando della famiglia Suardi, a pag. 480, riporta il brano principale di questo privilegio nei seguenti termini: Tibi itaque flumen vulgariter dietum Brembum usque ad Abduam supra canonicam Pontiroli Mediolanensis dioecesis, in quo nulli hominum cujuscunque status aut conditionis extiterit, piscari, molendina erigere, aut molendinis erectis, nec non ipso flumine, aliquo modo uti, seu quoscumque alios usus vendicare liceat, praeter tuam permissionem et licentiam spetialem. Villam etiam vulgariter nnneupatam Brembate inferius dioecesis Bergomensis, nec non terram vocatam ROMANUM, similiter dioecesis Bergomensis cum suis juribus, fructibus, pertinentiis universis, nec non jurisdictione, ac mero et mixto Imperio pro justo et legali feudo a nobis et Sacro: Romano Imperio perpetuo tenendo et possidendo conferimus, etc. -Veggasi pure: Calvi Donato, Effemeride, ecc., op. cit., vol. II, pag. 307.

(2) Fino dal 1284 i Cremonesi, valendosi dei sotterranei cunicoli che osservansi al di sotto e in prossimità del Scrio, di cui già toccammo dapprincipio in altra nota, avevano aperti parecchi capifonti verso Covo e snoi dintorni per attirare le acque scaturienti in gran copia sulle più basse e arsiccie loro campagne (Veggansi i Regesti e Documenti) - Dodici anni dopo il principio del Naviglio di Cremona gli uomini di Antignate ottenevano di estrarre essi pure dall'Oglio l'omonima loro roggia (20 e 24 gennaio 1349) (Ibidem).

A soli 37 anni e al colmo della gloria il migliore dei visconti scese nella tomba il 16 agosto, e gli zii di lui, Luchino e Giovanni, chiamati a succedergli tanto a Milano che a Bergamo, rilasciarono alli 15 ottobre un decreto, col quale confermarono al consiglio e alla commità di Romano le esenzioni ed i privilegi già stati concessi dal prelodato loro nipote, fra cui la separazione dalla città e dal distretto di Bergamo, a patto però che il borgo fornisse mille cento e sessanta fiorini d'oro per gli stipendiari messi a custodia della rocca e dei forti, e che la cognizione e la sentenza d'ogni caso criminale fossero deferite al solo podestà di Bergamo.

Malgrado tale diploma, ratificato da quello del 24 marzo 1341 (1), pare che il Soardo fruisse ancora di una assoluta giurisdizione, se non su tutti, almeno sopra naa parte dei conseguiti possessi; perciocchè il Lodi (2) ed il Ronchetti (3) adducono un altro atto del 27 marzo 1344, con cui egli accorda ai suddetti Luchino e Giovanni Visconti, i quali esercitavano nientemeno che il supremo potere in patria, il permesso di estrarre acque dal Brembo per bagnare le loro praterie nel territorio di Brignano.

Il che veniva pure da lui assentito, nel mese di maggio, dietro intromissione degli stessi fratelli Visconti, alla limitrofa comunità di Treviglio onde alimentare altri cavi.

Durante i sei lustri che susseguirono abbiamo a ricordare la grave carestia, che dominò dal marzo a tutto luglio dell'anno 1375; vendevasi a que' dì il frumento 2 fiorini d'oro allo stajo, tre lire il miglio e dodici danari al quartuccio i semi di lino (4).

<sup>(1)</sup> Copia di tale diploma venne tratta dal libro: Repetorio e rapioni della rpettabile Comunità di Romane del notaio Giuseppe Biglioli: altra ne esiste all'Archivio Cent. Gov. di Milano, Sezione Amministrativa, Censo, Commi, Romano, parte antica. Il decreto è inoltre citato dal Celestino, op. cit., parte I, lib. Y, cap. VI, pag. 299-210, e dal Ronchetti, op. cit., tomo V, pag. 76.

<sup>(2)</sup> Lodi Emanuele, op. cit.
(3) Ronchetti, op. cit.

<sup>(3)</sup> Konenetti, op. cit.

<sup>(4)</sup> Celestino, op. cit., parte I, lib. V, cap. 17. — Calvi Donato, Ef-

Morto Luchino e morto, nel 1354, anche l'arcivescovo Giovanni Visconti, che, sopravvissuto al fratello, aveva luminosamente retto per cinque anni da solo il principato, i loro nipoti, Matteo II, Galeazzo II e Barnabo, se ne ripartirono le varie città, ad eccezione delle principali, Genova e Milano, che serbarono in dipendenza comune.

Avendo però il primo di essi lasciato intravvedere quanto fosse più piacevole il regnar solo, non indugiarono gli altri a cogliere almeno in parte il consiglio, propinandogli il veleno (29 settembre 1355).

Lo Stato venne allora diviso in più ampie proporzioni fra li superstiti fratricidi, Galeazzo e Barnabo.

In mezzo alla fastosa avarizia e alla calcolata barbarie dell'uno, alla folle dilapidazione e alla cinica efferatezza dell'altro, alla superstizione e alla irreligiosità di entrambi, frangevasi quel patto che i Milanesi avevano solennemente conchiuso, nel 1330, coll'amato loro principe, Azzone.

Barnabò e Galeazzo furono due mostri stravaganti e inumani, di cui la storia non rammenta che con raccapriccio il nome; tuttavia non mancarono sotto il loro dominio eccitamenti e protezione alle lettere ed alle arti, e non furono rari gli esempj di splendide istituzioni e fondazioni.

Fra i meriti attribuiti a Barnabò vuolsi, se non altro, annoverare, pel fine ch'erasi proposto, l'ineduazione allo propria moglie della Calciana, coll'esonero d'ogni gravezza, ma coll'obbligo di bonificarne i terreni paludosi o sfruttati dalle lunghe guerre. Impresa assai ardua e difficile, che non potò operarsi se non a gradi a gradi, e col tempo.

La Calciana, dopo avere per oltre quattro secoli ap-

femeride, vol. I. — In un registro di lettere scritto da Giovanni Francheni, notaio di Bergamo, nel 1368, risulta come in tale anno la rochetta di Romano fossa affidata al castellano Bortolo Cusano, mentre la rocca più grando dello stesso luogo era commessa in custodia ad altro individuo. Come a Calcio e a Martinengo vi sedeva anche allora un podestà. partenuto ai condomini, successori della prima investita, veniva, come sappiamo, incorporata al distretto di Romano, cui tuttora appartiene (1).

(1) La Calciana trae forse il suo nome dai ciottoli calcarei, di cui sono continuamente e abbondantemente cosparsi in quella località l'Oglio e le rive. Fino da tempo immemorabile, narra l'ernditissimo e accuratissimo storiografo, Francesco Galantino, la Calciana era affetta da servitù di pascolo a vantaggio del comune di Soncino, il quale, scosso nel 1306 il giogo di Cremona, segregava anche quel territorio dal resto della provincia. Cinque anni dopo, nel 1311, l'imperatore Enrico VII, cou diploma 3 ottobre, dichiarò il castello di Soncino immediato all'impero e racchiuse conseguentemente nel suo distretto la pieve di Calcio. Tale privilegio venne con diploma 20 agosto 1337 confermato da Lodovico il Bayaro; ma, scorsi appena due anni, egli ridonava ai Cremonesi l'antico territorio. Non dandosene per inteso, Sonciuo raffermò la sua autonomia e continuò a tenersi soggetta la Calciana, i cui pascoli erano la stazione invernale delle infinite gregge di pecore e mandrie di vaccine provenienti dai monti. Erano esse sottoposte dai Soncinesi a un dazio ammontante a soldi 9 imperiali per ogni centinaio di bestie minute, e a soldi 10 imperiali per ciascuu capo di bestiame grosso. Dopo langhi contrasti, i Cremonesi riacquistarono bensi nel 1841 o nel 1342 la Calciana: ma con atto 6 marzo 1343 dovettero, con riserva di revoca, accordare ai loro avversarii il permesso di continuare a fruire della mentovata imposizione snl pascolo. Privati in seguito anche di essa, i Soncinesi, non sapendo come altrimenti vendicarsi, accrebbero di qualche balzello le merci e il bestiame, che, transitando pel loro territorio, venivano condotti dal Cremonese a Calcio, Fontanella, Antignate, Covo, o viceversa. Oude schermirsi da siffatte rappresaglie, i Cremonesi, in luogo di battere la via più diretta, ne percorrevano nn' altra all' estremo ponente di Soncino, che, denominata Barbaresca, staccayasi da Barbata e da Fontanclla e metteva in comunicazione queste due terre con Romanengo e Ticengo. - Ciò nullostante bisogna convenire che le ubertose praterie della Calciana avessero alquanto sofferto nella seconda metà del secolo XIV, perocchè, mediante decreto 12 febbraio 1356, Barnabò Visconti, come abbiamo più sopra accennato, regalava alla propria moglie Beatrice della Scala, detta Regina per la sna magnificenza, tutte le terre costituenti la Calciana superiore e inferiore, affinchè, fornita d'ogni privilegio che già spettava a lui medesimo, ed esonerata da ognicarico imposto o imponibile, provvedesse al loro risarcimento. Vedendo fallire tutti i suoi tentativi a siffatto scopo, Regina, ottenuta l'adesione del marito, con decreto 6 agosto 1379, alicnava, addl 13 aprile 1380, col mezzo del proprio procuratore, Francesco del Mayno, ai fratelli Fermo e Marco Secco di Caravaggio, i suoi beni situati nella Calciana superiore, cioè nel capoNel 1378 spegnevasi in Pavia anche Galeazzo II, e lo Stato di Milano acquistava nuovamente due padroni nel fratello e nel figliuolo di lui.

Impegnossi allora una tremenda partita fra il vecchio crudele, miscredente, brutale, ed il giovane nipote che, sotto il velo della pietà e della religione, appariva timide e mansueto.

Erano il lupo e la volpe che si guatavano attentamente. Vinse il più scaltro. Barnabò cadde il 6 maggio 1385 nei lacci del Conte di Virtù, Gian Galeazzo Visconti,

lnogo e territorio di Calcio, e, con atto 18 agosto 1382, cedeva a Pietro, detto Perino, da Covo, Alberto Barbo e Daniele Groppello, anche gli altri beni posti nella Calciana inferiore, cioè nel lnogo e territorio di Pumenengo, Gallignano e Fiorano, coi medesimi privilegi e colle stesse immunità da lei precedentemente ottennti, fra cui la giurisdizione fendale del mero e misto imperio e della podestà di spada. È inutile osservare come dalle dne vendite si ritenessero esclusi il naviglio di Cremona, la roggia Antignata, le strade pubbliche e i beni delle chiese. Tali prerogative, confermate da Barnabò ai diversi acquirenti, vennero riconfermate anche ai rispettivi loro successori, chiamati per ciò condomini della Calciana, da Galeazzo Visconti primo duca di Milano, il 9 marzo 1387, da Filippo Maria Visconti, il 23 maggio 1413, da Francesco I Sforza, il 2 giugno 1455, da Lodovico il Moro, il 15 giugno 1498, da Carlo V, il 6 scttembre 1541, da Ferrante Gonzaga, capitano generale e lnogotenente cesareo nello Stato di Milano, il 28 settembre 1548, da Filippo II re di Spagna il 16 febbraio 1557.

La signoria della Calciana cominciò ad essere suddivisa con istromento 24 maggio 1449 fra diversi membri della famiglia Secco, la quale aveva intanto ottenuto dai re di Napoli di aggiungere al nome del proprio casato quello d'Aragona, e successivamente anche fra altri individui appartenenti alle famiglie Anguissola, Tadini, Oldofredi, Barbò e Pallavicino. Il diritto da essi preteso all'esenzione da ogni carico o imposta, fn mantenuto fino al 1757, in cui l'eccelsa R. Ginnta del Censimento luginuse al proprio delegato, notajo imperiale e regio cancelliere, dottore Pietro Muoni, di non comprendere la Calciana nella costituzione dell'estimo, e stabili con atto 28 novembre 1757 che i condomini però pagherebbero in avvenire, a titolo di assoluzione da ogni aggravio. personale, prediale e mercimoniale, la somma fissa di lire 3000 venete. Sebbene tale atto venisse sancito con sovrano dispaccio 10 marzo 1763. assoggettavasi la Calciana, nel 1795, alla volontaria sovvenzione di lire 15000 in via di prestito per le spese della guerra colla Francia. Ogni privilegio cadde nel 1802, allorchè la Repubblica Cisalpina, incorporando la Calciana alla provincia di Bergamo, per gli effetti delle che, novello Giuda, abbracciando affettuosamente in un convegno lo zio, ordinò venisse arrestato e tradotto a Trezzo, poi, senza perdere un istante, incorporò le sue alle proprie provincie.

Alli 12 dello stesso mese uno de'suoi generali, Antonio Porro conte di Pollenzo (1), recavasi a Bergamo con 500 lance per assumerne il possesso che non gli venne punto contrastato; perocchè i castellani delle varie porte si affrettarono il di seguente a rimettergliene le chiavi, fra cui Niccolò da Covo gli consegnò quella della rocca grande (2).

Da qui reputiamo abbiano avuto origine la grandezza ed i favori che la famiglia Covi, o da Covo, ripetutamente ottenne dagli ultimi Visconti.

Giovanni, detto Zanino Suardi, il quale, giovandosi dell'aura popolare, aveva preso il comando della città, fu il primo a deporre nelle mani del Porro le insegne del potere. Non tenne saldo che la cittadella, ove Pagano

leggi 5 e 22 pratile anno VI della repubblica francese, l'assoggettò al comune trattamento degli altri luoghi dello Stato. Oltre Calcio, collo speciale sno territorio, la Calciana estendeva la sna giurisdizione alle terre di Pamenengo, Torre Pallavieina o Villanova, la cui totale sa-perficie era calcolata, nel 1730, pertiche milanes 51199, e più tardi pertiche 51667. 10 — Posta sul confine fra la repubblica di Venezia e il ducato di Milano, esomerata da oggi contribuzione, esperata e ci-coscritta nella sua amministrazione, la Calciana cra come un por fanco in mezzo agli attigui passi ed era a poco a poco divenuta il centro e il ricettacolo di tutti i contrabbandieri, l'emporio delle locomeri. Tale condizione economica e civile non potera che esercitare una penniciosa influenza sul morale degli abitanti robusti, arditi e vivatessini (Archivio Cent. Gov. di Milano, Comuni, Calcio e Calciana, bute 1711, 712, 713 e 713, parte antica).

(1) La milanese famiglia del Porro consegui poscia dall'imperatore Vencesalo la ratifica di questa antichisaima ci llustre città nel Piemonte. Antonio Porro si rese triatamente celebre durante la minorità di Gonnin Marin Visconti a fine di carpire a Francesco Barbavara la tutda dell'immanissimo giovinetto. Venne decapitato col fratello Galeazzo jer ordine della duchessa madre e reggente, Caterina Visconti, il giorne 7 gennalo 1040.

(2) Castelli Castello, op. cit. — Calvi Donato, Effemeride, op. cit., vol. II, pag. 66. di Panico, capitano di Bergamo, dichiarossi pel triste e dissoluto ma sventurato Rodolfo Visconti, che il padre suo Barnabò aveva preposto, nel 1379, al governo della città e che era pure incappato con lui e col fratello Lodovico nelle panie del cugino.

Ridotto agli estremi, anche quest'ultimo baluardo dovette arrendersi, il 9 giugno, a chi più non aveva nè sofferiva rivali.

Ma la sconfinata ambizione di Gian Galeazzo, che aveva trovato nella propria avvedutezza e nel valore de'suoi generali un continuo ed cfficace alimento, destò la gelosia di tutti i principi e Stati circonvicini.

Agognando alla dominazione dell'intera penisola, accingevasi, nel 1391, ad assalire più energicamente i Firentini ed i Bolognesi, quando i primi addimandarono in loro aiuto Giovanni coute d'Armagnae, stretto parente al re di Francia. Mentre costui mettevasi in cammino al di la delle Alpi, movera pure da Padova il provetto e sperimentato condottiere inglese, Giovanni d'Acuto (John-Hawkwood), genero di Barnabò Visconti, quindi acerrimo nemico al Conte di Virtù, spogliatore e uccisore di lui. Con un esercito di circa 20,000 uomini, tra Firentini, Bolognesi e Padovani, irruppe l'Acuto nel territorio di Brescia, e, varcato l'Oglio presso Rudiano, tvanzossi in giugno anche sul Bergamasco, e, scorazzando qua e colà fino a Trescorre e Cenate, recò ovuncue incalcolabili danni (1).

Batutosi però ai 2 e 3 luglio fra Soncino e Soresina coi Milanesi, capitanati dall'animoso Iacopo dal Verme, piegò al di 4 senza grave perdita verso Padova, donde era partito e ove non giunse che dopo lunghi stenti e nolta bravura (2).

Il conte d'Armagnac, il quale aveva alquanto ritardato il suo arrivo, portossi finalmente sotto Alessandria, presidiata dal medesimo Iacopo Dal Verme, che colla massima rapidità era tornato sui propri passi.

Castelli Castello, op. cit., pag. 857-858. — Giulini Giorgio, op. cit., lib. LXXIV. — Ronchetti, op. cit.

<sup>(2)</sup> Rosmini Carlo, op. cit., lib. VII. - Giulini, op. cit., lib. LXXIV

Al loro presentarsi, i Francesi dieronsi a schernire e schiamazzare, gridando: Fuori, fuori poltroni Lombardi.

Si vide poi quanto sia più facile l'oltraggiare che il vincere. Escl Iacopo dal Verme, il 25 luglio, e per tutta risposta non fece che agguantare il conte d'Armagnac e tutti que' suoi che non erano caduti sul campo. Alcune ore dopo il capitano nemico soccombeva per l'eccessivo calore della giornata e per le riportate ferite (1).

Ridotti ovunque a nulla i suoi oppositori, il Conte di Virtù maneggiossi sempre più all'estero per affrancarsi nei propri Stati, sinchè, nel 1395, ottenne a prezzo d'oro da Venceslao re dei Romani la sua alleanza, e, mediante il privilegio del 14 maggio, anche il titolo di duca, esteso poi a venti città, non escluso Bergamo e il suo territorio.

In questo mentre però rinfocolarono nel Bergamasco le discordie guelfe e ghibelline, sebbene Barnabò avesse continuamente repressi quei partiti e vietato sotto comminatoria di atrocissime pene il solo pronunziarne i nomi.

Due anni innanzi (1303), nel giorno 12 marzo, Cristoforo d'Iseo, Borbovo di Covo e alcuni de'Suardi con più di 200 fanti e 400 cavalli, oltre altri 400 Ghibellini, avevano osato recarsi alla porta di S. Lorenzo in aiuto ai loro fautori della città, e ivi, congiuntisi in una sola colonna, avevano seguitato il loro cammino per Valtezze, incendiando moltissime case di Torreboldone e di Mazzanega, quindi, recroessi a Seriate, ripeterono le essiziali loro enormezze in questi e in altri villaggi (2).

Correndo il 4 maggio 1398, rinnovaronsi tali scempii ni mies on in flamme anche Ghisalba, senza però ch'e'si potessero impadronire di quel castello, essendo personalmente accorso il generale duchesco per impedire la temeraria impresa.

Corio, op. cit., parto III, cap. VII. — Giulini, op. cit., lib. LXXIV.
 Verri Pietro, Storia di Milano. — Hoefer, Nouvelle Biographie générale, etc. Paris, Firmin Didot fréres, 1855.

<sup>(2)</sup> Castelli Castello, op. cit. - Celestino, op. cit., lib. V, pag. 245,

In ricambio poi mille e più Guelfi arsero quasi affatto le terre di Cenate e di Trescorre, alcune case che i Cambirasi, fautori dei Suardi, possedevano a Castagnate, e altre molte a Valtezze. Brosato e Mariano al Brembo (1).

E siccome offesa chiama offesa, cosl nei primi quatitro giorni di giugno i Secchi di Caravaggio, i Rozzoni
di Trevigiio, molti da Covo con parecchi altri della fazione avversa andarono ad appiccare il fuoco al villaggio
e al castello di Fara Olivana (2), appartenenti ai fratelli
Pietro e Marco di Rudiano, abitanti a Romano; e Dio
sa cosa sarebbe avvenuto dei sessanta Guelfi che vi
stavano a guardia, se Vincenzo Marliano (3) non fosse
accorso a tempo con 50 lance del duca per fornir loro
un salvocondotto, mediante il quale poterono tutti uscire
ed irsene illesi. I Ghibellini, rimasti padroni del luogo,
rapirono quanto vi era di meglio, poi, menando orribili
guasti, atterrarono anche la rocca (4).

Devesi ritenere che in tale occasione, o poco dopo, accadesse quanto soggiunge il Castelli, vale a dire che, al 5 settembre, i Ghibellini trucidassero tra Fara e Romano quattordici Guelfi, nove di Fara, tre di Romano

(1) Castelli Castello, op. cit.

(2) L'antico castello di Para Olivana, che nel medio evo andò soggetto a al cruenti attacchi, è ora convertito in un pacifico e superbo cascinale dell'ospitale di Bergamo con moltoplei porticati, aje immense, cantiue ricche di pressoj, di torchi e di botti per 2000 brente. L'ansessa tenuta è di circa 6,000 pertiche. Bella è l'architettura interna della parocchiale initiolata a S. Stefano e immediatamente soggetta alla parocchiale intitolata a S. Stefano e immediatamente soggetta alla parocchiale intitolata a S. Stefano e immediatamente soggetta alla parocchiale in cui Giovanni arcivescovo di Bergamo era duce ai mio concittadini contro gli Ariani. Il ponte sul Serio, appellato di Mozzanica, o di Sola, frasione di Fara, è un antico ponte romano, ne ven ha altri stabili, riaselendo fino a Bergamo, se non a Chisalba e a Seriate. Ivi correva la rinomata strada Emilia. Oli abitanti di Fara con Sola, ammontanti nel 1805 a 496, altirono nel 1892 a 681.

(3) Questi è quel Vincenzo Marliano, ghibellino, il quale, essendo governatore nel 1412 del castello di Porta Giovia a Milano, tenne pel norvo duca Filippo Maria Visconti e gli salvò lo Stato. In premio della sua lealtà consegui ai 12 luglio il feudo di Melzo e di altre terre.

(4) Castelli Castello, op. cit.

e due di Martinengo. Degni loro capi erano un Malaguerza e un Zupparello di S. Gervasio.

Nè leggi, nò statuti, nè autorità di principe, nè sentenza di magistrato valeva a mettere freno a codesti incendiarii della patria, a codesti assassini de' propri fratelli.

Si ricorse a una pia istituzione sorta fino dal 1260 a Perugia e di là propagatasi in breve per tutta Italia e anche fuori in Provenza, Germania e Polonia (1).

Processioni infinite di seminudi erravano nei villaggi e nelle città, cantando lo Stabat Mater e il Mistere, prostraendosi innanzi a tutte le croci e gridando prace e miscricordia, e, come accade in ogni fanatismo, chi asses ricusato intervenire era un eretico, un nemico della pubblica tranquilità.

Alla vista di que supplicanti, i faziosi volavano a deporre le armi, a gridare alla loro volta misericordia, pace, assopivansi le discordie, restituivasi ai derubati il rapito, ai profughi la patria.

L'origine di tale novità fu da taluni attribuita a un fanciullo, da altri a un romito che asseriva di averne avuta rivelazione da Dio (2).

Le prime turbe chiamaronsi dei flagellanti, dei scuriati, dei battuti, perchè, non paghi nelle loro peregrinazioni di gemiti e di preci, usavano battersi e macerarsi a prova di maggior compunzione e penitenza.

Nella tema però che, sotto l'ombra della divozione, si ascondesse qualche politico tranello, esse vennero sino dal primo apparire attraversate da vari principi e da alcuni sonmi pontefici. Manfredi re di Sicilia bandiva leggi severe onde non attecchissero nella Marca d'Ancona e nella Puglia; Oberto Pelavicino e Martino della Torre, vedendo come accennassero eziandio ai territorii commessi al loro governo, feero piantare, chi dice trecento e chi sei cento forche ai confini di Mi-

<sup>(1)</sup> Muratori Lodovico Antonio, Annali d' Italia, anno MCCLX.

<sup>(2)</sup> Muratori Lod. Ant., Ibidem — Giulini, Memorie della città e campagna di Milane, ecc., lib. LV. — Ronchetti. op. cit., lib. XVII.

lano, Brescia, Cremona e Novara, acciò quei gemebondi trovassero pronta la palma del martirio. Sembra che l'avvertimento fosse abbastanza espressivo, perocchè niuno osò disprezzarlo e tornossene indietro (1).

Quantunque un secolo e mezzo dopo i tempi non volgessero gran fatto migliori, ciò nondimeno i principi di Lombardia e persino i Visconti, che in buona parte la signoreggiavano, mostravansi coll' abitudine più tolleranti.

In effetto, alli 9 agosto 1399, una grande raunanza erasi senza opposizione formata nel Cremonese e nel Bergamasco, ove, come abbiamo deplorato, manifestavansi più tremende le ire, orribili le carnificine.

Circa 1300 di tali devoti, chiamati a que' giorni Penitenti Bianchi dai lini ond'erano coperti, avevano, sotto la guida di un frate agostiniano, Giovanni da Romano, prese le mosse da Soncino, Gallignano, Antignate, Fontanella (2) Covo e Romano. In Cologno furono refi-

(1) Giulini, op. cit. — Litta-Biumi P., Famiglia Pallavicine e altri. (2) Giova distinguero questo borgo, che ora appellasi Fontanella al piano, da un altro piecolo villaggio presso Pontida, che denominasi Fontanella al monte, e che ebbe già qualche rinomanza per l'abasia di Sant'Ecidio Vie esistente.

Appogiato sena riserva agli storici Grevio e Castiglioni, il camico Annibale Besozi, nello sun Noticis tistorico-eronologidei sul borgo di Fontanella, riferisca come sea veniuse edificato dai Borgognoti intorno all'anno 500 dell'era cristiana, e come, avendo sultta la dominationa dell'imperatori d'Oriente (560), degli Esarchia e dei Longobardi, veniaso all'entrare del X secolo posto a ruba e distrutto dagli Unperi (201). Afferma egli inoltro che Fontanella, al pari di Antignate o di altri lnoghi della diocesi cremonese, parteggiasso nel principio del secolo XI per l'arcivescovo di Milano, Ariberto osteggiasse, nel 1033, l'imperatore Corrado, favoriaso nel 1980, l'arcivescovo di Ravenna, diberto da Correggio, il quale, per segretti maneggi dell'imperatore Enrico IV, cra stato eletto antipapa contro il vero pontefico fereggino VII.

In quell'epoca Fontanella contava, giusta il precitato canonico, circa 10,000 abitanti, che nel 1137 furono sterminati dall'imperatore Lotario II.

Più di un secolo dopo il ferocissimo Ezelino da Romano avrebbe attraversato il borgo in ceppi, fra i dileggi del popolo, per essere tradotto nel castello di Soncino, ove da sè stesso die termine ai propri giorni, ciati da Giovanni Soardi, poi sull' imbrunire giunsero alle porte di Bergamo e colà si arrestarono, perocchè

il 27 settembre 1259. In mancanza d'altre notizie, il Besozzi non fa di poi che infarcire il suo racconto di casi estensibili a intere zone e provincie, como pestiliane, carestie, pianti e stipudi per nascite, matrimoni, decessi e altri avvenimenti di principi. Poco abbadandovi noi, abbiamo invece procursto, colla scorta dei documenti, di meglio corroborare e campletare la storia del comune con fatti niù locali e sicni-

Nel 1442 il cardinale di S. Calisto, Gerardo Landriano, vescovo di Como e legato a latere, concedeva 100 giorni d'indulgenza a tutti coloro che avessero concorso a riparare l'antichissimo tempio dedicato a S. Cassiano in Fontanella, ammalorato per le triste conseguenze delle continne guerre. Rimesso in assetto e consacrato in breve termine (1448), deperiva nnovamente dopo quattro secoli , motivo per cui veniva interamente rifatto nel 1858, sopra disegno dell'ingegnere Angelo Fontana di Romano coi mezzi forniti dal comnne o sovvenuti da privati oblatori. Possiede esso dei buoni dipinti , fra cui la pala dell'altare maggiore esprimente la risurrezione di Cristo e ritenuta opera del cav. Giovanni Battista Trotti, detto il Malosso, il migliore allievo di Bernardino Campi (1555-1603?), la Sacra Famiglia nella cappella dedicata a S. Lulgi ed altri lavori attribuiti al Caravagino (Nicola Mojetti?). La parocchiale di Fontanella era già nn tempo governata da dne rettori; ma, cresciuti gli sbitauti. Ginlio II. con bolla 5 novembre 1504, annul che la rettoria venisse convertita in un collegio presbiterale. Siffatta determinazione aveva effetto il 17 giugno 1507 per opera del cardinale Antoniotto Pallavicino, vescovo di Preneste e legato a latere in Liguria e Lombardia presso il re Cristianissimo. Il collegio fu allora composto da quattro paroci obbligati all'alternativo esercizio della cura delle anime (una settimana per ciescuno), alla quotidiana celebrazione delle messe e agli nffizi divini. Furonvi inoltre annessi quattro cappellani (due diaconi e due sottodiaconi), nn sagrestano e due chierici. La dote del beneficio di S. Cassiano venne, mediante istromento 11 marzo 1504, formata dalla comunità col dono di pertiche 112 di terre e accrescinta in seguito da altre largizioni, fra cui quelle del sacerdote Vincenzo Guazzo, canonico e vicario generale del vescovo di Cremona.

Contribuirono ad impinguare la dote del collegio il nobile Giacomo Gunzone, che addimandavalo erede colla disposizione 29 novembre 1615, e Cesare Villa di Oliverio, che scottiturialo con istromento 22 aprile 1631 nella propria eredità allo spedale di Cremona. Il di 23 agosto 1606 chbe laogo la soleme traslazione in Fontanella delle reliquie di tre vescovi di Todi, ciob San Cassiano, protettore del borgo, San Calisto martire e San Fortunato. Talli reliquie erano state concesse da monsignore Angelo Cesi, parimenti vescovo di Todi, ai sacerdoti fontanellesi Gaspare Marzio e Stefano Carminati. Quando, alli 7 gennalo 1793, venne soppresso il collegio, i quattro parcei di Fontanella. che nel 1752 avvenno ténnuto

per divieto dell'accorto Gian Galeazzo Viscontí non era lecito entrare in si gran numero nelle città e in qualsiasi altro luogo murato. All'indomani poi, giorno di domenica, posciachè dodici religiosi ebbero celebrata la messa, e che uno di essi ebbe pronunziato un sermone per inculcare la concordia e la remissione delle ingiurie, piegarono alla volta di Treviolo e di Alberio. L'esempio fu incontanente seguito da quelli della città, che per più giorni si diedero a percorrerla in lunghe file,

il titolo di presvoti, furono ridotti ad un solo con tre vicari coaditatori e quattro cappellani. L'intromento della sistemaziono parcohilen fa rogato il 25 gennaio 1794 dal notaio collegiale di Cremona e cancelliere della regia amministratione del fondo di raligione, dott. Antonio Paresi. Nella chiesa sussidiaria, alias dei Disciplini, il dipintore Pietro Maro fece il quadro dell'Annuciata, e Lodovico Costa da Sonciao quello rappresentante alemni frati appiedi della Vergine del Carmino. Esistono liottre nel circondario parocchiale gli cantorii sotto il titolo di S. Pietro d'Alcantara e S. Giovanni Evangeliata. Sull'area di quello abbattuto di S. Gemliniono si sta ona reigendo l'assio lutfantio.

Sino dal 1565 il vescovo di Cremona, indi pontefice Niccolò Sfondrati, nella vasi visita fatta il 14 novembre al comune, vi trovava nua senola od ospisio del Disciplini. Nel 1599 il vescovo Cesare Speciano, che essegui pure una visita in luogo, alli 20 senite, iv riavenne incitre un vero capitale cretto poco prima da certo Imerio, che vi lascib tatti i suoi beni, mediante istromento rogato dal notalo Muzio Marcio. Evari pure il Monte di Pictà, di cni abbiamo già tennta parola, ma ambedne non morro copitale colle dotazioni della cappellania di S. Carlo e S. Francesco, o dei due Lozophi Pil, detti dei poveri, nonché colle private ofifette e cogli arretesti d'interessi commanti. Giovato in segnito da altri bacciti, fra cui quelli del saccerdote Francesco. Cumbardi, di Giovanni Domanico De Lorenzi e di Pictro Torcelli, conta 6 letti fissi, 4 per sommin e 2 per donna con un redditio netto di circa L. 2,200.

Il racconto ne addimostrerà come Fontanella, che racchiude anoora qualche vestigio dell'antico castello, si manetnesso sempre foramente gelosa dei snoi privilegi. Al pari di Sorenina, Casalbuttane e Pissighetteno figurò sino allo scorcio dal eccolo XVIII quale terra separata dalla provincia cremonese, col diritto di proporre la terra dei propri podosat, far cui sismo lietti di riscontrare l'avo nostro, il giureconsulvo e notato imperiale, collegiale e apostolico, dott. Michele Muoni (1702-1708), (Vegasia fin fine la serio dei podesti.), Ngl 1500, narra il Galantion nella citata opera sun, D. Pietro Enrico Acevedo conte di Fuentes, chiamato. al Governo di Milano, volle attune l'idae dal sop predecessore, D. Pietro

fermandosi di tratto in tratto ad ascoltare le prediche dei frati domenicani, Jacobo Urio e Oprandino Cene, e del padre francescano, Luigi da Scalve.

All'albeggiare del 27 dello stesso messe, la crescente raccoles in cima al clivo di Fara sotto Rocca, detto anche monte de' Testori. Erano pressochè 10,000 individi d' ogni classe e condizione, scalzi nel maggior numero, avvolti tutti in lenzuoli fino alle piante, con un crocefisso in mano e aventi a duce un vescovo milanese, accompagnato da molto clero seçolare e regolare. Celebrata la messa, il mentovato Giovanni da Romano recitò un nuovo discorso; poi, seguitando. al gridare pace e misericordia, la pietosa comitiva visitò buona parte del Bergamasco, finchè, ingrossando sempre più, retrocesse al Monte di Fara, contando colà meglio che 20,000 nersone.

La scena prese allora un aspetto imponente. Effettuossi un' altra generale pacificazione, e, sorto nel po-

di Padilla, di aggregare cioè, per viste di economia e speditezza negli affari, alle principali città le minori terre e i contadi aventi separata amministrazione. I deputati di Soncine. Castelleone. Pizzighettone e Fontanella unironsi ai consoli di Treviglio a fine di protestare in un unico memoriale, che, letto in consiglio segreto dalla suprema magistratura a Milano, correndo il mese di ottobre, ottenne esito favorevole e completo. Farono abilitati i predetti comuni a mantenere e accreditare nella stessa città un procuratore, onde il governo e il senato non solo, ma tutti i dicasteri, scansando inutili corrispondenze, carteggiassero direttamente col loro rappresentante. - L'aria piuttosto umida del paese per le molteplici acque non è sempre salubre. Gli abitanti che, come abbiamo annunciato, si ritennero dal Besozzi ammontanti a 10,000 nei secoli di mezzo, non erano più di 1388 nel 1599, e si mantennero pressochè invariabili fino al 1805, in cui una statistica ufficiale li computò a 1443. Crebbero maggiormente in seguito, cioè nel 1816 fino a 1500, nel 1861 fino a 2490, nel 1864 a 2521, per ricadere poscia nel 1865 a 2510 e nel 1866 a 2483. Il nuovo sviluppo industriale che sta per acquistare il laogo col filatoio e incannatoio attuatovi dai signori Maggi di Bergamo recherà, con una maggiore prosperità, un aumento exiandio della popolazione. L'antico stemma del comune à parlante, rappresenta cioè una fontana che gitta acqua (Arch. Cente di Milano, Segione amministrativa, Classi Culto, Comuni, Lui

Lymath Cough

sto più elevato, il padre Luigi da Scalve benedì anco una volta e più solennemente i moltiplicati suoi compagni, che, scioltisi finalmente, ai 5 di settembre, fecero tutti quetamente ritorno alle loro case (1).

Dierro a si grande commozione di popolo sembrava pure dapprincipio che si fosse ottenuto qualche buon risultato; ma i piagnistei, le nenie e le salmodie non potevano che momentaneamente influire su quelle anime invelenite e sitibonde di sanzue.

Colui che, debellata l'Umbria, presa Bologna, assediata Firenze, era sul punto di barattare la recentissima sua corona ducale con una più radiata da re, avrebbe potuto, col nuovo ordinamento e colla più diffusa autorità, soffocare alla fine il mal germe che, da oltre due secoli, travagliava l'intera penisola. Altramente vollero i fati.

A vece di salire sopra un più elevato scanno, Gian Galeazzo calava improvvisamente fra i sepolti, il 2 settembre 1402, lasciando diviso lo Stato fra tre figli, compreso un naturale, di cui il primogenito Giammaria aveva appena tocco il quattordicesimo anno.

A tutelare i due figli legittimi si costitul un consiglio di reggenza, alla cui testa la madre, troppo debole per sostenersi in quel turbinlo di trame e di sedizioni.

La giovanile età, l'indole atroce del nuovo duca, la cupidigia, l'insolenza e la perfidia dei cortigiani e dei generali travolsero ogni cosa nella dissoluzione e nella anarchia.

Bologna, Perugia, Assisi tornarono per trattato al papa; altre città si ribellarono, altre furono cedute, o rapite. Ferreva l'estate del 1403, quando, una domenica (29 luglio), entrati i Chibellini a viva forza in Romano, vi uccisero niù di 100 Guellé ne sonazarono le case.

(1) Oltre il Castelli, il quale porge una lunga e dettagliata notizia di questa aingolare processione une Liber memorabilium sive Chronicon successium Guelforum et Gibellinorum ab anno 1378 sugue ad 1407, insertion el tom. XVI Rerum Italic. seript, de luntariori, vegggania pure: Calvi Donato, Effeneride, op. cit. vol. II, pag. 691 e vol. III, pag. 910-01celution, op. cit., ib. VI, pag. 927— Ronchetti, Memorie inchriche della città e chiesa di Bergamo, op. cit. Bergamo, I. Sonsogni, 1817, op. cit., tom. V, lib. XXVI.

Lo sterminio indusse tale sgomento ne' sopraffatti che sul principiare di settembre, molti di essi mutarono a Bergamo il loro mantello e giurarono la nuova fede avvalorandola con pubblico istrumento. Accoppiati quindi ai loro antichi avversari, si accinsero a rinforzare il borgo di S. Leonardo, e, lasciatovi un sufficiente presidio, recaronsi ad occupare Romano, Urgnano ed altri castelli della pianura (1).

Nè si trattennero a lungo, chè, il 2 ottobre, corsero fin sotto le mura di Crema a provocare i cittadini, i quali, arrischiata una sortita, ebbero trenta morti, mentre altri centocinquanta, rimasti prigioni, venivano tradotti a Romano con circa mille e trecento bestie bovine (2).

Al primo rinverdir dei prati, nell'anno appresso, molti Guelfi di Martinengo, cui tardava il vendicarsi, e nel loro numero Galeazzo Colleoni e Biagio Totelmani, rovinarono affatto, nel di delle Ulive (23 marzo), una terra su quel di Romano. Mosse loro incontro una grossa brigata di Ghibellini di Gallignano (3), Fontanella, Covo e Romano, e, impegnatasi la zuffa in prossimità a questo ultimo luogo, sulla ghiara del Serio, i Guelfi abbero la peggio. Essi perdettero, col Totelmani, altri otto de' loro senza contare i prigionieri; ma, giunto il 5 di giugno, alcuni Lodigiani del medesimo colore si ricattarono col ridurre Cividate a un cumulo di ceneri e di rovina

Usurpata alcun tempo prima la signoria di Lodi, Giovanni Vignate appariva il principale sostegno de' Guelfi.

<sup>(1)</sup> Celestino, op. cit., parte prima, lib. VI, pag. 269.

<sup>(2)</sup> Castelli, op. cit., pag. 944-945 — Celestino, op. cit., parte prima, lib. VI, pag. 269.

<sup>(3)</sup> Sulla via provinciale cremonese, tra Fontanella e Soncino, trovasi Galligamo, frazione di quest'ultimo borgo, da cui dista poce più di 6 chilometri. La chiesa parcecbiale, intitolata a S. Imerio, comprende anche le frazioni di Fenile del Frati, S. Gabriele e S. Pietro, proprietà dei conti Covo. Nel secolo XIV eravi un castello spettanta ai conti Barbò, concesso loro in feudo da Regina della Scala, moglie di Barnabó Visconti. Il ramo dei conti Covo, che ora vi risiede, associó al proprio nome quello di Visconti, a differenza degli altri Covo-Malatesta che signoreguiarono Covo. Antirante a Romano.

Egli pure erasi mosso, e, reduce da una scorreria, alli 7 dello stesso mese, incamminavasi con 1500 cavalli per Martinengo alla volta di quella città, allorchè, scontratosi, nei dintorni di Fontanella, in parecchi fanti di questo comune e di Covo, appostatisi colà per contendergli il passo, ne catturò ventisei, e, a quanto si disse, li fece tutti accoppare (1).

Antignate, Covo, Soncino ed altri villaggi del Cremonese duravano ancora in obbedienza del duca, e, morto Gian Mastino, figlio di Barnabò, il nipote di lui, Gian Carlo Visconti, detto il Piccinino, impadronivasi di Bergamo (19 giugno 1405) (2).

Alla solenne cerimonia, ch'ebbe luogo il 24 luglio per la sua immissione in possesso, avevano pure assistio Estore e Galeotto, altri figli di Barnabò, i quali ponevano senza indugio il campo sotto Martinengo; ma dopo avervi sciupata alquanta gente, dovettero levarlo all'ultimo del mese (3).

I torbidi e le sommosse che, sostituendo di per di governo a governo, andavano sempre più sfasciando il ducato, raddoppiarono i loro tristi effetti anche nell'agro bergamasco.

Saccheggi e rovine, stupri e uccisioni moltiplicavansi ovunque, ma specialmente a Sforzatica, Mariano, Osio Inferiore, Levate, Comune Nuovo, Spirano, Pognano e Lurano, nel circondario di Trevigio.

Addl 8 marzo del 1407, i militi di Stangalino della Palude, capitano del duca, valendosi dell'opera di un mugnaio, s'introdussero per certo ponticello in Romano, e, menati orribili guasti, costrinsero gli sgominati terrieri a rifuggirsi nella rocca; ma, sopraggiunto all'indomani lo stesso Stangalino, gli aggressori si resero

Castelli, op. cit., pag. 951-957 — Celestino, op. cit., parte prima lib. VI, pag. 272.

<sup>(2)</sup> Robolotti Francesco, Dei documenti storici e letterari di Cremona, ecc. Cremona, Giuseppe Feraboli, 1857.

<sup>(3)</sup> Litta-Biumi Pompeo, Famiglia Visconti — Giulini Giorgio, Memorie, ecc. op. cit., lib. LXXVII.

padroni anche di quella, e vi scannarono nove Ghibellini, fra cui due figli di Ruggero Ferrari, Bettino Robatti, due de Grusardi e altri (1).

Il che accadeva in onta alla nuova tregua fermata al Ponte Secco, alla quale avevano da un lato concorso i Rivoli e i Bonghi coi loro proseliti, dall'altro il podestà di Bergamo, rappresentante il duca di Milano, e Zanino Suardi a nome dei Ghibellini loro aderenti (2). Giova avvertire che forse allora primeggiavano a Romano i Colleoni che non avevano partecipato all'accordo.

In tale frattempo Bergamo ebbe a signore Giovanni Ruggero del fu Guglielmo Suardi.

Entrato costui momentaneamente nelle grazie di Giammaria Visconti, che avevagli donato, nel 1405, il castello di Morengo (3), accordato l'anno prima ad Estore Visconti e toltogli per fellonia, succedette pure, in quello stesso anno 1405, nel dominio della città al mentovato Gian Carlo Visconti, il quale, dopo soli tre mesi di regno, erane stato espulso per la sua avarizia e per le sue dissolutezze.

Vedendo però il Suardo, come egli pure non sarebesi potuto mantenere a Bergamo, ascoltò il consiglio dei parenti e degli amici, e, con atto 15 giugno 1408, facevane cessione per 25,000 ducati d'oro a Pandolfò Malatesta, già signore di Brescia, e per esso al suo rappresentante Jacobino da Iseo, uomo dotato di grande esperienza ed energia, stipite degli attuali Oldofredi-Tadini, possidenti a Calcio e a Torre Pallavicina (4).

Altrettanto savio politico, quanto ardimentoso condottiere, il Malatesta non trascurò nulla per riassettare la provincia. Molti beni concesse a' suoi parziali, altri ne largi alle chiese e al clero, riedificò castella e villaggi,

Castelli, op. cit., pag. 998 — Celestino, op. cit., parte prima,
 VI, pag. 398 — Calvi Donato, Effemeride, op. cit., vol. 1, pag. 287.
 Ronchetti, op. cit., tom. VI, lib. XXVII, pag. 32.

<sup>(3)</sup> Litta-Biumi Pompeo, Famiglia Visconti, op. cit.

<sup>(4)</sup> Documento membranaceo spettante al conte Gerolamo Secco-Suardo, il quale gentilmente ce lo lasciò ispezionare — Veggasi nei Documenti la gencalogia dell'interessante famiglia degli Isei, ora Oldofredi.

richiamandovi sotto severe comminatorie i dispersi abitatori. Fra le altre cose promise ai profughi di Romano e di Urgnano che, se prontamente si restituivano alle loro abitazioni, sarebbero andati liberi ed esenti da ogni carico reale, personale, misto, ordinario e straordinario.

Continuando ciò nulla meno a rimanere deserte le case, incolte le terre, dispose coi decreti 11 aprile e 7 luglio 1410 in data di Brescia, che il podestà di Bergamo con nuovo bando minacciasse di confisca è devoluzione alla Camera i possessi di tutti coloro che entro il mese di agosto non avessero fatto ritorno (1).

Quantunque Giammaria Visconti andasse sempre più perdendo la speranza di riavere le sottratte città, tuttavia uno de' suoi capitani, Francesco Busone, detto il Carmagnola dal luogo nativo in Piemonte, spiegò tanta perizia e tanto valore da ricuperare in breve più e più luoghi all'imbelle e scioperato principe, sia nella campagna di Bergamo, sia in quella di Cremona.

In tale occasione Giammaria con diploma 23 marzo 1410 accordava il castello, la rocca e il territorio di Covo con mero e misto imperio, podestà di spada, titolo di conte e stemma gentilizio a Nicolò Covi, consigliere ducale, figlio del fu spettabile ed egregio milite signor Pietro, a Giacomo figlio di lui e ad altri undici consorti de' Covi, nobili e strenui tutti del borgo di Soncino nel Cremonese (2).

L'equivoca condotta del Visconti, che secondo la prevalenza dei partiti, professavasi ghibellino oggi per dirsi

<sup>(1)</sup> Celestino, op. cit., parte prima, lib. VI, pag. 295-297 — Calvi Donato, Effemeride, ecc., op. cit., vol 1, pag. 427.

<sup>(2)</sup> Lo stemma doveva consistere in unam mediam aquitam, a medio surpa, eum alis integrist e tomopletis et eum corona una aurea in capite surpa gropo, seu rotundo viperae, quae dipingitur pro insigni Iliustr. Principum Dominorum Vicecomitum, in campo giuldo a dieto gropo, seu rotundo distea vipera europa, et eum tota dieta vipera eurra a dieto gropo, seu rotundo infra et quae singina dipingatur et flat et depingi et ferir debeat modo et forma quo et qua depicta et fuel est in pagina praesentis instrumenti (Arc. Cut. Gov. di Milano, Rea, Ducal. E. fox, 98).

guelfo all'indomani, le intricate e contraddicenti esposiioni degli storici in mezzo a quell'altalena politica, non ci lasciano veder chiaro come, fra i diversi Covi, il menzionato Giacome giungesse a tanto cattivarsi l'animo del Duca da ottenere in breve termine, mediante diploma 14 ottobre 1411, anche il luogo, il castello e la giurisdizione di Antignate coi dipendenti cascinali, molini, ecc.

La sua famiglia apparteneva ad una delle primarie di Soncino, che il Baris, il Ceruti e il Lancetti, non sappiamo con quale fondamento, vogliono originata in Toscana e trapiantata fino dal XII secolo in Lombardia (1).

Giacomo poi estendeva le sue aderenze in tutto il Cremonese, ed era cugino al celebre Cabrino Fondulo, perchè una zia paterna di lui aveva sposato Venturino, padre a quell'astuto e arditissimo tiranno di Cremona (2). Riconoscente agli ottenuti benefici, il Covi segul sempre dappoi la parte di Giammaria, e maggiormente gli si addimostr'o ligio in quello stesso anno 1411, lottando

(1) Noi però siamo più inclinati a credere che la famiglia Covi, già da lunga pezza nota e potente in Soncino, provenisse invece dal poco lostano villaggio di Covo, in cui doveva pure avere attinto il nome: e ciò perchè frequentissimo è il fatto a que' tempi d'appellare un individuo dal paese originario o nativo, o anche da quello ove teneva Possessi; e perchè invano ci proveremmo di spiegare più agevolmente in altra guisa l'identica appellazione del casato e del comune. I Covi d'altronde non potevano avere impartito il proprio nome a un luogo dove non furono chiamati a dominare se non dopo vari secoli dalla sua fondazione. Tale famiglia si riparti successivamente in due rami, di cui per singolare favore, o agnazione di principi, l'nno accoppiò al proprio cognome quello di Visconti e l'altro quello di Malatesta, Appartengono al primo, come pocanzi notammo, i Covi di Galtignano e di Soncino , al secondo quelli che risiedevano non ha guari nell'omonimo comnne. La casa però, ove morì a Covo il conte Mario, spettava a una Cogrossi, sua prima moglie. Ora più non esiste colà che nna loro figlia, maritata all'egregio consigliere Giuseppe Riva, connubio felicitato da eletta e gentile prole.

(2) Ceruti Paolo, Biografia Soncinate, Milano, Giulio Ferrario, 1884. — Lancetti Vincenzo, Cabrino Fondulo, frammento della storia lombarda val faire del XIV e il principiare del XV secolo, Milano, Omobono Manistro.

Manini, 1827.



fleramente tanto contro le milizie del proprio consanguineo, il Fondulo, per cui nutriva la massima avversione, quanto contro quelle ausiliarie di Facino Cane, che, sebbene governatore dello Stato di Milano, appariva tra i principali oppressori e usurpatori del giovane duca.

Da Pandolfo Malatesta, signore di Bergamo e di Brescia, egli aveva avuto il comando della rocca di Soncino, quando il Fondulo, posta una forte guarnigione a Fontanella e a Calcio, richiamate quelle di Mozzanica e di Salvirola, sorprese e catturò a Pumenengo e a Galignano il gentiliumo cristoforo Barbò con uno de'suoi figli e con un cugino che spietatamente fece legare a bisdosso di tre magri cavalli, affinchè, tradotti a Cremona, venissero senz' altro balzati da quell'altissima torre (1).

(1) Cavitelli, op. cit., pag. 151 — Gabrinus Fondulus occupacit Pureurangun illorum de Barobous, til Christophoro et Gabrino de Barobous captivatis, una cum Lancetago filio Christophori et conducti Cremonam, et ac fun jusum bià al burre altiore pracepitatis et occisis — Ceruti, op. cit., pag. 105 — Grandi, op. cit., pag. 822 e 633 — Colla scorta dei citati autori abbiamo ritenuto di collocare tale avvenimento verso la fine del 1411, anzichè più addictro, cioè al 1407, come fece il Castelli (op. cit.); giacchè mentre tutti e tre il Cavitelli, il Ceruti e il Grandi lo narrano con qualche chiarcza ed estensione, il Castelli on one parla che con un dicitur, enna nemneno far cenno dei nomi dei captivi, nè della tragica loro fine. Devesi inoltre supporre che autori cremosesi avrano sasta la maggiore diligenam anlei nidagini attincuti al loro paese — Una parola ora sul principale comune, ove accadde il fatto.

Giace Pamenengo in ridente posizione sulla destra sponda dell'Oglio o apparticae in via ecclesiastica al vicariato di Calcio, da cui non dista più di tre chilometri, e in via giurdicae e amministrativa al distretto e alla pretura di Romano, da cui è diviso per uno spano di dieci chilometri almeno. Unitamente alle frazioni Fasciletti e Grigna, il paese ha una superficie di pertiche 14,023 circa, ed è pure bagnato a levante da canale Pallavicino, che esce poco più in sa dull'Oglio. La chiesa parocchiale è intitolata ai SS. Pietro e Paolo e possicie all'altare maggiore una bella pala, vosi il cremonese Marcantonio Chiavecchino rappresentò S. Paolo, apponendovi la data del 1576: due quadri del secolo XIV fiancheggiano il simulacco dell'Immacolata in una tira glatze.

Avvi una chiesa sussidiaria dedicata a San Gregorio, un santuario sotto l'invocazione dei SS. Domenico ed Antonio al casale Grigna di patronato Paggi, e un altro, architettato a guisa di rotonda, che trae Sógata così la nativa ferocia contro gli antichi suoi emuli, Cabrino ricinse con insolito apparato di macchine guerresche Soncino, e diedesi a fulminarlo con globi di ferro, mediante sei bombarde, obici, o cannoni, che aveva poco stante comperati dai Veneziani, e che a esperti architetti aveva fatti allogare sopra tre ridotti. I guasti però ch'egli arrecava erano prontamente riparati, e inutili tornavano gli energici suoi tentativi per le frequenti sortite dei difensori (1).

In quel torno i castelli di Fontanella, Covo, Antignate, Romano e Gallignano furono per qualche tempo occupati dal soncinate Giovanni da Terzo (chiamato da alcuni Tosco o Toscano). Quale comandante la cavalleria

la sna origine dal testamento 10 settembre 1696 del conte Antonio Secco e che ora appartiene in patronato alla famiglia Barbò. Esso è dedicato alla B. Vergine di Caravaggio.

Anche a Pumenengo sonvi uno spedale ed altri luoghi pli uniti amministrati dalla Congregazione di Carità e sorretti particolarmente da un lascito pei poveri del sacerdote Giovanni Battista Bergomi e da uno pei malati della signora Giulia Bergomi.

Pameengo è un antichissimo castello che, giusta il Bresciani, l'imperatore Lotario II avrebbe concesso in feudo con diploma 17 ligilio 1125 a un Federico Barbò, appartenente ad illustre famiglia alemanna, la quale, calata circa 49 anni prima con Enrico IV in Italia, vi acquistò quale celebrità, specialmente a Cremona e a Soucino.

I documenti però dell'Archivio Milanese non ci lasciano sapere altro che Regina della Scala, moglie di Barnabò Visconti, alienò con istromento 18 agosto 1382 Pumenengo, unitamente al condominio della Calciana media, al soncinate Alberto Barbò.

Era costui pronipoto di quel Carlo Barbò che, avendo espugnato Gallignano, ribellato a Soncino, meritò che anche quel forte passasse in signoria alla sua famiglia. I fratelli Gniscardo, Imerico e Cristoforo Barbò venivano confermati, nel 1395, da Galeanzo Visconti in tali fondi.

Quel che è certo si è che i Barbò, investiti di Pumenengo, continuacono a prestare il giuramento di leale andditanza per esso a tutti i successivi signori della Lombardia, e che quel castello rimane tuttora in proprietà al conte Giacomo, il quale redò dai marchesa Pallavicino anche la poco discosta Torre appellata dal cospicno loro nomo.

Gli abitanti, che nel 1854 ammontavano a 1325, salirono nel 1862 a 1410, nel 1864 a 1425 e nel 1866 a 1440.

(1) Ceruti, op. cit., pag. 139. — Grandi Angelo, op. cit., pag. 633.

di Pandolfo Malatesta egli contribul moltissimo alla liberazione di Soncino; avvegnachè, piombando improvvisamente nella notte del giorno 18 gennaio 1412 sul·campo di Cabrino, passasse a filo di spada le intirizzite e sbigottite truppe.

Non guari appresso, alli 16 maggio, il vindice ferro di alcuni giovani patrizii redimeva la patria dall'atroce duca di Milano; ciò nullameno il fratello di lui Filippo Maria, dopo un mese di torbidi e d'incertezzo, riesciva a renrimere i sediziosi e ad affertare il notere.

Fra i giuramenti di leale sudditanza che i comuni affrettaronsi a prestargli, conservasi ancora registrato fra i primi quello che gli abitanti di Mozzanica indirizzarongli il 10 di luglio (1).

Intanto il Carmagnola, unitamente ad altre terre, prendeva a viva forza anche Romano, appartenuto dapprima a Stangalino della Palude (2).

Ricordandosi allora della mirabile difesa di Soncino, il nuovo duca non solo manteneva con diploma 10 dicembre 1412 quanto era già stato concesso al conte Giacomo Covi (3); ma, separando Romano dalla città di Bergamo, che rimaneva ancora in potere di Pandolfo Malatesta, largiva con decreto 22 gennaio 1413 anche questa fortissima borgata al fido e intrepido suo servitore, che, alli 27 dello stesso mese, venivane formalmente investito (4).

<sup>(1)</sup> Arch. Cent. Gov. di Milano, Sezione Storico-Diplomatica, Regirico duccla espanto E, fog. 20 retro e 21. — Egli è questo un magnifico codice membranaceo in foglio grande con varie intestazioni miniate, il quale, essendo atato in altri tempi ritriato a Vienna dal governo austriaco, venne testè restituito actto il numero di controllo 796-8. (2) Celestino, po. etic, parto I, lib. VI, esp. XXIV, pag. 392.

<sup>(3)</sup> Archivio Centrale Governativo di Milano, Registro E cit., foglio 96.

<sup>(4)</sup> Archivio Governativo di Milano, Registro D, parimenti restituito dagli Austriaci, fog. 25. — Nello stasso giono in cui il Duca istituiva a beneficio del Covi il fendo di Romano, Cervato de' Secchi, a nome anche del frattolle Jacopo e dei nipoti, figli del fu Fermo, prestavagli il giuramento pel prossimo castello di Calcio, affidato alla sua custodia (Tibiem, fog. 20 retro e 33).

A raggiungere il massimo della sua fortuna Giacomo ottenne inoltre che i suoi agnati e cointeressati gli rinunciassero con atto 1 aprile 1415 i loro diritti al feudo di Covo, serbando però ciascuno di essi il titolo comitale trasmissibile ai singoli loro discendenti.

Come passò egli ad altra vita, i figli di lui, Giovanni, Pietro e Niccolò, pregarono tanto il Visconti finchè, mediante istromento, rogato il 14 febbraio 1422 dal notajo e segretario ducale, Giov. Francesco Gallina, ebbe a rinnovare in loro favore la investitura della contea di Covo colle annesse giurisdizioni e prerogative (1). In base poi all'ulteriore istromento, redatto il 6 agosto dallo stesso notajo, il duca, facendo ragione alle istanze dei diversi collaterali della famiglia, che si erano fatti rappresentare con speciale procura, riconobbe anche in essi l'ereditario titolo di conte (2).

Se con tali gratificazioni Filippo Maria Visconti facevasi degli amici, non trascurò per ingrandirsi di ricorrere alla violenza, alla frode, al tradimento. Egli è con questi mezzi che dal 1414 al 1418 s' insignori di Bobbio, Lodi, Crema, Como, Vercelli, Voghera e Piacenza. Quando nel 1419 fece assalire Bergamo dal Carmagnola, questi per vincere la resistenza della Cappella, fortezza posta al di sopra della città, seese a celati accordi coi fratelli Antonio e Cecco Guastamiglia, cittadini riminesi, dei quali il primo guardava l'inespugnabile rialto per Pandolfo Malatesta, e fra le altre cose promise loro a nome del duca il castello di Morengo, che, posto a manca del Serio, giace quasi rimpetto a Romano (3).

<sup>(1)</sup> Tutte le riferite concessioni fatte dai dachi Giovanni Maria e Filippo Maria Visconti furono richiamate in quest'ultimo atto, come emerge dalla pergamena esistente nell'archivio comnale di Romano, e dallo stampato composto di 47 pagine, conforme all'originale e conservato nell'Archivio Centrale Governativo di Milano.

<sup>(2)</sup> Archivio Governativo di Milano, Feudi camerali, Covo. — Tale istromento venne rogato da Gian Francesco Gallina per ordine di Gaspare Visconti, delegato dal duca Filippo.

<sup>(3)</sup> La terra di Morengo, unitamente alla propinqua di Carpeneto, fu nel medio evo occupata da Berengario I re d'Italia. Morto lui, l'impe-

Scorsi altri cinque anni (1424), in cui obbe anche Cremona, Parma, Brescia, Albenga, Savona, Domodossola e Bellinzona, Filippo, che, a qualche conoscenza degli uomini, associava la massima riluttanza e diffidenza, era giunto a disgustare il più abile, il più devoto dei suoi ministri e generali.

Non fu senza avere esperito ogni mezzo di conciliazione che Francesco Carmagnola, divenuto conte di Castelnuovo, abbandonò l'insensato, e riparò ai Veneziani, i quali, accoltolo con tutti gli onori dovuti al suo grado e alla sua fama, affidarongli il comando di 300 lance cogli alloggi nel Trevisano (1425).

ratore Ottone II, ad istanza della moglie Teofania, costituivala in dono a Olderico vescovo di Bergamo (942-967). Morengo rimase pertanto in proprietà dell'episcopato bergomense, finchè il vescovo Gregorio, o Rogerio, monaco d' Astino (1134-1146), conferillo ai monaci Cinniacensi , che, stabilitisi a Pontita, vi eressero un convento e ne migliorarono il suolo. Ritiensi che Barnabò Visconti, non pago di rovinare il monastero di Pontita, nsurpasse anche Morengo, il onale, caduto più tardi in mano di Gian Galeazzo Visconti, veniva nel Inglio 1385 regalato da esso alla propria moglie Caterina. Il loro figlio Giovanni Maria cedevalo nel 1404 ad Estore Visconti : ma, essendoglisi costni ribellato, ne invest! Giovanni Ruggero Suardi, che ne prese possesso alli 13 novembre. Abbiamo or ora veduto come, nel volgere del 1419, il Carmagnola, onde agevolare al duca Filippo Maria Visconti l'acquisto della Cappella sopra Bergamo, assicurasse ai fratelli Guastamiglia, in nome del sno signore, la contea di Morengo, con tutte le sne giurisdizioni. Per ragioni di guerra Morengo passò poco dopo alla Repubblica Veneta, la quale ne confermò senza ostacoli il possesso ai suddetti fratelli colle dneali 12 agosto 1419, 30 marzo 1420 e 23 agosto 1428. In seguito però l' intera contca veniva avocata al fisco, da cui fu vendnta ad Isnardo da Comenduno, il quale, veggendola molto deteriorata per le sanguinose lotte, ottenne dal principe di fabbricarvi un forte, ove potessero ricoverarsi gli abitanti in simili frangenti. A siffatto scopo egli chiese per cinque anni a prestito dalla Camera una somma di danaro, che restitul nei due seguenti, come risulta dalle ducali scritte il 20 febbraio 1435 a Paolo Pasqualigo e a Benedetto Emo, podestà il primo e capitano il secondo di Bergamo. Apparsa la pace, il Comenduno fece molti miglioramenti ne' poderi : ma, informato poi ch' essi avevano appartenuto al monastero di Pontita, per impulso di coscienza ne vendè nna parte a Giovanni Barozzi vescovo di Bergamo (1449-1465), commendatario perpetuo dello stesso monastero, e alienò il rimanente ai Vicini di Almenno, i quali, per isgravarsi di certi diritti che il vescovo aveva nei

Dietro i suoi eccitamenti, la repubblica di San Marco alleavasi dapprima a quella di Firenze (21 gennaio 1426) (1), indi anche al marchese di Ferrara, al signore di Mantova, al duca di Savoja e al re d'Aragona, i quali, preferendolo ad ogni altro, lo elessero supremo comandante delle loro forze terrestri (11 febbraio 1426)

Apri egli la campagna nella primavera del 1420, e, occupata la città di Brescia (17 marzo), trecento cittadini, convocati nella cattedrale, fra cui Beltramino e Zenone da Romano, giurarono solennemente, il 6 novembre, fedeltà a Venezia alla presenza di lui e a quella dei provveditori (2). Il castello però da lui tosto circuito non venne espugnato, se non dopo validissima resistenza, alli 20 dicembre. Stipulossi allora una pace (30 dicembre) ben presto sventata dall'animo versatile del duca, che, temporreggiando, amava riprendere lo ostilità.

loro tenimenti, glie ne fecero ampia cessione nel 1460. A breve andare il Barozzi, divennto patriarca di Venezia (1465-1466), lasciò i beni da casi avnti al cardinale di S. Marco, nipote di lui, il quale alla sua volta rinunciolli alla chiesa di S. Marco. Scorsi due secoli, il procuratore di onell'insigne cattedrale, valendosi della sua antorità, vendeva nel 1668. mediante istromento 16 novembre, la metà della contea di Morengo e Carpeneto a Giovanni Andrea e Carlo Vincenzo, zio e nipote Giovanelli, baroni del S. R. Impero. L'aitra metà rimase in possesso dei vescovi di Bergamo. Tanto questi che i Giovanelli esercitavano per mezzo di un giusdicente da loro eletto la giustizia civile e criminale nel comune loro fendo indipendentemente dal resto della provincia. Essi non riconoscevano altro superiore dicastero che quello dell'eccclientissimo Consiglio dei X. Attesl i rivolgimenti politici, il vescovo di Bergamo perdette nel 1796 la propria porzione di beni che riebbe poscia dai successivi governi senza però che vi fosse aggregata la già fruita ginrisdizione fendale. -- Copiosamente Irrigato, il paese è fertile in biade e gelsi, contornato da boschi, ove abbonda il seivaggiume. La parocchiale, sotto l'invocazione del Santissimo Salvatore, appartenne sino al 1784 alla diocesi di Cremona, ora spetta a quella di Bergamo - Composta nel 1805 di 908 abitanti , la popolazione sall nel 1816 a 1079, nel 1864 a 1124, nel 1865 a 1128. - Archivio Centrale Governativo di Milano, Feudi, Morengo e Carpenedo o Carpeneto.

(1) Archivio Centrale di Venezia, Secreta IX, pag. 69.

(2) Il chiarissimo cav. Federico Odorici, aelie Storie Bresciane, Brescia, Gilberti (in corso di stampa) pubblicò nel vol. VIII a pag. 150-152 il relativo istromento, in cui sono registrati i nomi di tutti quelli che prestarono il memorabile giuramento.

Battuto il 20 maggio 1427 a Gottolengo, il Carmagnola si rifà a Maclodio presso l'Oglio, sbaragliando i migliori capitani dell'inimico, cioè Angelo della Pergola, Guido Torello, Niccolò Piccinino, Francesco Sforza e Carlo Malatesta; ma, pretestando l'uso de' venturieri, quantunque apertamente e fieramente contradicessero i procveditori, rilascia i moltissimi prigioni fra cui lo stesso Malatesta (1). Siffatta generosità sembrò eccessiva, e malgrado la splendida e decisiva giornata, vuolsi che Venezia cominciasse a dubitare di lui. Comecchessia, anche in tale incontro, essa non gli prodigò che laudi e donativi, fra cui l'investitura di Chiari (2).

Alle ore sei di notte del giorno 18 aprile 1428 contraevasi a Ferrara, per la mediazione di Martino V, un'altra pace, la quale, redatta con pubblico istromento il giorno successivo, fu ratificata il 3 maggio e pubblicata alcuni di più tardi (3).

Essa non è di lieve momento per noi, giacchè segna la prima aggregazione di Romano al dominio veneto, aggregazione che servì di base a tutti i posteriori accordi. Fra i diversi capitoli stabiliti, il primo era in

<sup>(1)</sup> Cibrario Luigi, La morte del conte Cormagnola, illustrata con documenti incidit, Torino, Giuseppe Pomba, 1834 — Sul die ho seserveremo che so un capitano può essere libero della scelta del mezzi per condurre escretit, formar piani e combattere, non be parimenti abilitato ad uaare dei frutti della vittoria in senso contrario all'espressa volonta del governo da cui dipende. Il Carmagnola, agendo convegit fece, non contravveniva forse ai desiderii ed agli ordini che il Veneto Senato impartivagli a mezzo dei suoi provveditori?

<sup>(2)</sup> Arch. Cent. di Venezia, Secreta X, 17 ottobre, pag. 93. — Romanin S., Storia documentata di Venezia, Venezia, P. Naratovich, 1853-1864, op. cit., tomo IV, cap. V.

<sup>(3)</sup> Archivio Centrale Governativo di Milano, Secione Storica, Reg. Duc. A, N. I. initiolato: Liber privilegiorum ducatus Mediciloni, matrimoniorum et legitimationum 1183-1483, a pag. 140-141 (preziosissimo codice membranaceo restituito non ha guari, nel giugoo 1869, dal governo austriaco a quello italiano, per opera specialo dei commissarii mazionali, i commendatori: commendatori commendatori commendatori commendatori commendatori commendatori compendatori compendat

effetto che il Duca avrebbe rilasciato alla Signoria Bergamo (1) e Brescia colla massima parte dei rispettivi loro territorii, compreso in quello di Bergamo il borgo di Romano ed eccettuati all'invece Caravaggio, Trevigiio e tutta la Ghiara d'Adda.

Il grosso castello di Martinengo e la valle di S. Martino, rimessi alla decisione del legato pontificio, Niccolò Albergati, cardinale di S. Croce, furono parimenti uniti alla Repubblica, la quale, confermando gli statuti a Martinengo, vi spediva un provveditore e podestà ad assumerne il reggimento.

Nella nota poi de' luoghi forti che erano stati presi durante la guerra dai Veneziani e che dovevansi restituire al duca, figurano, fra molti altri del Cremonese, quelli di Isso, Fontanella e Barbata.

La terra, gli uomini e tutti i funzionarii di Romano non indugiarono a riconoscere la Signoria, e giurarono obbedienza a Gerolamo Contarini, ch' essa aveva eletto luogotenente e provveditore a Bergamo.

Ridotto a mal termine e pressochè disabitato, come il rimanente del Bergamasco, il borgo ottenne, alli 26 giugno, dal doge Francesco Foscari, la conferma delle antiche franchigie, la esenzione e separazione dalla città di Bergamo, il mero e misto imperio, la podestà del coltello e il mercato che già soleva aver luogo ogni lunedi, mercoledi e venerdi (2).

A conseguire tali agevolezze contribuì non poco l'o-

(1) Bergamo nou fu realmente ceduto che il giorno 8 maggio.

<sup>(2)</sup> Celestino, op. cit., tom. I, lib. VII, cap. VIII e lib. X. — Romanin, op. cit., tom. IV, part e I. — Archivio di Venezia, Reg. A, Ducat, Cancell., Pruet., II — Alli 9 luglio dello stesso anno Bergamo chiese che gli si aggregassero Martinengo, Romano, Lovere, Almenno, Cologno nel civile e criminale, affinchè si componesse un solo ovile con un solo pastore; ma il dogo rispose: fecimus concessiones nonnultas locis qui exerusta da nostram obedenitima, gergerando ispa loca a civitata (Archivio Comunale di Bergamo, Reg. Ducatium). Dal che rilevasi come la sapiente Repubblica, quantunque avesse avuto Romano e le altre terre per trattato o per compromesso, rispettasse i diritti dei popoli e chiamasse volontaria la loro dedizione.

pera di un suo egregio terriere, il già ricordato Beltramino da Romano, il quale, tolto a compagno dall'Albergati in unione ad altri tre cittadini bresciani, Achille Avogadro, Giacomo Sajano e Tartarino Capriolo, avevalo seguito ovunque per ricevere e consegnare ai provveditori veneziani le piazze ed i castelli ceduti al Duca (1).

Non essendovi altra via di mezzo, i figliuoli di Giacomo Covi rassegnaronsi alla necessità, e, mediante istromento rogato tre giorni appresso nella medesima rocca di Romano, dimisero e rilasciarono eglino pure, colle sue attinenze, quell' importantissimo baluardo al contestabile incaricato a riceverne la consegna, quale procuratore del Contarini (2).

La Serenissima non tardò a presidiare, come tutti gli altri forti acquistati, anche quello di Romano, inviandovi un castellano con 36 soldati e saviamente effettuò nel 1430 l'estimo del nuovo territorio (5).

Francesco Barbaro, che, succeduto a Marco Giustiniano, reggeva di que' tempi, quale podestà e capitano, la città di Bergamo, destinò parimenti per podestà a Romano quel Federico Rivola, della cui fede e virtù lo storico Donato Calvi reca il più splendido elogio nel suo Campidoglio Bergamasco.

All'entrare del 1431 aprivasi nuova guerra fra le repubbliche alleate di Firenze e di Venezia dall'una parte, e il duca di Milano dall'altra. I Veneziani, condotti dal

<sup>(1)</sup> Brognoli Antonio, Memorie aneddote spettanti all'assedio di Brescia dell'anno 1433, Daniel Berlendis, 1780 (opuscolo posseduto dal conte Ercole Tadini-Oldofredi nella privata sua libreria a Calcio e pressochè irreperibile altrove per la sua grande rarità).

<sup>(2)</sup> Atto esistente nell'Archivio privato dei conti Covi a Gallignano, cassetta T, casella N. 2. — In compenso però della perdita di Romano, i conti Covi farono con atto del giorno primo del successivo agosto investiti da Filippo Maria Visconti delle terre di Fontanella, Ghiara Valdade a Malleto; un tosto, ai 21 dello stesso mese, dovettero promettere di rinunciare anche ad esse ogni qualvolta il Duca assegnasse loro una adeguato assegno in danaro (Archivio Centrale Governativo di Minao, Secione Storico-Diplomatica, Reg. G. aliaz R. fg. 63.11 e 519).

<sup>(3)</sup> Coglioni Celestino, Dell'Historia quadripartita di Bergamo e suo territorio, ecc., tom. I, lib. VII, cap. VIII, pag. 331.

Carmagnola, furono i primi a muovere le armi, ed avanzatisi nel febbraio al di qua dell'Oglio, occuparono Calcio (1), Romanengo, Treviglio, Caravaggio ed altri luo-

(1) Il borgo di Calcio sorge alla destra e a breve distanza dall'Oglio. Traversato in tutta la sua lunghezza dalla strada nazionale che da Milano conduce a Venezia, tagliato orizzontalmente con due linee parallele dal naviglio civico di Cremona e dalla roggia Antignata, offre un grandioso e leggiadro aspetto. All'estremo sno lembo ergesi il vetusto castello, già appartenente alli fendatarii conti Secco-Comneno-Todesco, ed ora caduto in proprietà degli animosi imprenditori e industriali, fratelli Silvestri di Sovere, che, saliti a gran fortuna, il riedificarono con eleganza e con gusto. Sono pure notevoli il palazzo Secco d'Aragona, alienato non ha molto al signor Domenico Agliardi, la sontnosa villeggiatura dei conti Tadini-Oldofredi, fregiata da un bellissimo giardino all'inglese, e l'altro non meno delizioso giardino piantato dall' ora dofunto signor Giacomo Scotti, alla cni estremità ammirasi la prospettiva del celebre frescante Giovanni Motta, la quale, ingegnosamente associata al cielo vero, alle sinnosità del terreno, ai gruppi degli alberi, alle macchie, ai cespngli circostanti, ne colpisce e ne trasporta in tutt'altra regione - Per sopperire all'insufficienza dell'antica chiesa dedicata al martire S. Vittore, il conte Marco Secco d' Aragona aveva lasciato nel secolo scorso l'area per la costruzione di nna nuova, che in quella vece riescl assai più vasta di quanto richiedessero le esigenze della popolazione. Essa fu incominciata nel 1762 e fu dappoi sospesa per diverso vicende. Riassunti i lavori, progredì per spontanee largizioni raccolte da una commissione istituita nel 1834, non che per una lieve sovrimposta sull'estimo superiormente approvata nel 1840 e durata due anni o poco più. Il prete Giuseppe Foscani di Brescia, che, nel 1761, aveva dato il disegno del vasto e maestoso dnomo di Castiglione delle Stiviere, forni anche quello primitivo di questa chiesa, modificato 74 anni appresso, cioè nel 1835, dall'architetto Giacomo Bianconi di Bergamo, Imponente nelle sue dimensioni, il tempio di Calcio è sommamente lodevole per la severità correttezza e armonia delle linee. Dopo venti anni di continui sforzi e calorosi eccitamenti, veniva finalmente concesso, nel 1854, all'arciprete Paolo Lombardini di aprirne al culto la parte principale splendidamente ultimata - Fn nel 1779 che Giuseppe Vescovi, morendo senza eredi, e volendo beneficare il proprio paese, aderiva al consiglio dell'arciprete Buzzi, e istituiva col testamento 9 settembre di quell'anno la causa pia chiamata ancora Vescovi, poveri e scuole, acciò, dopo essersi provvednto al mantenimento di un maestro e di una maestra di scuole normali, si avesse a distribuire il rimanente del reddito ai poveri, a cura dell'arciprete pro tempore. Tale causa pia venne successivamente accrescinta da alcuni piccoli legati, fra cui quelli disposti da Giovanni Belleri il 7 febbraio 1786, dal sacerdote Pugnoli e dalle sorelle Anna-Maria, Maddalena e Bartolomea ghi e posero il campo sotto Orzinuovi, minacciando così ad una volta il territorio di Cremona e quello di Milano.

In tali estremi il duca di Milano ricorse, com'era uso, all'astuzia e alla frode. Un ufficiale milanese, comandante nel forte castello di Soncino, fece proporre al Carmagnola di consegnarglielo mediante una grossa somma di danaro.

Accettò il capitano de Veneti, e verso la metà di marzo presentossi co' suoi per prendere il luogo; ma, còlto in agguato dal condottiere ducale, Francesco Sforza, non fu che dopo grave perdita se potè riparare a Brescia con soli sette cavalieri (1).

Nel medesimo anno combattevasi, alli 22 e 23 giugno, rimpetto a Cremona la celebre battaglia navale sul Po fra le due flotte veneziana e milanese, in cui la prima, pugnando contro forze raddoppiate in quel punto, fu interamente sconflitta, senza che il Carmagnola, accampato a poca distanza, quantunque più e più volte richiesto da Niccolò Trevisano (2), avesse voluto o potuto

Frialdi. - L'ospitale, istituito dal sacerdote Carlo Zanoncelli con testamento 16 ottobre 1744, fu sussidiato da parecchie disposizioni di ultima volontà, fra cui da quelle 4 novembre 1816 del sacerdote Martino Martinelli e 8 gennaio 1812 di Maddalena Saranga, Affidato attnalmente alle cure mediche e alla direzione dell'egregio dottore Andrea Quarti, esso ricovera circa 12 infermi con una rendita che si approssima alle lire 5000. L'azienda economica dello spedale e dei luoghi pii uniti è amministrata da una Congregazione di carità, presieduta, nel 1866, dall'ottimo nostro cognato, signor Francesco Foresti. - Anche la scuola infantile, sorta nel 1836 per la seconda nella provincia di Bergamo, è dovnta alla solerzia dell'arciprete Lombardini e si sostiene in parte coi proventi del lascito Vescovi e in parte coi mezzi forniti dal comnne. Circa all'antico dominio, alla giurisdizione feudale, alle condizioni naturali, economiche ed ecclesiastiche di Calcio e della Calciana, abbiamo già altrove sommariamente parlato (Archivio Centrale Governativo di Milano, Classi diverse, Censo, Comuni, Culto, Chiese, Luoghi Pii, ecc.) La popolazione di Calcio, ammontante nel 1599 a 1499 abitanti, sall nel 1816 a 2603, nel 1854 a 2890, nel 1861 a 2940, discese nel 1863 a 2888, risall nel 1864 a 2992, nel 1865 a 3007, nel 1866 a 3045.

(1) Galantino Francesco, Storia di Soncino, con documenti. Milano, Giuseppe Bernardoni, 1869, vol. I, pag. 184.

(2) Ai tanti messi inviatigli, il Carmagnola, accagionando d'ignavia

soccorrere i suoi, attaccando agli omeri l'incalzante nemico.

Costretto a ripiegare, il supremo duce de' Veneti entrò nella rafforzata rocca di Fontanella; ma, prevedendo, dice il Terni, quello che doveva seguire, se ne parti quasi subito, lasciandovi a guardia Venturino Benzoni con incarico di non eyacuarla señza sua licenza.

Figlio di Giorgio Benzoni, che aveva lungamente signoreggiato Crema, il prode Venturino sostenne due vigorosi assalti; ma al terzo, attraversato dagli stessi abitanti, cedette e fu incontanente tradotto prigione a Cremona, indi a Milano (1).

In modo ben diverso da quelli di Fontanella eransi comportati gli Antignatesi, i quali, prendendo invece ad esempio i Romanesi, eransi dati essi pure (28 agosto) al doge Francesco Foscari, che avevali similmente gratificati di molti privilegi (2). Filippo Maria, il quale non lasciavasi avanzare da nessuno nel retribuire chi rendevagli servizio, rimunerò i Fontanellesi con liberalità anche maggiori.

Con diploma 10 novembre separò il comune e il suo territorio dalla città di Cremona, accordogli un reggimento autonomo, l'esenzione da ogni carico, l'esercizio della giustizia civile e criminale, la facoltà d'imporre dazii e gabelle per la propria conservazione, non che quello di proporre, mediante terna, il podestà pel governo del borgo con mero e misto imperio.

Prometteva inoltre il Duca che Fontanella non sarebbe mai infeudata, che i suoi abitanti non potrebbero essere convenuti se non innanzi al loro podestà, e sarebbero liberi di estrarre quante acque loro paresse e 140

il Trevisano, comandanto della flottiglia veneta, rispondeva — an repente ezorto i nostili classe bilaltore gigantim se emulo, qui tantum duci timorem incusserint? — Vedi il ms: De rebus gestis ac nece Fr. Carnagnolae, commentarius ad Tr. Contarenum, di And. Morosini. Codiec Cicopa — Romanin, op. cit., tom. IV, parte II.

Fino Alemanio, Storia di Crema raccolta dagli Annali di M. Antonio Terni, lib. 1V.

<sup>(2)</sup> Besozzi, Crongea di Antignate, op. eit.

piacesse dal naviglio di Cremona senza pagamento di sorta, coll' aggiunta che se taluno di loro fosse in possesso di beni nei territorii di Antignate, Marzola e Casalonga, avrebbero potuto liberamente attraversarii per condurre i frutti nelle rispettive loro case (1).

Fra i già provetti capitani che negli ultimi fatti avevano concorso a maggiormente stabilire la fama dello armi italiane, cominciava ad apparire un uomo in fresca età, severo, temperante, frugale e sommamente avido di gloria e coraggioso.

Apparteneva egli a una delle primarie famiglie bergomensi e appellavasi Bartolomeo Colleoni (2).

(1) Tali concessioni furono confermate e ampliate dai duchi Sforza coi decreti 5 novembre 1453, 12 giugno 1466, 2 maggio 1475, 20 febbraio 1476, 8 dicembre 1481, 18 ottobre 1489, 18 novembre 1498 e 28 settembre 1522, non che dall'imperatore Carlo V col decreto 24 dicembre 1540, interinato dal Senato nel giorno ultimo di febbraio 1541, e dal re di Spagna Filippo II, che in buona parte le riuni nel diploma da lui emesso il 24 maggio 1574 e interinato dal Senato il primo febbraio 1583. Quest'ultimo trovasi in più edizioni nell' Archivio Centrale di Milano (Censo, Comuni, Fontanella) col titolo: Privilegia terrae Fontanellae concessa per Illustrissimos et Excellentissimos DD. Mediolani Duces. Fra le altre cose figura in esso la conferma dei diritti precedentemente concessi dai signori di Milano a favore di Fontanella, delle esenzioni e dell'uso delle acque del naviglio di Cremona procedenti dall'Oglio - Quanto a quest' ultimo argomento e alle convenzioni occorse in proposito fra le comunità di Cremona e di Fontanella, esiste pure ristampato di fresco un fascicolo in foglio colla seguente intestazione: Reperitur in imbreviaturis instrumentorum rogatorum per me notarium infrascriptum inter alia sic fore scriptum, videlicet, etc. A tali documenti di pubblica ragione, non che al regolamento sulle acque di Fontanella 9 febbraio 1870, che similmente fu tostè ristampato dal comune, rimandiamo tutti coloro che fossero vaghi di entrare in materia.

(2) La famiglia del Colleoni, dopo aver signoreggiato per qualche tempo Bergamo, occupò, a dispetto dei nostri duchi, anche il castello di Trezzo (Ferrario Luigi, Prezo e il suo castello. Milano, Tipografia Bernardoni, 1876, cap. V) — Ritione l'egergio amico nostro, il conte Paolo Vimercati Sozii, che Capigliata, anzichè essere il semplice nome di tritavo del Colleoni, fosse un altro prenome associato a qualto del suo casato, o muore lo meraviglie come il gran capitano non ne abbia fatto uso, nè con esso mai lo appelli il suo biografo, lo Spino; mentre i vari rami collaterali della famiglia amino anche in giornata appellara i Colleoni-Capigliata (Lettera direttaci, il 7 agosto 1985), dell'attuade



## BARTOLOMEO COLLEONI CAPITANO GENERALE DELLA REPUBBLICA VENETA

Signore dapprima di Romano, Covo e Antignate, poscia di Romano, Martinengo, Cologno, Unimano, Malpaga, Calemate, Ghisalba, Mormeo, Polosco, Solar e Gavernago. Dopo i successi ottenuti nel reame di Napoli e nella Romagna, la prima impresa che illustrasse il nome suo in Lombardia segnò l' ultima rovina del prode quanto infelice Carmagnola, sotto cui egli stesso militava.

Fu dietro ordine di lui che Bartolomeo, accompagnato da Cavalcabò, figlio di Ugolino, impadronivasi per sorpesa, nella notte del 15 ottobre 1431, della rocca di S. Luca in Cremona, e vi piantava il temuto vessillo del Leone alato; ma non soccorso a tempo dal supremo duce, fu costretto, spirati tre giorni, a lasciare quella fortissima posizione.

Il Veneto Senato, o per meglio dire il Consiglio dei X non tardò a rendere giustizia ad entrambi.

Rimuneravasi il Colleoni, alli 2 aprile 1432, coll' accrescimento di 40 cavalli agli altri 40 della sua conduta e colla concessione in feudo di varie possessioni devolute al fisco, nel territorio di Bottanuco, verso l'obligo di presentare ogni anno al podestà di Bergamo uno sparviere (1): conducevasi in quella vece, alli 5 maggio dello stesso anno, il Carmagnola, colle mani legate dietro le reni e col bavaglio alla bocca, fra le due colonne della piazzetta di S. Marco, ed ivi, alla presenza di una straordinaria turba di popolo, venivagli spiccata la testa dal busto, come infame e traditore.

Questo grande atto di giustizia e di politica fece fremere Italia e macchiò di sangue il manto della regina delle lagune. L'inesorabile repubblica non volle ritenere incolpabili alcune ripetute sconfitte, o mancate vittorie

ottimo presidente dell'Atenco di Bergamo). Sarebbe nostro avviso invoce che Capigliata fosse daddover uno dei tanti nomi i quali soglinasi capricciosamento imporre alla fonte battesimale; che quindi il nostro Bartolomeo non siasi tenuto in debito di accollarselo, e che se avvi chi, fra gli indiretti suoi successori, il faccia, vi sark certamente spinto da un giusto amor proprio, per dimostrare cioè come egli, al pari di quel prode, abbiano avuto un comune capostipite nel Capigliata.

(1) Calvi Donato, Effeneride, op. cit., vol. I, pag. 396. — Anche II Cavalcabò fu premiato del suo zelo col dono del castello Dedonis nel Cremonese (Archivio Centrale di Venecia, Secreta XII, pag. 30 — Romanis Salomone, Storia documentata di Venezia, Venezia, P. Naratovich, 1853-1864, tom. IV, parto II, pag. 145.

in chi per l'addictro aveva sempre vinto. Vari cronisti ci additano segreti carteggi fra il generalissimo veneto o il precedente suo signore, carteggi che lasciano trasparire premure, adesioni, preferenze dall' una parte e dall'altra. Innanzi tutti poi il coscienzioso storico della Venezia, l'egregio Salomone Romanin, studiossi di provare colla scorta dei documenti la retià del Carmagnola, l'integrità del processo, la necessità della punizione (1).

(1) Romanin, op. cit., tom. IV, parte II, pag. 151-161. - Il confe Francesco Sforza-Benvennti, nella pregevole Storia di Crema, sna patria (Milano, tipografia G. Bernardoni, 1859), riproduco a pag. 233-234 un fatto addotto dal Terni, da cui verrebbesi sempre più a validaro l'accusa che il Carmagnola, generale de' Veneziani, mantenesse segrete relazioni col duca di Milano. - Sembra che non la pensi diversamente nemmeno l'anonimo autore della Chronica di Milano dal 948 al 1487, edita or ora dal chiarissimo conte Giulio Porro Lambertenghi nella Miscellanea di Storia Italiana, Torino, Stamperia Reale, 1869, vol. VIII, pag. 197-198. Accenna adunque il diligente cronista, come nella battaglia di Maclodio il Carmagnola si comportasse in guisa da rendersi giustamente sospetto; perocchè se non gli fosse mancata la voglia, le cose erano spinto a segno, ch'egli avrebbe potuto agevolmente impossessarsi dell'intero Stato dello sconfitto Filippo Maria Visconti. - Nella biografia poi di questo duca, il conte Pompeo Litta, affine di viemmeglio stigmatizzarne l'imbecillità, addnce i mali trattamenti ch'egli usò al Carmagnola o allo Sforza, mentre la storia, egli dice, li fa conoscere a lui devoti anche quando comandavano le squadre nemiche; o più avanti ricorda come il primo lasciasse la testa sul paleo a Venezia, perchè incapace di celare l'affezione pel suo antico padrone. - Per naturale squisitezza d'animo mostrasi alquanto più indulgento il dottissimo comm. Cibrario nel già citato e documentato suo lavoro, abbenchè egli pure non pronunci un formalo, definitivo giudizio. Narra esso come gli esami, principiati verso la metà di aprile (giorno 9. - Arch. Veneto, Mist., Cons. X, pag. 37 -) e interrotti la settimana santa, furono ripresi (il 23 aprile) e continuati con nuovo rigore di e notto finchè parvero maturi la mattina del 5 maggio. Ventisci voti contro dieci dichiararono reo di tradimento il Carmagnola; dicianove contro diciasette sentenziaronlo a morte. - A grande incontrastabile maggioranza fu adunque ritennto colpevole dell'imputatogli delitto; ma soli 19 contro 17 gli inflissero la pena capitale. - Novo de'contrari, prosegue l'illustre conto Cibrario, si opponevano perchè non abbastanza capacitati della cosa, ed otto, e fra questi il doge Francesco Foscari (uomo rispettabilissimo), con tre consiglieri, perchè reputavano sufficiente pena agli errori del Conte il carecre perpetuo. Fieri del sacerdozio della storia non ci lasciamo troppo agevolmente trascinare dalle patetiche situazioni del romanzo, e se le congetture non trovano altro fondamento che nella pietà, amiamo meglio vedere oscurata la gloria di un uomo, anzichè quella di una città, la quale, professando per 14 secoli ogni virtù, tenne costantemente levato in terra e in mare lo stendardo dell'indipendenza italiana.

Un altro fatto che viene ad aggravare la condotta del Carmagnola si è che, scorsi appena tre mesi dalla tremenda sua fine, l'esercito veneziano, passato sotto il supremo comando di Gian Francesco Gonzaga, aveva rotte le misteriose lentezze e andava sempre più guadagnando terreno (1).

— E sia pure — Ma noi rimessivamente aggiungeremo, come anche questi ultimi votanti, convinti appunto della grande reità dell'accusato, non esitarono a proporre che gli venisse applicata la massima delle pene, dopo la morte; perocchè eglino pure erano persuasi; come noi atessi abbiamo già addimostrato di esserio, che la pena capitale deve climinarsi da ogni codice, e per ogni delitto (Considerazioni storico-fisosofiche sulla pena capitale, Milano, F. Gareffi, 1862) — Hisaimevoli saranno state le arti, con che la tenchrosa Repubblica s' impadroni del Carmagnofa, detestabili le forme adoperate nel processario, ascorchè comuni ad ogni governo in quell'epoca; ma non abbiamo argometti che bastino per proclamare iniqua la severa, treparabile seutensa-Assolvendo per senso di commiserazione il Conte, condanniamo sensa aspello i gentiluomini che il giudicarono, e uno solo ad essi, ma facciamo onta gravissima anche allo Stato, il quale aveya loro commesso? I imprescindible esame.

(I) În una lettera publicată il 5 aprile 1869 da un giornale cittadino, il conte Antonio Cavagna Sanginilani, apprezantiamien nostro amico, tracciaudo la storia de vari trapassi, cui andò soggetto il palazeo del Broletto di Milano, appartenuto al Carmagnola, offre, tra le altre coso, questi interessantismii ragguaglii Il conte Franceco Busone di Carmagnola aveva per moglie Antonietta Visconti, parente del daca di Milano, Filippo Maria, e lauciava quattro figlie, cioc: Margherita maritata a Barnabò Sanseverino; Elisabetta condotta in moglie da Franceso Visconti, consigliere duacle; Luchina sposata al conte Luigi dai Verme, e Antonia moglie del magnifico dottor in legge Garrico di Carmagnola, cadesse in disgrasia della Veneta Repubblica, come si ha dall' atto con cui si dose Poserio confisca al vaddetto il dose Poserio confisca al vaddetto il dose Poserio confisca al vaddetto il

I due provveditori Giorgio Cornaro e Sante Veniero strappavano a Filippo Maria Bordolano, Romanengo, Mozzanica e Fontanella, ove poco innanzi l'imperterrito Venturino Benzoni aveva dovuto soggiacere, e il grosso borgo murato di Soncino (22 agosto), ove il ristoratore del militare disciplina erasi lasciato sorprendere e aveva dovuto volgere le spalle (1).

Il castello propriamente detto di Soncino però resisteva ancora; ma il Duca, veggendo ch'esso sarebbe in breve caduto, invocava caldamente per lettera (23 agosto) dall'imperatore Sigismondo che gli inviasse un buon numero di Ungheresi per divertire nel Trevisano le forze nemiche (2); ma il potente suo alleato, stretto egli pure

frudo d'Sanguinetto, dandelo a Gentile Leonesa; ma per contrario il duca di Minno investiva con privilegio della 23 maggio 1886 il conte Luigi Dal Verme dei feudi di Bobbio, Voghera, Castel S. Giovanni, ecc. La famiglia del Carmaguola cra dunque rientrata nelle buono grazie del Duca. — Atonietta Visconti, vedova di quel Prancesco Barbavara che fu presidente al consiglio di tutela del duca Giammaria Visconti, rimaritata in seconde nozea al conte di Carmagnola, era sorella di un Gaspero c discendente in linea retta da un altro Gaspero, fratello a celebro Ottone, arcivescovo e signore di Milano. — Venticique anni dopo la morto del Carmagnola, il suo corpo venne trasportato da Santa Maria gloriosa de Frati in Venezia, over, ginata il su odesderio; era stato sepolto, e trasportato nella chiesa di S. Francesco in Milano, chiesa che più non esiste e sulla cui arca sorge ora la grandicas caserma dello stesso nome. Eravi sul sepolero un'iscrizione riferibile a lui cal lan mogita cal alla mogita.

(1) Campi Antonio, Dell'Historia di Cremona, 1685, pag. 85. — Glini, c;», cit., lib. LXXXII. — In quest'aunu 1432 il conte Francesco Galantino (op. cit., vol. I, lib. VII, pag. 189), appoggiandori al vol. I dei Monumenta Soncini (pag. 40 a tergo), accenna come la Repubblica entituisse ai Covo (diploma 6 settembre 1432) tutti i loro feudi, compreso quello di Romano, occupati temporariamente per ragiono di guerra, confermando loro tutte le immunità dei carichi reali e personnii. Il che, malgrado le più accurate indagini, non ci fu dato constatare finora negli atti dell' Archivio governativo lombardo. Pare però che auche Peruditissimo autore da noi citato non presti qui molta fede alla fonte cii attinae.

(2) Archivio Centrale di Milano, Sezione storica, Carteggio Ducale. — Daverio Michele, Memorie dell'ez ducato di Milano risguardanti il dominio dei Visconti, Milano, Audrea Mainardi, 1804 - an. III, pag. 96. dai Fiorentini, anzichè esaudirlo in tale bisogna, chiedevagli di rimando pecunia e in gran copia, non sapendo come procedere senza.

Stizzito replicava il Duca che se ne avesse avuto non avrebbe sì di leggieri perduto Romanengo, Fontanella e Soncino.

Allorchè, malconcio dalle artiglierie, anche il castello di quest'ultimo luogo dovette alla sua volta capitolare (1), i mentovati provveditori penetrarono nelle montagne, e soggiogata la Valcamonica, si spinsero fino nella Valtellina; ma ivi il Cornaro, capitano generale, accerchiato e preso dal condottiere duchesco, Niccolò Piccinino, con 700 de' suoi, venne inviato il 27 novembre prigioniero a Milano (2).

Il 26 aprilo 1432 stipulavasi finalmente a Ferrara la pace, mediante la qualo si pattul che ciascuna delle parti belligeranti restituisse quanto aveva pigliato all'altra nell'ultima campagna, e il 20 luglio 1437 il vecnio imperatore Sigismondo segnava a Egra un diploma, in cui Francesco Foscari, dogo di Venezia, veniva altresi appellato duca di Treviso, Feltre, Belluno, Ceneda, Padova, Brescia, Bergamo, Casalmaggiore, Soncino, Platina (Peschiera?), S. Giovanni in Croce con tutti i castelli e luoghi posti di qua dell'Adda, quali erano allora
posseduti dalla Repubblica (3).

In mezzo alla grave carestia che nell'anno seguente (1438) colpì il territorio di Bergamo, alcuni ragguarde-voli cittadini, fra i quali i Rota, cercarono di rivoluzionare a Filippo Maria le valli rimastegli soggette; ma egli, catturate circa 160 persone, obbligolle a riscattarsi col pagamento di 25000 scudi e a giurargli fede.

Toniotto Rota, escito allora dalla città, volò in armi a Malpaga, dove Giovanni Covi (4), seguace del Duca,

<sup>(1)</sup> Daverio, op. cit., pag. 97 — Rosmini Carlo, Dell' Istoria di Milano, Manini e Rivolta, 1820, op. cit., lib. IX.

<sup>(2)</sup> Rosmini, Ibidem.

<sup>(3)</sup> Romanin, op. cit., tom. IV. parte II, pag. 186.

<sup>(4)</sup> In compenso forse della rinuncia 'che, unitamente ai fratelli Pie-

aveva deposto il grosso bottino raccolto nella valle Calepio, e venuto con esso lui alle mani, il prese, e trionfante il condusse a Bergamo. Tale fu l'esultanza degli abitanti che lo stesso capitano Alvise Loredano, con buona comitiva di nobili e di altri dignitari, mosse ad incontrarlo fino a Seriate, e piangendo d'allegrezza, dice il Celestino, se lo strinse replicatamente al seno, accompagnandolo con sommo onore entro le mura.

Facile all'abbandono, come al sospetto, Filippo aveva già data e ripresa più volte la sua fiducia anche all'audace, saldo e ambizioso conte Francesco Sforza.

Ciò che maggiormente indispettiva quest'ultimo erano la derisione ed il disprezzo, con che il bisbetico principe, scorsi i momenti di pericolo, cludeva mai sempre la ripetutagli promessa di matrimonio colla propria figlia naturale Bianca; matrimonio che avrebbe forse valuto ad elevarlo un giorno al vagheggiato soglio di Lombardia.

Caldamente eccitato dai Veneziani, il Conte entrava ai loro stipendi, in quella che, disgustati dalla mala fede del Duca, avevano essi rinnovata, alli 18 febbraio 1439, la lega coi Fiorentini contro di lui.

Battuto il generale duchesco, Niccolò Piccinino, e ripresa Verona nel novembre di quest'anno, Francesco Sforza giunse eziandio a liberare Brescia dall'assedio nel maggio del successivo anno 1440.

Impadronitosi quindi, alli 16 giugno, degli Orzi e dei castelli di Martinengo, Romano, Fontanella, Soncino e Romanengo, ridusse pure speditamente in suo potere Mozzanica, Treviglio e tutta la Ghiaradadda, il Cremonese, Peschiera (6 settembre) e i paesi posti al di là del laro di Garda nel Veronese (1).

tro e Nicoolò, egli areva dovuto fare il 29 giugno 1428 alla Repubblica di Veneria del feudo di Romano, e in seguito a quello di Antignate e fori anco a quello di Covo, il Duca avevalo eletto capitano della Martesana, e con atto 7 maro 1433 investivalo della signoria e giurisdinone di Viguzzolo nel Tortonece (Archivio Centrale Governativo di Milano, Setione atorio-cilipna, Reg. Nr. feg. 161).

(1) Soldo Cristoforo, Annales Brixiani, 1437-1468 (Sta nell'opera del Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, tom XXI, colon. 828).

Ma levatosi dalla Toscana, ove i bisogni della guerra avevanlo per qualche tempo trattenuto, sopravveniva in buon punto Niccolò Piccinino, il quale, varcato l'Oglio, il 13 febbraio 1441, ricuperò incontanente la valle d'Iseo, la Ghiaradadda, il Cremonese, il piano Bergamasco e una parte del Bresciano.

Rimessosi allora in campo, lo Sforza irruppe con non minore veemenza nel Bresciano, assall, alli 12 luglio, Pontoglio, e inoltratosi fra Calcio e Calcinate nel Bergamasco (1), intraprese con 30,000 uomini l'assedio di Martinengo, ove sprecò molti giorni a trincerarsi e rizzar batterie.

Con un esercito non meno forte erasi affrettato a tenergli testa Niccolò Piccinino, che attendossi fra Romano e il Serio per meglio spalleggiare la Ghiaradadda e la parte del Bergamasco già ridotta in suo potere.

Quantunque vari azzuffamenti si fossero dianzi effettuati con maggiore successo del Piccinino; pure, svelando costui troppo alte pretese, adontosseno il Duca, il quale, improvvisata collo Sforza, e a di lui insaputa, il 31 luglio, una tregua, imponevagli senz' altro di osservarla.

In conseguenza di essa i Veneti entrarono in Martinengo, i Ducheschi rifornirono i presidi dei già occupati castelli di Romano, Covo, Antignate, Romanengo e Soncino (2).

Intanto che deluso, esasperato il Piccinino menava grande scalpore, il conte Francesco cavalcava sollecitamente a Venezia e rendeva inchinevole il Senato alle proposte ducali.

Vennero allora invitati i belligeranti a mandare i loro ambasciatori a Cavriana nel Mantovano per le opportune negoziazioni.

<sup>(1)</sup> Soldo, op. cit., colon. 828.

<sup>(2)</sup> Niconlò Piccinino per formena di questa poce (intendasi tregua, poichò la pace stipulossi più tardi), Lusciò fornire al conte Fraceson Martinengo, e lusciò andar quella gente, e fornì Soncino, Rumelengo (Romanengo), Covo, Antegnado (Antignato), Rumano e tutte quelle terre di Bergamusca. — Soldo, Annales, sp. cit, colon. 823.

Eletto comunemente arbitro, volle Francesco che innanzi tutto si celebrassero i suoi sponsali coll'unica figliuola di Filippo Maria, e che gli venisse tosto ceduta la città di Cremona costituitagli in dote colle annesse dipendenze.

Il matrimonio aveva luogo infatti alli 24 ottobre, per cui soddisfatto recossi il Conte alli 20 del mese successivo a Cavriana, ove dettò le definitive condizioni della pace.

Ristabilivansi i reciproci possessi, e giusta il trattato conchiuso, nel 1433, a Ferrara, il duca di Milano riaveva bensi l'intero corso dell'Adda; ma questa, segnando il confine fra i due Stati, poteva essere liberamente transitata anche dai Veneziani, purchò non vi operassero nò scavi nò deviamenti (1).

In siffatta congiuntura adoperossi pure il Conte perchè venissero donate al capitano bergomense Bartolomeo Colleoni, che tanto validamente avevalo secondato, le castella di Romano, Covo e Antignate, riunite un' altra volta in un solo dominio dopo la perdita fattane dai Covi (2).

Due soli anni bastarono a Bartolomeo per cattivarsi gli animi di que' terrazzani in guisa da farsi più amare e benedire come padre e benefattore che ossequiare e temere come padrone e signore.

Seguitando però a militare per Venezia ebbe, nel 1443, a disgustarsi dell'asprezza e superbia del provveditore Gherardo Dandolo, che negavagli, non sapremno con quali pretesti, larga porzione de' suoi assegni. Non volle saperne altro il Colleoni, e licenziatosi dalla Signoria,

<sup>(1)</sup> Corio Bernardino, Storia di Milano, op. cit., parto Y.cap. II — Giulini, op. cit., lib. LXXXII — Romanin, op. cit., tom. V. parte II, pag. 200-201 — Archivio Centrale Governativo di Milano, Sezione storica, Codice membranaceo intitolato: Potense Itultane, Trattati, Convenzioni e Condette, 1433-1480.

<sup>(2)</sup> Spino Pietro, Historia della vita et fatti dell'eccellentissimo capitano di guerra Bartolomeo Coglioni, in Vinetia, Gratioso Percaccino, 1569, lib. III, pag. 83 — Coglioni Celestino, Dell'istoria quadripartita, ecc., op. cit., lib. VII, pag. 350.

acconciossi col duca Filippo, il quale, commettendogli la ragguardevole condotta di 1500 cavalli, donavagli Castello Adorno sul Pavese, affinchè, assente lui, servisse di residenza alla moglie sua Tisbe Martinengo.

Non andò guari che venne destinato nelle Marche, ove risolutamente penetrò fra gli eserciti di Francesco Sforza e di Niccolò Piccinino, gonfaloniere di Santa Chiesa: ma suo malgrado dovette limitarsi a sorvegliare di piè fermo a Sinigaglia l'accanita lotta, avendo ricevuto dal Duca segreti contrassegni di cifre acciò non avesse a dipartirsi di colà prima ch'ei nol richiamasse (1).

Fu duranto quell'incresciosa inazione che il cappellano del Colleoni, fra Bellino de' Crotti di Romano, frugacchiando ne' reconditi ripostigli dell' altare primario di una chiesetta abbandonata fuori di Sinigaglia, rinvenne varie reliquie unitamente ad un antico memoriale (2). Accennava quest'ultimo come l'unica figliuola di un antico signore di Marsiglia, dovendo impalmarsi al conte di Sinigaglia, impetrasse dal genitore parto delle sacre ossa di san Lazzaro e di santa Maria Maddalena, e quivi devotamente le avesse riposte. Di tale ventura corse tutto lieto il Bellino a farne consapevole il Colleoni, e a pro-

Spino, op. cit. — Calvi Donato, Campidoglio de' guerrieri, opera cit., pag. 58.

<sup>(2)</sup> Gian Francesco Ferrari di Castelgoffredo, il quale scrisse una Cronaca di Sinigaglia, che conservavasi inedita presso il conte Giuseppe Tiraboschi, narra come la città venisse, nel 1264, smantellata e distrutta dai Saraceni spediti da Manfredo re di Sicilia ad assalire il pontefice, che avevagli mossa contro una crociata, e come la predetta chiesuola intitolata a S. Maria Maddalena rimanesse così fuori dello scarso abitato che aveva potuto sottrarsi al furore de' barbari. Essa troyasi ancora al di là delle mura, che Guidobaldo II della Royere costrusse a difesa della città. Tali notizie concordano perfettamente con quelle stampate dal padre Filippino Siena e dal mentovato conte Giuseppe Tiraboschi sulla loro patria, e con quelle fornite da certo padro Padovani al padre Giulio Francesco Belloni, priore de' Padri Serviti nel convento delle Grazie di Lodi, da cui pervennero all'archivio parocchiale di Covo. - Veggasi pure Calvi Donato, op. cit., lib. l, pagina 166. - Ridolfi Pietro, vescovo di Sinigaglia (1591), Cronaco manoscritta, lib. I. pag. 41, a tergo.

porgli di rendersi benemerito a Dio, levando que' preziosi avanzi dal sito ove giacevano inonorati, affine di arricchirne taluna delle chiese dei castelli appartenentigli nel Bergamasco. Licenziollo Bartolomeo, dicendogli: che a sè, quale dedito alla guerra e pieno di peccati, non conveniva tramettersi ne' fatti di Dio e de' Santi: pensasse lui, quale sacerdote e ministro delle cose divine, a fare quanto meglio avvisasse in tale aramento.

Dietro di che non esitò il Bellino a caricarsi delle ambite reliquie, e recatele in patria, offeri quella di Lazzaro al maggior tempio di Covo, e quella di Maddalena alla massima chiesa di Romano con somma riverenza e giubilo di ambi que' popoli (1).

Nel volgere dello stesso anno 1443, levandosi a nuova guerra i Bolognesi, il Duca inviò loro il Colleoni che in breve li ridusse a più mite consiglio.

L'invidia però e la gelosia, che, coi loro morsi, non risparmiano mai il vero merito, accesero contro di lui vari cortigiani e condottieri ducali. Franco e liberale, egli erasi d'altronde lasciato sfuggire alcune parole risentite e mordaci contro Francesco Piccinino, che, pei meriti redati dall'estinto genitore Niccolò, non poteva che esercitare una certa influenza in Corte.

Sulla fede di Baldassare Zailo, narra lo Spino come, essendosi predisposto il terreno, capitasse un di lungo le rive del Serio un corriere per narrare ai popoli di Covo, Antignate e Romano, che il Colleoni, loro diletto signore, d'accordo colla lega ordita contro il Duca, era entrato in Bologna, e che appunto egli veniva loro spedito per eliminare in essi e nella Tisbe Martinengo ogni tema sulla sorte di quel prode, esortandoli a stare di buon animo e a persistere in obbedienza.

(1) Spino, op. cit., lib. VI, pag. 212-215 — Il consiglio commanle di Romano, rieventa la reliquia di S. Maria Maddalena, determinò, alli 19 luglio 1444, di edificare un'apposita chiesa per collocarvela. Non ci consta però che tale risoluzione venisse attuata. Con decreto poi 3 ottobre 1778 il vescovo di Bergamo, Giovanni Pietro Dolfino, ricosobhe auterlica tale reliquia e dichiarò ch'esas consiste in un bracche. Abbenchè tale notizia, propalata dai nemici di Bartolomeo, apparisse evidentemente falsa, tuttavia fu talmente creduta, che i Romanesi addimandarono a Bergamo e a Brescia qualche presidio a loro difesa.

Non si lasciò sorprendere Filippo e fece indilatamente occupare dalle sue milizie i castelli del Colleoni, poi richiamato costui dalle Marche, inviollo a Cremona; ma, crescendogli sempre più i sospetti, ordinò ch'ei si recasse nel Piacentino, e fingendo volgerlo ai danni dello Sforza sopra Pontremoli, il fece prendere nel passare il Po, alli 5 settembre 1446, e condurre nel castello di Piacenza, indi nei forni di Monza (1).

Alcune lettere ducali addimostrano che, non appena Filippo ebbe accalappiato il Colleoni, industriossi a tranquillarne i soggetti, proseiogliendo cioè gli Antignatesi dai carichi (28 sett.) (2), e assicurando quelli di Romano che non sarobbesi tbrto alcun capello a lui (3).

Il che non valse a nulla. Capitanati da Micheletto Attendolo, i Veneziani sbaragliavano nel Mezzano del Po le truppe viscontee (28 settembre), impadronivansi di Soncino (9 ottobre), di Mozzanica, di Treviglio e certamente anche di Covo, Antignate e Romano (4). Ne consta anzi come, alli 12 ottobre, la Repubblica, riposando nell'attaccamento de'suoi parziali a Bergamo, deferisse a que' rettori la scelta di un individuo sicuro da inviare appunto in quell'ultima borgata.

Scorsi due giorni nominarono essi Venturino Corteregia coll'incarico di recarsi incontanente alla testa di

- (1) Spino, op. cit., lib. III, pag. 86-95.
- (2) Archivio Centrale Governativo di Milano, Sezione Storico-Diplomatica, Carteggio Ducale.
- (3) Spino, op. cit., lib. III, pag. 88-95 Tali pratiche rendevanai tanto più necessarie in quanto che era già cora voce che al Collomi fosse stata recisa la testa. Vegganai in proposito le lettere 28, 29 e 30 settembre, colle quali Angele Simonetta, riferendo allo Sforna la presa e reclusione di Bartolomeo nei forni di Monza, accenna pure alla supposta tragica sua fina (Arc. Centr. Gov. di Milano, Docum. Diplom., Dominio Viscoute, Signovia di Filippo Moria, anno 1446).
- (4) Arch. Centr. Gov. di Milano, Ibidem, Lettera 14 ottobre 1446 indirizzata allo Sforsa dai tre sottosegnati: Agostino Matteo e Vincenzo.

una grossa compagnia di cerne (1) e di provisionati al posto destinatogli, entrasse nella rocca e diligentemente la custodisse a nome della Signoria, non escisse per verun conto finchò non avesse il cambio e stesse pronto ad ogni loro cenno, a quelli del capitano generale e del provveditore (2).

Laonde il castello di Romano venne formalmente accolto in obbedienza dal nuovo governo a mezzo del provveditore Giacomo Antonio Marcello, e in base alle condizioni che questi aveva già dettate nel campo sotto Caravaggio il 18 del mese, e che furono confermate dalle lettere ducali del 29 marzo del prossimo anno (3).

È vano il soggiungere come anche Caravaggio si arrendesse cinque giorni appresso all'Attendolo con tutta la Ghiara d'Adda.

Non mostrandosi pago il territorio bergamasco dell'estimo eseguito dalla Repubblica Veneta nel 1430, il Screnissimo Dominio stabili, nel 1446, che se ne facesse uno nuovo, e, siccome andavano alquanto protraendosi le relative operazioni, i rettori emanarono nell'anno successivo un decreto, per cui la città avesse col piano a sostenere la spesa occorribile per un terzo; le valli e le montagne si sobbarcassero a quella degli altri due. Il nuovo censimento venne compiuto ed attuato nell'anno 1448 (4).

<sup>(1)</sup> Pedoni seelti in contado pel bisogni della guerra — In seguito le cernida o ordinanse, levate in proporzione al numero degli abitanti, avevano l'obbligo di comparire ogni domenica agli esercizi, restando del resto nelle loro case fino al momento del bisogno, e allora soltanto ricerevano paga (Romania, op. cit, tom. VI).

<sup>(2)</sup> Celestino, op. cit., parte prima, lib. VII, pag. 359 — Se dobbiamo prestar fede al Besozzi, anche Fontanella cadde in potere del Veneziani.

<sup>(3)</sup> Celestino, *Ibidem*, lib. X, pag. 518 — Giulini, opera citata, libro LXXXIII. — Veggansi nei Regesti i privilegi concessi a Romano dalla Repubblica Veneta.

<sup>(4)</sup> Il lavoro originale venne collocato nella Cancelleria bergomense colla seguente iscrizione: In Dei Domine. Amen. Liber seu Codex Estimi Generalis facti seu reformati in magnifica civilate Pergami de anno 1448. (Celestino, op. cit., parte prima, lib. VII, pag. 362).

Logoro da morali sofferenze e da gravi infermità, Filippo Maria spirava, il 13 agosto 1447, senza lascitora prole legitima e maschile. La sua eredità venne allora contrastata da vari pretendenti, fra i quali meglio poderosi i Veneziani, il duca d'Orléans, il re d'Aragona, il duca di Savoia.

Non pertanto, levatisi a libertà, i Milanesi proclamarono la Repubblica e scelsero troppo improvidamente a loro capitano generale il conte Francesco Sforza, che, genero al decesso duca, non poteva che agognare egli pure all'acquisto di una sovranità promessagli in retaggio le tante volte indarno.

Attorniato da avidi nemici, il senato milanese pose toste ogli occhi sopra Bartolomeo Colleoni per opporlo also soldatesche del duca d'Orléans, che accostavasi rapidamente; ma l'imperturbabile bergomense che, nel fondo del proprio carcere a Monza, aveva avuto fumo di tutto; non attese più a lungo, e, fingendosi una notte gravemente ammalato, colse il destro di allontanare da sè i guardiani, invocando medico e medicine.

Composte allora delle lenzuola varie fasce, e aggruppatele insieme, accomodavane l'un de' capi a un forte uncino, e calava giù giù dall'alto d'una torre nella soggiacente fossa.

Erasi già avviato pian piano per scapolarsela, quando un subito allarme delle scolte chiamò gente da ogni banda — Che è, che non è — si cerca, si esplora ogni andito, ogni passo, mentre il Colleoni, non ismarrendosi d'animo, si mescola agli accorrenti, e mostrando d'andare egli pure in traccia dell'evaso, abbattesi finalmente in un suo milite, chiamato Giorgetto Poma, che provvedutolo di velocissimo corsiere, gli agevolò la via per mettersi in salvo. Bergamasco e di nobile sangue era quel fido, cui il riconoscente condottiere non tardò molto a rimunerare con ogni sorta di benefici (1).

<sup>(1)</sup> Spino, op. cit., lib. IV — Calvi Donato, Effemeride, ecc., op. cit., vol. III — Lo stesso, Campidoglio de Guerrieri, op. cit. — Rosa Gabriele, Vita di Bartolomeo Colleoni (Archivio storico italiano, tomo IV, parte I, Firenze, 1866).

Raggiunti a Landriano gli antichi suoi commilitoni, che vi stavano a riposo e che l'accolsero colla massima esultanza (1), Bartolomeo accettò servigio dai Pavesi, e poco stante dai Milanesi, i quali tostamente l'inviarono nella fertilissima valle dell' Orba a soccorrere Bosco di Alessandria, attaccato dai Francesi. Appiccò con essi campale battaglia alli 18 ottobre nel luogo detto la Frascata, ove, coll' aiuto dei suoi capisquadra Campanella e Astore Manfredi, ne uccise più di 200, e catturato con 300 cavalli anche il loro capitano Rinaldo Dresnay, luogotenente generale del duca d'Orléans, lo fece tradurre nel proprio castello di Romano, ove l'arrabbiato francese non potò riscattarsi che collo sborso di quattordicimila corone (2).

Immediata conseguenza di tale vittoria furono le dedizioni di Frugarolo, Bosco e Tortona.

Avendo in processo il supremo duce de' nostri, Francesco Sforza, espugnata e fleramente percossa, addi la novembre, Piacenza, univasi a lui il Colleoni, e avanzando uniti, ricuperarono, nei primi giorni di maggio del 1448, Mozzanica, Vailate, Treviglio, Cassano, Melzo e Pandino.

Piegarono quindi ambidue alla volta di Lodi per impossessarsene; ima non tenendosi Bartolomeo sufficientemente rimeritato dai Milanesi, entrò in segrete intelligenze coi Veneziani e fuggl il 15 giugno nel loro campo, allorchò, levatisi da Calcio, disponevansi a circuire Mozzanica (3).

Molti nondimeno ritennero ch'ei fosse passato all'inimico non di proprio volere, ma per doppia trama di Francesco Sforza, il quale, avendo già da lunga pezza rivolte le ambiziose sue mire al dominio di Milano, ed essendovi ora maggiormente spronato per reciproche

<sup>(1)</sup> Corio, op. cit., parte V, cap. III.

<sup>(2)</sup> Corio, op. cit. cap. III — Spino, op. cit., lib. IV — Gerardi, Diario — Calvi Donato, Campidoglio de' Guerrieri, op. cit. — Rosa Gabriele, op. cit.

<sup>(3)</sup> Soldo Cristoforo, Annales Briziani, ecc., op. cit., colon. 847.

diffidenze, non amava d'aver seco a sostegno di que' cittadini chi tanto era salito in fama per la recentissima rotta dei Francesi.

Per quanto si fosse avvezzi in quell'epoca alla sleale versatilità dei condottieri, tuttavia la improvvisa diserzione di Bartolomeo, che erasi tratto dietro una eletta banda di 1500 cavalli, indusse tale costernazione e di spetto in Milano, che i capitanti e difensori del popolo emisero immantinente, li 17 giugno, una grida con cui promettevano larghissimo premio a chi lo avesse consegnato vivo o morto (1). Cosa per altro non troppo facile, perciocchè, essendosi l'abile bergomense congiunto a Micheletto Attendolo, cominciarono subitamente assieme l'attacco di Mozzanica, e avutala in tre di, la saccheggiarono e l'abbandonarono alle fiamme (2).

Scorsi parecchi giorni, la Signoria non solo confermava l'invitto bergamasco nel possesso di Romano, Covo e Antignate, ma, con decreto del giorno 28 di quel mese, sublimavalo alla dignità, già con lui pattuita il 21 del precedente maggio, di capitano delle loro armi (armorum capitaneus) (3).

Battuti alla sua volta il 16 luglio a Casalmaggiore i Veneziani, recavasi lo Sforza a campegigare sotto Caravaggio, difeso da un presidio di 700 cavalli e 800 fanti, mentre l'esercito nemico erasi posto tra Fornovo e Morengo. Allora il capitano de' Milanesi manadò vi alcune squadre condotte da Jacopo Piccinino e dal conte Dolce d'Anguillara, onde assaltassero il campo veneziano e menassero le mani finchè col grosso delle truppe sopraggiungesse egli stesso a compiere la giornata.

Fu in una ricognizione dei-nuovi arrivati che il Colleoni perdeva il devoto suo Antoniazzo, uomo d'animo e di corpo franchissimo, allevato e cresciuto da lui fin da

<sup>(1)</sup> Arch. Centr. Gov. di Milano, Sezione storica, Reg. N, XVIII, Gridé 1447 al 1480, fol. 25.

<sup>(2)</sup> Soldo, op. cit., colon. 847.

<sup>(3)</sup> Arch. Centr. di Venezia, Commemoriali.

fanciullo. Il pianse assai e volle che con onorate esequie avesse sepoltura in Romano (1).

Scrive ancora lo Spino che, veggendo i Veneziani di non potere altrimenti difendere Caravaggio, pensassero di allargare il campo e inviassero il Colleoni a dirizzare nel luogo più avanzato una formidabile bastla, e che in tale occasione l'ingegnoso capitano avventasse per la prima volta delle grosse palle che menarono grandissimo guasto ne' ripari dei nemici (2). Dietro tale asserto il padre Celestino ebbe ad osservare come il Giovio, attribuendo bensì al Colleoni il primo uso delle grosse artiglierie da fuoco, errasse, riportandolo vent'anni dopo al fatto della Riccardina. Altra opinione portò il Villani, che fece risalire il micidiale trovato all'anno 1346, quando cioè, inferiore per forze, Odoardo III re d'Inghilterra sharagliò compiutamente alla battaglia di Crécy il suo grande avversario Filippo VI re di Francia. - Pare però che sia nato equivoco fra le antiche bombarde destinate a scagliar projettili di sasso o di ferro, e adoperate, come vedemmo pocanzi, anche dal Fondulo nell'assedio di Soncino, e le più recenti artiglierie da fuoco e da campagna che il Colleoni avrebbe condotte seco più agevolmente, acconciando pel primo i cannoni su appositi carri (3).

<sup>(1)</sup> Spine, op. cit., lib. IV, pag. 113-115.

<sup>(2)</sup> Spino, op. cit., lib. IV, pag. 119.

<sup>(3)</sup> Il capitano d'artiglieria, Angelo Angelueci, nella sna opora intilutata; Documenti inediti per la storia della erni da fuoco italiane (Tipografia G. Cassone, Torino 1898), annotando la voce bombarda in na tod el 1392 colto dall'Archivio di Vercelli, così si ceprime: « Qui la voce bombarda è adoperata come nome gemerico di arma da fueco non portatilo, equivalente a quello di artiglieria dei secoli posteriori, edi nuo anche oggid. In seguito a minusiose ricerche fatte sull'argomento, ho potuto stabilire che anche noi secoli XIV s XV beobmbarde si dividevano in tre generi, come dagli aerittori del XVI secolo furono diviso le artiglierie. » — Del resto nel cronista di Brescia si ha menziono dello bombardo nel 1311, e devesi al conte Carlo d'Arco un disegno di vaso o caunone di bromo del 1322. — Non è per noi senza interesso di qui notare come nel giorno 18 luglio 1825, praticandosi uno seavamento al più delle mura dell'antica rocca di Romano, si rinvenseso un tuto di ferro del peso di circa

Nullostante però l'impegno adoperato da Bartolomeo e da Micheletto Attendolo per soccorrere Caravaggio, è noto come i Veneziani toccassero colà tale sconfitta, il 5 settembre, che forse non ebbero mai peggiore.

Proseguendo allora più ratto lo Sforza nelle sue vittorie, impadronivasi di Martinengo, Covo, Antignate e di molte altre castella del Bergamasco e del Bresciano (1), e già stava per sottomettere anche Bresciaquando, accortosi che i Milanesi, allarmati per tanti successi, negoziavano di soppiatto coi Veneziani, più risoluto trattò egli stesso con costoro e da ogni intoppo districò la via.

Alli 18 ottobre 1448 veniva pertanto conchiusa la pace fra il conte Francesco Sforza e la Repubblica di Venezia nella chiesa di S. Biagio presso Rivoltella, nel territorio di Brescia (2).

20 rubbi, lungo due braccia, rotondo, col diametro di cinque once, pertugiato al lungo e alle due estremità, fasciato all'esterno da otto braccialetti equidistanti e larghi un'oncia, aventi due anelli movibili destinati forse a levarlo e ad agevolarne il movimento e il trasporto. Interpellato in proposito l'illustre professore di archeologia presso la Regia Università di Pavia, Pier Vittorio Aldini, si addimostrò egli propenso s ritenere che l'oggetto rinvenuto a Romano non poteva essere altro che una porzione di cannone fabbricato giusta i metodi adoperati nel XV secolo poco dopo la prima invenzione delle artiglierie a polvere. Il luogo dov'esso è stato trovato, egli dice nella sua lettera 1 agosto detto auno al direttore della facoltà filosofica, la materia, la forma, la grandessa, tutto concorre in questo avviso. E comecchè in allora per facilitare il trasporto delle grandi artiglierie si facevano di vari pessi che erano poscia uniti a vite, e specialmente la CAMERA in fondo assai più larga della CANNA e della BOCCA; così sembra questo essere il pesso di mezzo fra le due accennate estremità; ed è assai probabile che, continuandosi gli scavamenti, si trovino gli altri pessi mancanti (Arch. Cent-Gov. di Milano, Sezione storica, Autografi, Scienziati, Letterati, lett. A). Ignoriamo se le indagini furono continuate, e se il tubo descritto sia stato trattenuto dal Comune, giusta la fattane ricerca, o se sia passato in altre mani. Vuolsi da taluni trasmesso al Municipio di Bergamo.

(1) Soldo, op. cit., colon. 851 e 852.

(2) Sebbene nel Reg. Duc. O, alias FF, della Sezione Storico-Diplomatica dell' Arch. Cont. Gov. di Milano siasi segnato l' anno 1449, in logo del 1448, pure il Giulini, segnito dal Rosmini, riporta la pace di Rivoltella a quest'ultimo anno, asserendo che nel relativo documento.

Fra le altre cose stipulavasi che le milizie venete avrebbero coadiuvato il Conte nell'acquisto di Milano, e che, mentre egli rinunciava alle terre già occupate nel Bresciano e nel Bergamasco, rimanevangli assicurate quelle di Covo, Antignate (Antignago), Fontanella e gli altri luoghi della giurisdizione cremonese. Veniva così a stabilirsi una separazione fra i comuni di Covo e Antignate, e quello di Romano, che dopo la concessione fatta, nel 1413, da Giammaria Visconti al valoroso Giacomo Covo, avevano quasi sempre condivisa la medesima sorte.

In virtà di tale accordo e coll'assistenza del provveditore, Giacomo Antonio Marcello, entrò il Colleoni con quattromila cavalli e due mila pedoni ausiliari nelle file dello Sforza, e diè mano a ricuperare altre castella delle provincie di Bergamo e di Brescia.

Persevallo Colleoni, luogotenente di Bartolomeo, recossi a Martinengo e a Romano, ovi era già stato podestà per lui, ed ebbe quei due importantissimi luoghi per spontanea dedizione degli abitanti (1).

Ridotta all'obbedienza Parma e presi altri castelli nel Milanese, Bartolomeo ricevette dallo Sforza l'incarico di combattere colle genti veneziane i Savoiardi, collegati ai Milanesi per opera della sorella del loro Duca, la quale, vedova di Filippo Maria Visconti, continuava a risiedere amata e rissettata in Milano.

Con irresistibile impeto ei li vinse, il 2 aprile 1449, facendo prigione in una scorreria al di qua della Sesia l' esperto loro capitano, Giovanni Compey signore di Torrens, con 1000 cavalli (2), e sbaragliando poco stante, alli 23 dello stesso mese di aprile, il successore di questi

trovasi l'anno 1449, perchè i Veneziani usavano allora l'era pisana a vece di quella volgare, comunemente adottata ai nostri giorni.

Spino, op. cit., lib. IV, pag. 131 — Celestino, op. cit., parte prima,
 VII, pag. 363 — Calvi Donato, Campidoglio, op. cit., pag. 107.
 Il Pinelli nei Cenni storici sni marsecialli di Savoja limita a 400

(2) Il Pinelli nei Cenni storici svi marescialli di Savoja limita a 400 cavalli il numero dei prigionieri; ma parecchi altri autori li fanno salire a mille (Rivista contemporanea, Torino, 1858, Anno VI, vol. XII, fascic, LIII, marzo 1858, pag. 425).

nel comando, Gaspare di Varax, con tutto l'esercito sabaudo presso Borgomanero (1). Tali vittorie resero grandemente chiaro per tutta Italia il nome del Colleoni, cui la Repubblica affrettossi di rinnovare la sua condotta (2).

Stretta davvicino e in ogni dove, Milano ritentò con più laute offerte la pace presso il Veneto Senato, che, accettandola, il 24 settembre (3), richiamava a mezzo di Pasquale Malipiero e di Orsato Giustiniano, l'infaticabile Bartolomeo con tutti gli ausiliari dal campo sforesco, affinchè, di conserva a Sigismondo Malatesta, supremo duce de' Veneziani, procurasse di congiungersi alle milizie milanesi guidate da Jacopo Piccinino (4). Egli però non vi riescì, e, rivarcata l'Adda, ritirossi ne' suoi alloggiamenti.

Ogni cosa omai arrideva allo Sforza.

Le comunità di Covo e di Antignate, che ne avevano prese le parti, ottennero l'essezione dai carichi ed altri privilegi, mediante decreto scritto a Lodi il primo dicembre 1449, in cui, attendendo egli assai più, intitolavasi marchese di Pavia, conte di Cremona, signore di Parma, Piacenza e Lodi, ecc. (5).

Al principiare del 1450 ripigliavansi le armi, quando Milano, ridotta alle ultime necessità dall'ostinato assedio,

<sup>(1)</sup> Pinelli, Ibidem — Sanuto Marino, Vite dei duchi di Venesia — Guicheron, Histoire généalogique de la Maison de Savoye — Lomonaco Francesco, Vita di Bartolomeo Colleoni.

<sup>(2)</sup> Arch. Cent. de'Frari a Venezia.

<sup>(3)</sup> Rosmini Carlo, Dell'istoria di Milano, vol. IV, docum. 1 — L'originale di questo trattato trovasi a Milano nell'Archivio del marchese Trivulzio.

<sup>(4)</sup> Già seguace anche costui dello Sforza, averalo abbandonato per geloria, e, postosi col fratello Francesco alla testa delle truppe repubblicane milanesi, avera nel precedente marso obbligato lo stesso Sigismondo Malatesta, collegato allora al nuovo suo avversario, a desistere dall'assedio di Crema e a rifugiarsi nel forte di Fontanella (Muoni, Melso e Gorgonolo, ecc., pag. 107).

<sup>(5)</sup> Arch. Cent. Gov. di Milano, Sezione Storico-Diplomatica, Reg. K, alias MM. — Giuramenti e capitoli colle diverse terre in occasione della guerra di Brescia, fog. 106-107.

diedesi al fortunato pretendente, che fra le languide acclamazioni del popolo affamato, entrovvi colle sue genti il 26 febbraio.

Non comportarono però il suo ingrandimento i Veneciani, i quali, avendo già agognato al Milanese colla più indefessa lotta contro quei liberi cittadini, non sentivansi di rinunciarvi ora innanzi a quel venturiere tramutato in duca. Ma ad impacciare le loro operazioni sorvenivano anoroa le solite gare dei capitani.

L'altero e disdegnoso Colleoni appariva nuovamente corracciato nel vedersi ad altri posposto nel precipuo comando; nè celava punto l'animo suo, e pare anzi che intavolasse pratiche col nemico.

Persuasi forse di ciò o mossi da livore, i tre generali veneziani Sigismondo Malatesta, Gentile della Lionessa e Jacopo Piccinino, macchinarono d'imposseessarsi della sua persona durante una ragunata militare nella campagna di Montechiari. In procinto di cadere nel laccio, se ne avvide l'attento bergomense, e fu appena in tempo di sottrarsi disarmato sopra un cavallo che, mortogli sotto per eccessiva stanchezza, cambiò con una giumenta prestatagli da un villano, e riparò a Mantova.

Come lo Sforza, per mezzo di Lodovico Gonzaga, signore di quella città, seppe l'accaduto, chiamò a sè Bartolomeo, e, mediante trattato sottoscritto da Cecco Simonetta (4 agosto 1450), non solo affidogli una condotta di 2000 cavalli e 500 pedoni, ma gli promise che avrebbegli inoltre assegnato un conveniente stato nei territori di Bergamo e di Brescia, e che innanzi tutto sarebbesi cercato alla prima occasione di riscattare la moglie e le figlie di lui, abbandonate nella precipitosa fuga in balla de' Veneziani (1).

Dietro ciò il Serenissimo Dominio commise da una parte alle magistrature di Brescia, che, sequestrando ogni avere del Colleoni, rattenessero madonna Tisbe, moglie di lui, e sotto buona scorta la inviassero colle

Spino, op. cit., libro V, pag. 156 — Celestino, op. cit. parte I, lib. VII, pag. 364.

figliuole a Venezia; sollecitò dall'altra i rettori di Bergamo a esigere da quelli di Martinengo e di Romano una pronta sommissione.

Non oppose difficoltà Martinengo; ma Persevallo Colleoni, che, come già abbiamo annunciato, fungeva a Romano le cariche di podestà e castellano, non badando alle esortazioni di Niccolino Caleppio, venuto con molta gente per entrarvi a presidio, nè a quelle di Toniolo de' Colombi, il quale recavagli lettere di Tisbe per indurlo a cedere, rispondeva ad ammendue che, avende egli ricevuta da Bartolomeo in custodia quella rocca, seguiterebbe a guardarla e difenderla per lui finchè il sentisse vivo.

A vincere si generosa insistenza non ci vollero che le istanze de'terrieri e gli ordini dello stesso Bartolomeo Colleoni, il quale, da umano signore, non voleva compromettere inutilmente quella terra a lui si ligia e affezionata (1).

Romano venne allora accettato in obbedienza dal provveditore Niccolò Canale coll'usata larghezza di condizioni e concessioni, come si ha nel privilegio dato in Brescia l'ultimo di maggio, confermato poscia dal doge Francesco Foscari si 27 luglio dello stesso anno (2).

Al Caleppio subentrava nel comando del forte il condottiere Guido Rangone con trecento acavalli, il quale, fatta incursione su quel di Covo, diedesi, per odio del Colleoni, a devastare in ogni modo lo spazioso piano, chiamato Covello, che per opera del provido bergomense era stato ridotto dalla massima sterilità alla più fiorida coltura (3).

Spino, op. cit., lib. V, pag. 155-157 — Celestino, op. cit., lib. VII, pag. 864 — Calvi, Campidoglio, op. cit., pag. 107.

<sup>(2)</sup> Tale decreto leggesi nella citata collezione stampata dei privilegia accordati dal governo Veneto al comane di Romano (Archivio Centrale Governativo di Milano, Cene, Comunt, Romano, parte antica). Le consessiori poi riassumevania nelle solite franchigie: esenzione dai carichi reali e personali per due anni, entrate dei dazi, ripatrio degli assenti, prescioglimento dei ribulli e condannati con altre molte prazio.

<sup>(3)</sup> Spino, op. cit., lib. V, pag. 160.

Essendosi proceduto al sequestro di tutto quanto il Colleoni aveva lasciato nel territorio veneto, il genero di lui, Gherardo Martinengo, reclamò la dote e le altro cose che lo suocero avevagli promesse; ma il Senato, accordandogli con decreto 19 agosto 1451 soli 2500 ducati per la dote e gli indumenti, dichiarò di non volergli corrispondere altro sui beni di chi erasi arbitrariamente sottratto ai suoi impegni verso la Repubblica (1).

Nulla valse l'addurre che Bartolomeo fosse stato a ciò spinto dalla minacciata sua sicurezza; giacchò non potevasi negare, come egli si fosse immediatamente aggiustato col Duca, il quale sino dal giorno 11 giugno aveva ordinato al podestà di Covo e di Antignate che gli consentissero piena libertà di trarre frumento e biade da quelle terre (2).

Durante il biennio 1451 e 1452, continuando sempre le ostilità fra Veneziani e Sforzeschi, i fratelli Pietro, Paolo e Gianuccio da Romano, addestrati alla scuola del Colleoni, si distinsero in vari fatti d'arme.

Alla testa delle elette loro squadre di cavalli combatterono virilmente per la Repubblica di S. Marco, e sovratutto a Crema, ove trovaronsi di presidio unitamente alle compagnie di fanti capitanate da Matteo e Garone da Capua, da Bettino e Rosso di Calcinate (3).

In tale frattempo Soncino, Fontanella ed altri luoghi vicini appaiono presi e ripresi dalla Repubblica, la quale confermò loro gli antichi privilegi. Riferisce infatti il diligentissimo Soldo como i Veneziani, avendo, alli 17 maggio 1452, transitato l'Oglio e campeggiato sulle praterie di Calcio e Cividate, si avviassero l'indomani a Fontanella e avessero in quel medesimo giorno Covo, Antignate, Fontanella, Barbata e Mozzanica; ma che, uscito di bel nuovo in campo lo Sforza (nel giugno),

<sup>(1)</sup> Archivio Centrale de' Frari a Venezia, Sen. Terra II, 204.

<sup>(2)</sup> Veggasi la lettera nei Documenti.

<sup>(3)</sup> Calvi Donato, Campidoglio de'guerrieri, ecc., op. cit., pag. 91 Sforza-Benvenuti Francesco, Storia di Crema, cap. IX, pag. 91.

riavesse ad uno ad uno tutti i menzionati luoghi, per rilasciarli in poco d'ora (1).

In seguito ad altri fatti di non minore importanza principiava il novembre del 1453, quando il duca di Milano commise al Colleoni, che passando per Pontoglio in quel di Bergamo, andasse a ricuperare Martinengo e Romano.

Colle sue genti d'arme cavalcò egli sopra Martinengo; ma per non esporre il castello di sua ragione, convenne coi borghigiani che, preso Rovato dal Duca, essi ancora si darebbero a lui.

Recossi quindi a Romano, lasciando a mezzo il cam il grosso della scorta, e affacciatosi con soli pochi a quei della terra, accorsi festosamente alle mura per mirarlo, è fama che altro non dicesse loro: Eccomi, son qua. Rimisero essi il dargli risposta al di vegnente, percocchè avevano contrario il podestà ma come videro che, senza muovere lagno, dava di volta il generale, mutarono tantosto consiglio e mandarongli dietro, esibendo pronta ecessione.

Allora spedl egli sul luogo Antonio Colleoni, condottiere di cavalli, e Domenico da Forlì, uno de'suoi conestabili, i quali, introdotti a mezzanotte nell' abitato, ne pigliarono a suo nome il possesso. Ritenuta vana ogni resistenza, Bettino da Covo, castellano della rocca, patteggiò di escirne libero con tutti i suoi e fra due di la rendette.

Un si breve spazio di tempo fu anche di troppo a Bartolomeo per rendere alla soggezione del Duca, oltre le castella di Trescorre e di Val Caleppio, tutto il piano . interposto fra Bergamo e l'Oglio.

Dopo sette giorni della più gagliarda resistenza, an-

<sup>(1)</sup> Soldo, op. cit., colon. 870-871 — La Repubblica accordava del pririlegi alla comunità di Antignate il 9 amro 1453 (Archivio de Frant venezia). Il castello di Coro sarebbe stato in quest' anno ritolto ai Veneziani dal cremonese Giacomazzo Salerno (Robolotti Francesco, Cremona e una provincia, nella Grande Illustrazione del Lombardo Veneto, vol. 3, pag. 610.

che Rovato piegava il 6 novembre di quell'anno ai reiterati assalti del Duca e del Colleoni, chiamato in tutta fretta a fiancheggiarne le mosse.

Avendo allora quelli di Martinengo attenuta la promessa all'antico loro signore, invocando la sua venuta, esso non fece che menar seco 25 cavalli e andò ad as sumerne il comando (1).

La resa di Rovato fu assai propizia allo Sforza, che faceva dipingere sovra una delle porte dell'eroico borgo il proprio stemma, scrivendovi di sua mano il motto virtute, e concedendo con decreto 7 novembre i più ampi privilegi a quegli abitanti (2).

Non mancava certo di abilità Francesco, e codesto atto il prova, che sommamente onora il vinto come il vincitore.

Oltre Romano, che aveagli prestato giuramento in quello stesso giorno (3), i paesi della così detta Francia Corta (4), di cui Rovato il capo luogo, ed altre terre circonvicine, non furono meno sollecite ad inviargli le loro adesioni.

- Soldo, op. cit., colon. 884 Spino, op. cit., lib. V, pag. 179-181
   Celestino, op. cit., parte I, pag. 365.
- (2) Archivio Centrale Governativo di Milano, Reg. K, alias MM eit., fog. 110-111.
- (3) Archivio Centrale Governativo di Milano, Sezione Storica, Reg. K, alias MM, Giuramenti, ecc. cit., 1452 al 1454, fog. 10.

(4) La Franciacorta è una plaga tutta ridente e ondeggiante di collien fra Brescia e l'Oglio. Attinae il nome dall'insurrezione che areavi luogo nel 1265 contro l'armata di Carlo d'Angiò, chiamato, come antramon più sopra, dai papi a sottrare la Sicilia a re Manfredi. Serive il Corio che, preso il castello di Capriolo, de ogni sezo vi fu facta grande occiriore, e che l'escretto eroceseguato avvanzossi nella direzione di Brescia, ponendo a ferro e fuoco il circostante passe. Gli abitanti insorsero alle ventidue ore contro quello afrenate soldatesche, e, costringendo le ad affertare il cammino, avvenbero ecranene recato loro più riftessibili danni, se Bosoo da Dovara non si fosse astenuto dal sostenetil. Rovato, che avvea dato il segnale e l'esempio della sommossa, conservonne la memoria fino al 1797, suonando ogni giorno la maggior campana alle ventidue ore. La ducale veneta 25 gennalo 1450 comprende nella Franciacorta i comuni di Rovato, Coccaglio, Erbusco, Carago, Calino, Bornato, Paderono, Passirano, Canignono e le loro perti-

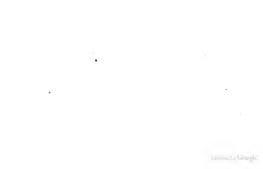



## FRANCESCO I SFORZA BUCA DI MILAND

Ottiene nel 1 555 per libera delizione Govo. Antignate, Fontanella, Mozzanica cec., ecc. Infatti entro la prima metà del mese i comunisti di Fontanella, Covo e Antignate delegarono essi pure alcuni rappresentanti a giurare fedeltà allo Sforza in Rovato. Comparvero per quelli di Fontanella i nominati Lanza de' Carminati, Iacopo de' Pisoni e Giovanni de' Damiani (1); per quelli di Covo, Giovanni d' Arrighino, Cristoforo Tadioli e altri (2); per quelli di Antignate i sindaci Lorenzo de' Cacetti e Giorgio de' Morenghi con altri ancora, come si fece constare per questi ultimi dall'istromento rogato de Pietro Squarcino, pubblico notatjo dello stesso luogo (3).

A sifatta dimostrazione lo Sforza non solo confermava a tutti le antiche franchigie, ma era largo di nuove concessioni. Il decreto 15 novembre in data di Orzinovi accordava tra le altre cose agli Antignatesi il mero e misto imperio, la separazione da Cremona, il potersi far ragione da sè nelle cose civili e criminali, la nomina dei loro deputati al governo e all'amministrazione locale, l'esenzione per anni 7 da ogni carico e spesa, e persino dall'imbotado, cioc dal dazio delle carni, del vino, ecc., onde potessero fornire la fortezza principiata nella terra pel bene e la utilità dello Stato dell'Illustrissima Signoria Sua (4).

In premio dei servigi resi in questa campagna, e a

nenze, nella quadra di Rovato; Guzzago, Cellatica, Rodengo, Honco, Saiano, Brione, Omo, Polaveno, Monticelli (Brisanti), Provenze, Provaglio (d'Isso), Valenzano e Castegnato colle loro pertinenze, nella quadra di Guzzago. In altre ducali pi di compresa tanta la quadra di Rovato e quindi anche Monterotondo (Cocchetti Carlo, Braccia e sua provincia — nella Granale Illustrazione sed Lombardo Vernet, on. cit.).

Archivio Centrale Governativo di Milano, Sezione Storica, Reg. K, alias MM cit., pag. 12. Essi giurarono al 5 novembre.

<sup>(2)</sup> Ibidem, pag. 12 — Ginrarono alli 7 novembre.

<sup>(3)</sup> Ibidem, pag. 13 - Giurarono alli 15 novembre.

<sup>(</sup>a) Archivio Centrale Governativo di Milano, Reg. K alias MM cit, pag. 193-139 — I privilegi di Fontanella furono confermati con decreto 5 novembre (Ebidem, pag. 101), quelli di Covo con decreto 8 novembre (Ebidem, pag. 102) quelli di Moranica con decreto 10 novembre (Ebidem, pag. 102) quelli di Moranica con decreto 10 novembre 1453 (Bidem, pag. 102) tergo a 1241. Tali concessioni per Covo, Fontanella e Moranica portano tutte la data di Royato.

tenore delle precorse convenzioni, il duca Francesco I Sforza riconfermò al Colleoni il libero signoraggio di Martinengo e Romano, coll'aggiunta di altri due buoni castelli del Bergamasco, Urgnano e Cologno (1).

Assegnati gli alloggi in Urgnano, Bartolomeo non ma adoperando costà il credito e la benevolenza, colà il terrore e le armi, trasse in pochi di alla sommessione del Duca, non che il resto della pianura, tutte le montagne e le valli del Bergamasco, ritenute sino allora imprendibili sia per le ripide e dirupate ertezze, sia per la copia e la ferocia degli abitanti (2).

Lo che avveniva tra la fine del 1453 ed il principio del 1454. Non rimaneva più che la città, la quale, ridotta senza presidio, non avrebbe potuto resistere all'impeto del vincitore, se, come paventavasi, fosse venuto ad assailria. Ommissione che molti attribuirono a riverenza e carità di patria.

Veggendo inoltre lo Sforza come il proprio generale rilegiasses poco stante i prigionieri, fra cui uno dei duci avversarii, cioè il bolognese Lodovico Malvezzi, dubitò subito ch'egli cominciasse a volgere l'animo ai Veneziani; ma, non dandosene per inteso, cercò di maggiormento obbligarselo, donandegli Arquata, castello in su quel di Piacenza.

Bartolomeo ricuperò ancora per lo Sforza la rocca di Brivio colla bastia di qua dell'Adda e la rocca di Briedo in Valsassina; e intanto, avvodutisi i Veneziani quanto fosse loro costato l'averselo inimicato, deliberarono anch'essi di accaparrarselo nuovamente colla promessa di quel sommo grado in cui, a suo gran rammarico, avevangli preferito altri.

Scadeva appunto a que' di la condotta del Colleoni col Duca, e avendolo questi invitato a nuova ferma, rispondeva esso amare di starsene libero. Sempre più capa-

Spino, op. cit., lib. V, pag. 183 — Celestino, op. cit., parte I, pag. 366.

<sup>(2)</sup> Celestino, op. cit., Ibidem,

citato Francesco di quanto poteva accadere, e misurando il grave danno che sarebbegli derivato se Bartolomeo restituivasi ai Veneziani, tenne modo d'indurre il pontefice Niccolò V a profferirgli il gonfalone della Chiesa. Nulla ciò influì sull'animo del bergomense, inclinato non solo per elezione al servigio della Veneta Repubblica, ma ora tanto più incalzatovi dai richiami e dai prieghi di madonna Tisbe, che, prosciolta dal Senato, veniva colle più umane e cortesi esortazioni indotta dal medesimo a interporre l'efficacissima opera sua. Non senza sdegno ella andava dunque rimproverando allo Sforza e al marito che, malgrado l'obbligo fra essi pattuito con solenne scrittura, non avessero mai saputo fra tanti prigioni fatti in quella guerra sceglierne alcuno da commutare con lei e colle figliuole sue già da lunga pezza prive di libertà.

In mezzo a tali giustissime rampogne, madonna Tisbe era venuta colle figlie a Romano, accompagnata in viaggio dai magistrati veneziani, che gareggiavano nel renderle carezze e onori. Alla fausta novella Bartolomeo lasciò tosto il campo e, coll'assenso del duca, recatosi egli pure a Romano, vi dimorò assai più che a semplice visita non sembrasse convenire. I sospetti dello Sforza si accrebbero allora di maniera che, addivenuto ad una sospensione d'armi, cominciò a negoziare la pace

Essa venne definitivamento stabilita in Lodi alli 9 aprile 1454, convenendosi che l'Adda rimanesse al duca di Milano, salve le ragioni dei privati, e che la bastia di Brivio verso la valle di S. Martino si avesse a demolire, nè si potesse rifare, restando il suolo ai Veneziani. A termine poi degli articoli XVII e XVIII doveva pure spettare allo Sforza la Ghiara d' Adda, Mozzanica e tutti gli altri luoghi del Cremonese fino all'Oglio, ritenuti parimenti intatti i diritti dei terzi sulle acque di quest'altro fiume (1). Non torna il dire come in questo

Archivio Centrale di Milano, Sezione Storica, Reg. alias EE, Potenze Italiane, Trattati, Convenzioni e Condotte, ecc., 1433-1480, pagina 23.

tratto fossero e s'intendessero comprese le terre di Covo e di Antignate, delle quali sancivasi così la separazione da Romano già stipulata nel 1448 colla stessa Repubblica di S. Marco.

Rientrò pertanto il Colleoni al servigio de' Veneziani coll'annuo stipendio di florini 100,000, ed ai 24 giugno del corrente anno 1454, secondo il Celestino, o del susseguente, giusta lo Spino, ricevette in Brescia da due ambasciatori dell' insigne oligarchia lo stendardo ed il bastone del militare imperio (1). Checchè ne sia di tale differenza di data, non v'ha dubbio che ai 14 agosto 1454 egli venisse confermato nel feudo delle castella, dei tenimenti e luoghi di Romano, Martinengo, Cologno, Urgnano e di quanto altro appartenevagli nel Bergamasco, coll' accrescimento delle giurisdizioni di Calcinate e di Mornico (2).

Nell'ultimo giorno poi del predetto mese di agosto ebbe eziandio in dono i beni già posseduti da Menolo de'Federici, da Michele Attendolo, dalla moglie di costui, Isabella, e da altri sediziosi nelle città e territorii di Bergamo e di Brescia, pel complessivo reddito di mille forini. Indi, assunto formalmente il 13 settembre al possesso di Martinengo, Cologno e Urgnano (3), acquistava due anni dopo dai rettori di Bergamo, mediante istromento 29 aprile, a titolo oneroso, anche il castello di Malpaga, che situato lungo il Serio in una campagna asciutta e spaziosa, porgeva colla salubrità dell'aria una grande opportunità all'esercizio de' suoi soldati (4). Ne

<sup>(1)</sup> Celestino, op. cit., part. I, lib. VIII. p. 369. — Cavriolo, Historia di Breccia — Nota il Malipicro come il Colloconi riceresse dalla Signoria a titolo di soldo dapprima 60,000, poi 81,000 duesti all'anno (Malipiero Domenico, Annali Veneti dall'anno 1871 al 1500 ordinati e abbreccia riada enatore Francesco Longo — Trovansi insertin tel tom. V dell'Archivio Storico Italiano, Firense, Giov. Pietro Viesseux, 1843, parto I, pagina 210.

<sup>(2)</sup> Spino, op. cit., lib. V, pag. 183 — Celestino, op. cit., lib. VIII, pag. 370 — Archivio di Venezia, 11, vol. XIV, cap. 138.

<sup>(3)</sup> Celestino, op. cit., parte I, lib. VIII, pag. 370.

<sup>(4)</sup> Durante gli apparecchi della guerra, nel 1465, il Colleoni ebbe ai

ebbe tale vaghezza che, munitolo di quanto occorreva, prese a dimorarvi la maggior parte dell'anno.

Qui non possiamo pretermettere che, volgendo ancora il 1456, si pensò a meglio demarcare i confini fra il Lombardo e il Veneto. Ritenendosi quindi per base ciò che in massima era già stato ammesso nella recentissima pace di Lodi, stabilivasi tra le altre cose a Milano, mercè l'istromento celebrato il 4 agosto cogli oratori veneti, che i limiti fra i due paesi sarebbero segnati dal Cavo Bergamasco, il quale, rasentando Covo, separa appunto il territorio di Bergamo e di Romano dal Cremasco e dal Cremonese (1).

Francesco Foscari, che, consacrando l'intera vita alle giorie della Repubblica, avevane esteso il dominio dall'Isonzo all'Adda, era giunto all'estrema vecchiezza coll'anima schiantata dalle sciagure domestiche, allorquando nell' ottobre 1457, una implacabile ragione di Stato ob-

suoi stipendii sino a 6000 fanti e a 10,000 cavalli (Malipiero Domenico, Annali Veneti, ecc., op. cit., parte I, pag. 210-211).

- Il castello di Malpaga, ripetiamo ciò che già scrivemmo altrove (Un dipinto del Romanino in Antignate, op. cit.), conserva ancora i snoi merli, la sua fossa, la sua torre, donde l'occhio spazia da un lato fino a Bergamo e alla catena Orobia, abbraccia dall'altro il sottoposto piano mosso qua e là dolcemente, interciso e bagnato dal Serio. Cingono il cortile parecchi archi sostenuti da basse colonne, i cui capitelli ripetono gli stemmi del Colleoni. Una scala di pochi e ammatonati scaglioni mette al piano superiore, ove mostrasi tuttora la camera, in cui l'ottuagenario condottiere esalava l'altimo respiro. Colle testamentarie sne disposizioni del 27 e 31 ottobre 1475 (come vedremo appresso) egli lasciò tanto questo, quanto i molti altri suoi possessi, alla prole maschile della figliuola Ursina, maritata al conte Gherardo Martinengo, che, al proprio cognome, aggiunse quello dello suocero. Rimasto per lunga pezza in mano dei loro discendenti, il castello di Malpaga passò, non è molto, in proprietà del conte Francesco Roncalli, senatore del regno, consigliere comunale e presidente del collegio provinciale di Bergamo, il quale, agli altri titoli di pubblica benemerenza, associò anche quello di avere largamente vantaggiati i circostanti terreni. Non dubitiamo che l'egregio patrizio attenderà con non minore affetto a preservare quauto rimane della dimora, tanto cara ad una delle più grandi illustrazioni della patria sua! --

<sup>(1)</sup> Archivio Cent. Gov. di Milano, Trattati.

bligavalo a smettere la spada e il corno ducale. Surrogatogli Pasquale Malipiero, l'onorando vegliardo, non potò resistere a tanto cordoglio, e chiuse quasi subito gli occhi a un eterno riposo (1 novembre 1457).

Indi a qualche mese (1458), la Signoria invitava il Colleoni a fermare una nuova condotta a Venezia, e recatovisi egli, in mezzo a straordinarie e pomposissime feste, ricevette dalle mani del nuovo serenissimo principe le ambite insegne del supremo comando militare. La cordiale accoglienza, le cerimonie del conferimento, lo sfarzo, i sollazzi d'ogni maniera vennero minutamente descritti dal più fedele e principale suo biografo. Pietro Spino (1).

Reduce in patria, onusto di onori, nel mese di giugno 1458, Bartolomeo serbò il comando generale delle truppe di S. Marco per tutto il tempo ch' ei visse, vale a dire per vent' anni a contare dalla sua prima condotta.

Molto ne rimarrebbe a dire sugli altri allori da lui mietuti altrove nell'ultima fase della sua esistenza; ma non amiamo scostarci dai limiti che ci siamo prefissi (2).

Innanzi però lasciare quella maschia figura in cui si raccoglie quanto di più forte ed elevato produsse nell' età media la vasta plaga bergomense, ne giova aggiungere altri particolari che, sebbene apparentemente di minore importanza, rispondono essi pure al nostro assunto.

<sup>(1)</sup> Spino, op. clt., lib. V, pag. 197-201.

<sup>(2)</sup> A chi poi fosse vago di formarsi un'adeguata e fondata idea intorno alla vita militare del Colleoni anche in quest'ultimo non breve periodo, non potremmo che additare l'interessantissimo Codice Aragonese, di cui esce, nal 1806, un primo volume a Napoli, per cana del dottissimo direitore generale di quegli archivi governativi, comm. Francesco Trinchera. Colla scorta degli atti desunti anche dall'Archivio centrale milanese, puossi colla e potrassi anche meglio rilevare aci volumi saccessivi, come il Colleoni, agodo palesamente o copertamente a heneficio della Repubblica Veneta, desso da fare alle altre signorie italiane collegate fra Dro. Se quelle guerre fratricio furnon detestabili, lo crano dall'una parte e dall'altra, perocchè Veneti, Napoletani e Romaguuoli erane tutti Italiani. Tratissima condicinos de' tempi.

La concessione delle accennate terre era stata fatta al Colleoni a titolo feudale, contro la tenue offerta, da ripetersi ogni anno nel giorno e nella cattedrale dell'evangelista S. Marco a Venezia, di due bianchi ceri da quindici lire cadauno; ma con istromento 20 maggio 1465 la Repubblica, confermandogli a titolo allodiale quanto già avevagli accordato in modo più ristretto, sollevavalo, non che da ogni servità e vassallaggio, perfino dal menzionato lievissimo tributo, e cedevagli di soprassello in dono altre terre, Poloso e Solza. Egli divenne così assoluto padrone di Romano, Martinengo, Cologno, Urgnano, Malpaga, Calcinate, Ghisalba, Mornico, Palosco e Solza, colle loro ville, pertinenze e giurisdizioni, e colla più ampia libertà di poterne disporre in vita e in morte (1).

A tutto questo annettevasi più tardi la terra di Cavernago, giusta la scrittura di permuta 27 febbraio 1473 col capitolo canonicale di S. Alessandro in Bergamo (2).

Laonde emerge novellamente in queste pagine, come i vari possessi del Colleoni formassero uno staterello indipendente, di cui Romano per ubicazione, importanza e priorità d'acquisto figurava il capoluogo.

Piccola cosa ancora se vuolsi por mente alla sfrenata ambizione, all'invereconda cupidigia de' venturieri di quel tempo, che, formata una banda, non pensavano che ad ingrossarla ed agguerrirla per migliorare e crescere. Imponevansi ai principi e agli Stati, i quali, sprovveduti di milizie stanziali, dovevano pure subirne la legge, finchè un giorno o l'altro quei masnadieri della più alta scuola risolvevansi a carpir loro qualche città o provincia, e perfino a costituirsi interamente al loro posto in signoria (3).

Archivio Centrale Governativo di Venezia — Celestino, op. cit.,
 VIII, pag. 173 — Calvi Donato, Effemeride, ecc., op. cit., vol. II,
 pag. 39.

<sup>(2)</sup> Archivio Centrale Governativo di Milano, Sezione Amministrativa, Culto.

<sup>(3)</sup> Occasioni di maggiori ingrandimenti non erano mancate al Colleoni; giacchè, narrasi, come i fuorusciti di Firenze gli esibissero nel

A fronte de' suoi emuli e compagni d'arme, il Colleoni appare ancora un tipo di moderazione e di onestà, sebene non andasse esente nemmeno lui dalla taccia, che già gli abbiamo appuntata, di avvicendare spesso qua e là i suoi servigi, purchè avvantaggiasse in emolumenti e onoranza.

Non ismenti però mai la più sentita preferenza pel leone alato, anzichè pel tortuoso colubro che divora il fanciullo, e per qualunque altra principesca insegna.

Le libere aspirazioni della magnanima donna delle lagune, non potevano che inflammare il suo cuore assai più che le egoistiche intemperanze degli innumeri tirannucci del bel paese. Meta costante d'ogni sua azione furono in pace e in guerra l'utile, il bene e sovratutto la gloria.

Durante le interrotte ma lunghe dimore nel suo dominio di Romano, Bartolomeo mutata, come il gran Cincinnato, la spada colla marra, poneva la massima sollecitudine nel farvi prosperare, coll' agricoltura, ogni altra fonte del pubblico benessere.

Munifico e liberale, quant' altri mai, aperse la sua piccola corte a tutti i buoni, accarezzò e protesse gli uomini di lettere, e fra gli altri stipendiò, alla morte di Francesco Sforza, il piacentino Giovanni Antonio Cornazzano, che, avendo colla Sforziade celebrata la memoria del suo primo signore e mecenate, scrisse pure la vita e le gesta del secondo (1).

1465 nientemeno che di farlo signore di Milano e' si riesciva a cacciar Piero de Medici da Firenzo — ... i fuorusciti no è andati a i suoi confini, e son in questa Terra, e se reduse in cua ad Bortholando Cocon, Copitanio dello Signoria; e ghe offerisse de farlo Signor de Milan, se l'a seaza Piero de Medici, e che l' li rimette este con la 10 femighta in Fiorenza; perchè, seazzando Piero, el Deca no haverà pià frodamento in quella città, e Ferdianado er de Napoli no haverà pià meso de mandar gente al Duea in Lombardia, perchè i ghe servernoc i passi (Malijerico, op. cit., parte I, pag. 201).

(1) Cornazzani Antonii, vatis Placentini, De vita et gestis Bartholomaei Colei, principis bello invictissimi, Commentarium, libri ecz (Questo lavoro trovasi inserito nella grandioca collezione intitolata: Grae-

Informato a una certa pietà e osservantissimo delle pratiche religiose, non trascurò di sopperire ai molti mali e alle necessità del proprio simile. Senza parlare dei grandi benefizi ch' egli prodigò a Bergamo, tanto cara al cuor suo (1), e all'attiguo territorio, con ogni sorta di largizioni e di opere sontuose, basterà a noi il rammentare come a Martinengo - edificasse e dotasse. colle rispettive chiese, i due monasteri di S Francesco e di Santa Chiara (2), convertiti poscia l'uno in casa d'industria e l'altro in ginnasio - fondasse alla Basella, presso Urgnano, un piccolo cenobio pei Domenicani, ove innalzò alla propria figlia naturale Medea il vaghissimo mausoleo, opera del celebre scultore e architetto Giannantonio Omodei, o Amadeo, che, essendo figlio di certo Aloisio, conduttore di un podere nel territorio di Binasco, ritiensi nato in quel castello o di là poco discosto (3) - fabbricasse o quanto meno riducesse in nuovo a Romano la chiesa di S. Pietro, e a pubblico comodo e ornamento iniziasse e riducesse quasi a termine tutto quel tratto di portico che, popolato di botteghe, corre dalla porta orientale a destra del borgo fino alla piaz-

vius Ioann. Georg. Thesaurus antiquitatum et historiarum Italiae; Lugduni, Petri Vander As, tom. IX, pars. VII). Il Cornazzani è pure autore di un libro intitolato De re militar., Vinegia, Niccolini di Sabblio. 1536.

- (1) É a comune cognisione come fra i molti atabilimenti, di cui Bartolomeo arricchi Bergamo, avvi il celebre cospizio della Pieta, o della Misericordia, che venne da lui fondato e destinato, nel 1466, a dotare parecchie fanciallo eneste e povere. Vuolsi che in certi anni l'ospizio ne dotasse più di 500.
- (2) Nell'archivio centrale de Frari a Venezia, alla voce: Sen. Terra, VIII, 54, esiste il decreto 30 Inglio 1473, con cui si concedono al monastero di S. Chiara di Martinengo alcuni mulini già posseduti dal Colleoni.
- (3) Calvi Gerolamo Luigi, Notiste sulla vita e sulle opere dei prispali architetti, seullor e jultori che foriromo in Milano durante il governo dei Visconti e degli Sforza; Milano, Pietro Agnelli, 1885, parte II, pag. 145 Una dettagliata descrizione del monumento viene fatta dallo stesso autoro pià avanti a pag. 147 Ebbero pare espoitura alla Basella Alessandro Martinengo, nipote del gran capitano, e Tommaso Longo, podestà di Martinengo.

za, e, morendo, ne lasciasse erede la locale istituzione della Misericordia (1).

Le provide sue cure si rivolsero anche al regime delle acque. Contando sulla propria influenza e autorità, indusse Romano a liberamente consentire quelle di Fara ad alimento della roggia della Misericordia di Bergamo, condusse con gravoso dispendio parecchi canali per l'uso dei mulini e per l'irrigazione dei terreni, investigò e cavò i saluberrimi bagni di Trescorre, provedendo il luogo di un capace ricetto per gli infermi, che non tardarono, come oggi ancora si vede, a profittarne in gran numero (2).

Aveva pure pensato a estrarre dal Brembo, col difficile taglio di ertissime e scoscese montagne, e a introdurre in città un naviglio, quando l'invida morte gli troncò il gigantesco e generoso disegno (3). Beneficò, ingrandi e fortificò sopratutto il nativo suo villaggio di

(1) Con decreto 80 luglio 1479 il Senato commettera al podestà di Romano di provvedere perchè tale portico venisse definitivamente ultimato a spese del comune (Archivio Centrale di Venezia, Ibiden). Ad onta del suo deterioramento il vastissimo e uniforme fabbricato rende anocca anunalmente lire 1140 in parziali affitti.

(2) Opinasă da taluni che questi bagui fossero noti fino dal tempo di Carlo Maguo. Comunque sia, Bartdomoc Collecui rificee a ampli às proprie spesa, nel 1469, l'antica fabbrica caduta in rovina. Centodicci ami dopo essa fu nuovamente ingrandita da Silvano Capello, podestà di Bergamo, e verso la fine dello scorso secolo accresciutadi altre comodità dal filantropico G. D. Breasani. Sui fangbi e sulle acque saline-solfo-cos-jodurate di Trescorre, tanto gioveroli nelle oppilazioni e negli imbarazzi di visceri, scrissero i chimici Brugnatelli, Alemani, Ruspini de imedici Colli, Meli, Quadrio, Pasta, fi Mărone da Ponte e altri.

(3) II Colleoni avera immaginato condurre l'acqua da Sovere a Vaprio, incanalando cio di 100 detto fimmo Brembo, che nasce fra Clusone e Sovere e si scarica a Castro nel lago Schino (d'Isso). Egli voleva sostenere questo naviglio in quelle regioni alpine per portario nella pianura fino a Vaprio. L'interessante progette trovasi descritto nella pianura fino a Vaprio. L'interessante progette trovasi descritto nella pianura fino a Vaprio. L'interessante progette trovasi descritto nella pianura del controlo del controlo del la labrinto, nel quale si narra tutto il successo occorso dal ricordo fatto alla Mag. Comunità di Bregmon in materia di fare un naviglio da Sovere a Bergamo e fino quari alla Calonica (Canonica), 30 agosto 1572. Bergamo, Locatelli, 1742.

Solza, e arricchi di titoli, di benefici ecclesiastici e di cospicue entrate la sua famiglia.

Anche Malpaga, rovinata dalla vetustà e massime dalle guerre, fu da lui riposta in assetto e decorata di superbi appartamenti. Quivi non solo ricevette ambascerie di principi e di re, ma fu anche onorato delle loro visite.

Celebre fra le altre fu per lusso di pompe e torneamenti quella che, nel 1470, gli fece dalli 3 alli 10 luglio Cristiano I re di Danimarca, e che venne mirabilmente rappresentata quasi mezzo secolo dopo dal valentissimo Gerolamo Romanino con un dipinto a fresco in un salone a piano terremo di quel castello (1).

Fu nelle risposte e nei motti pronto, grave ed arguto. Valga il seguente tratto:

Cecco Simonetta, amico e segretario di Francesco Sforza, era venuto in Romano per tentare di ricondurlo al Duca, e ripetendo egli che non amava obbligarsi, ne lo riprese con mordace riso il Simonetta — Sai tu che ne dird lo Sforza? Che tu se valentissimo uomo, ma che da alcune miglitai di DUCATI puoi essere vinto — E tu gli potrai rispondere, disse a Cecco il Colleoni, che con maggiore sua onta e vergogna ei non lasciossi vincere dalle miglitai, ma da un sol ducaro.

(1) Fra gli alti personaggi ospitati dal Colleoni a Malpaga citeremo il marchese di Ferrara, Borso d'Este, che venuto nel settembre 1465 ad uccellare in Bresciana, col seguito di molti gentiluomini e di 300 cavalli circa, soggiornò per 6 giorni appo lni (Soldo, Annales Brixiani, op. cit., pag. 904). Non v' ha dubbio che dieci anni dopo, nel maggio 1475, Bartolomeo siasi trattennto in quella campestre sua residenza anche con Antonio di Montjen, ambasciatore di Carlo il Temerario duca di Borgogna, che già da qualche tempo incalzato dalla Signoria di Venezia, sua alleata contro Luigi XI re di Francia, stava trattando per assumere al comune loro stipendio il prode bergomense e la sua truppa di mercenari. Tale proposta, dice il Gingis le Sarra, fu seguita da lunghe negoziazioni fra il daca e il capitano, che non ebbero effetto per la difficoltà dei passaggi intercetti dalla guerra e per la grande età del Colleoni (De Gingis le Sarra Federico, Dépèches des ambassadeurs Milanais sur les campagnes de Charles le hardi, Paris-Génève, 1858, vol. I. pag. 64).

Non senza risentimento ma con rara finezza alludeva Bartolomeo al ducato di Milano, per cui lo Sforza, capitano e difensore del popolo milanese, aveva contro di esso rivolte le armi quando appunto più ferveva la guerra.

Terrore de'nemici in campo, non dannò che un solo a morte in tempo di pace. E questi fu un Ambrogio, scriba, da Milano, il quale, corrotto da Galeazzo Maria Sforza, aveva accettato l'incarico di avvelenarlo (1). Il miserabile venne appiccato per la gola nella rocea di Romano a perpetuo esempio de'fedifraghi e traditori (2).

Fu temperante ne'cibi, ma proclive all'amore ed al piacere delle donne; alto di statura e di gran forza, colorito in volto, azzurri gli occhi e nero il pelo.

Quantunque avesse già tocco l'ottantesimo anno, era designato a capitanare l'esercito contro i Turchi, allorchè, nell'autunno del 1475, infermò gravemente a Malpaga. Assalito da acerbissimi dolori colici, versò di repente in tale stato che gli abituali suoi medici e altri inviati da Venezia, perdettero ogni speranza di salvarlo. Sentendo mancarsi la vita, ordinò che si rimandassero due prigionieri sostenuti da qualche tempo in Romano, acciocchè niuno avesse ad imprecare sulla sua tomba, e rassegnato e tranquillo spirò l'ultimo di ottobre (3).

Cornazzani Antonio, De vita et gestis Bartholomaei Colei, op. cit.,
 V.

<sup>(2)</sup> Nê siffatto esperimento, addotto dallo Spino, fu il solo cui si appliasse il Duca per attentare alla vita del formidabile suo vicino; percebe il Malipiero lasciò scritto (op. cit., parte prima, pag. 237) come Galeazzo Maria, portatosi, agli 8 agosto 1463, a Caravaggio, si prorsasse— con alcuni soldati del signor Bortholamio de far metter fuogo sia le os stale, che è in Malpaja, dove l'habita con disegno de prender el castello e la persona del Signor Bortholamio con quella occasion. Ma la cosa è stà descoverta ; c'l Capitanio da poi è stà giorno e note in maggior custodia.

<sup>(3)</sup> Una lettera di Giovanni Zucchi in data 31 ottobre ammunia ai duca di Milano che il Colleoni mori in quel medesimo giorno alle 14 ore italiane (Arch. Cent. Gov. di Milano, Carteggio Diplomatico). Narra all'incontro il Malipiero (op. cit., parte prima, pag. 244), come la notizia della morte del Colleoni giungesse al Gran Consiglio in Venesia fino

Agli ambasciatori veneti accorsi per raccogliere gli estremi suoi voleri, mostrossi riconoscente per la grande fiducia che avevagli sempre manifestata la Repubblica: ma disse loro che, innanzi prendere commiato da lei per l'ultima volta, tenevasi in obbligo di consigliarla a mai più deferire ad altri tanta possanza e autorità quanta ne aveva riposto in lui.

E la sapiente Repubblica, la quale dopo avere spento il Carmagnola, erasi indotta a si altamente rimunerare il Colleoni, non dimenticò certo il cauto avviso ch' egli medesimo indirizzavale in quel supremo momento.

Oltre la cospicua somma che, colle testamentarie sue disposizioni del 27 e 31 ottobre, Bartolomeo donava alla Repubblica perchò più alacremente procedesse contro gli Ottomani (1), lasciò altri 10,000 ducati affine si avesse adreigergli una statua in piazza di S. Marco, che in quella vece si reputò più conveniente di collocare nel campo de' SS. Giovanni e Paolo rimpetto alla confraternita di San Marco (2).

Fondò pure e votò a S. Giovanni Battista la sontuosa cappella che con ingente spesa venne costrutta in Bergamo a fianco dell'insigne tempio di Santa Maria Maggiore. Chi vi penetra non può che rimanere colpito alla

dal 29 ottobre. Devesi pertanto arguire che, estenuntissimo di forze, l'illustre vegliardo cadesse prima di quel giorno in tale svenimento, da indurre in errore chi fu troppo sollectlo a divulgare la sua fine — La maggior parte degli storici, vogliono invece ch'el morisso alli 4 novembre; ma non conosciamo i documenti cui e' s'appoggiamo.

 Il Colleoni chiamò erede la Repubblica di centomila ducati d'oro e d'un credito di altri settantamila per insoluti stipendi (Malipiero, op. cit., pag. 245).

(2) Questa status colossale di bronzo dorata venne eseguita in forza del decreto 20 luglio 1479 del Senato (Arch. Cent. Gov. di Venezia, Terra VIII, 54) e collocata, giusta il decreto 26 marzo 1494 del Consiglio de Pregadi, nella piazza della scuola di S. Marco, ossia nel campo de SS. Giovanni e Paolo, sopra un eminento piedestallo, che, ricco, maestoso ed elegante, riesel un vere tipo del genero (Malipicro, op. cit., parte II, pag. 694). Modellata dal firentino Andrea da Verocchio, essa venne fusa in bronzo da Alessandro Leopardi, valentissimo scultoro e scultor o

vista dell'altra statua equestre che marzialmente il riproduce al disopra del proprio sepolcro (1).

architetto, degno discepolo dei fratelli Lombardi. È parimenti a lui dovuta l'opera del piedestallo, ove leggonsi le due seguenti iscrizioni: Sulla fronte meridionale:

BARTOLOMEO
COLEONO
BERGOMENSI
OB MILITARE
IMPERIUM
OPTIME
GESTUM
S. C.

Sulla fronte orientale:

JOANNE MAURO
ET MARINO
VENERIO
CURATORIBUS
ANN. SAL.
MCCCCLXXXV.

L'intero monumento, deperito e deturpato, venne parzialmente risarctio nel 1796, e dietro progetto, approvato con decreto imperiale del 27 febbraio 1890, ristamato di bel nuovo nell'anno susseguente per opera speciale del professoro Luigi Zandomenoghi, verso la complessiva spesa di L. 700.

(1) Le fondamenta della cappella furono poste il primo giugno 1470 dallo stesso Colleoni a perpetna sua memoria. Questo mirabile edificio non fu terminato che nel 1476 per decreto senatorio dell'11 gingno (Arch. Cent. Gov. di Venezia, Scn. Terra, VII, 19). Compreso il sepolcro, costò 50,000 scudi d'oro, e ne fu architetto il sullodato Giovanni Antonio Amadeo, che lungamente diresse anche i lavori del Duomo di Milano, della Cattedrale e della Cortosa di Pavia. La vôlta, già dipinta dal Tiepolo, fu modernamente frescata dal Camuccini e dal Diotti : le medaglie in tarsia sono de'Caniani da Romano: fra i quadri va distinta una Sacra Famiglia di Angelica Kaufmann, Per pubblico decreto poi del 27 gennaio 1493 del Gran Consiglio (Ex memoriis et notis Loci Pietatis), la statua dell'inestimabile guerriero venne intagliata in legno da Sisto, figlio di Enrico Syri da Norimberga, che, in compagnia di un altro tedesco, chiamato Leonardo, la terminò nel 1500 pel prezzo di 1500 sendi d'oro. Presso al sarcofago del Colleoni sorge pure incassato nel muro quello della diletta sua figlia Medea, trasferitovi dalla Basella nel 1840, per opera del Luogo Pio della Misericordia di Bergamo, il quale possiede, col ritratto, molti documenti e autografi dell'illustre bergamasco, massime quelli riferibili alla fondazione di quella medesima Causa Pia.

Sebbene i meriti del Colleoni abbiano trovato in simili opere una sufficiente e perenne attestazione d'onore; pure quando si riflette come in gran parte esse siano state il frutto delle medesime sue munificenze e ordinazioni, non parrebbe sconvenire che anche nella borgata capitale dell'esimio guerriero sorgesse un più spontaneo e popolare contrassegno d'affetto e gratitudine verso quell'antico e prestantissimo suo benefattore.

L'associazione del nome di Romano a quello del Colleoni, resa in tal guisa più sensibile, non scemerebbe certo l'importanza storica del ragguardevole municipio. Se nella comunanza de' fedeli non avvi paese che non

Se nella comunanza de leceli non avvi paese che non ambisca procacciarsi in cielo un efficace patrono per le ascetiche sue virtù, perchè non farà a gara ogni luogo di segnalare anche in terra chi lo rappresenti per altre virtù patriotiche civili e militari?

Nè si tema che abbondanza pregiudichi. Non v'ha parola più valida all'ammaestramento de' popoli che la lode giustamente e indelebilmente scolpita a incessante ricordo degli uomini egregi, degli altissimi fatti.

Bartolomeo Colleoni fu e rimarrà sempre una gloria delle armi italiane (1)!

(1) Ne gode l'animo, anzi andiamo superbi, di annunciare come il voto da noi espresso nella tornata 16 luglio 1868 all'Accademia Fisio-Medico-Statistica, che si avesse cioè ad erigere anche in Romano, capitale dell'antico dominio di Bartolomeo Colleoni, un segno di gratitudine a quell'insigne cittadino, magnanimo signore e valentissimo capitano, non solo venne applaudito e incoraggiato dal Corpo Scientifico, ove abbiamo l'onore di sedere vice-presidente, ma accolto a unanimi suffragi e con vero giubilo anche dal Consiglio Comunale e da tutti i · buoni terrieri di Romano, i quali hanno già disposto perchè senza ritardo venga esso ridotto ad effetto (Atti dell'Accademia Fisio-Medico-Statistica, anno 1868 - Gaszetta di Milano, 27 luglio 1868, N. 209 - La Lombardia, 27 agosto 1868, N. 235, ecc.) - L'idea di onorare per tal guisa uomini e fatti che altamente illustrarono il nostro paese. venne da noi abbracciata come una vera missione, profondamente convinti di far cosa utile e proficua alla morale educazione dei presenti e dei futuri. - Checchè se ne dica, preludemmo fra i primi nella nostra monografia sopra Binasco al progetto di un monumento a Legnano, in commemorazione della gloriosissima battaglia vinta dai Milanesi e dai loro fratelli Lombardi, il 29 maggio 1176, contro il

Gli ultimi istanti di lui erano stati ansiosamente contati. Un tale Manarino, precipuo deputato alla sua guardia, aveva raccolto ogni sillaba, ogni moto per renderne di mano in mano avvertito Giovanni Zucchi, il quale, stando

primo Federico di Svevia, il Barbarossa, e a due altri in Milano per debito di riconoscenza a due massimi benefattori della città e del territorio, vale a dire: l'uno al dipintore ed architetto Giuseppe Meda, che represse le piene del Naviglio Grande, disegnò quello di Pavia, non che l'arduo tronco di Paderno sboccante in quello della Martesana: l'altro all'ottimo cardinale Federico Borromeo, ristauratore del buoni studi, fondatore della Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana. - Di tutti questi tre, ne spiace il rammentarlo, ma non ne andremo mai sazi, non ebbe esecuzione che l'ultimo, quello innalzato al Borromeo nel 1865 (Veggasi: Binasco ed altri comuni dell'agro milanese, Milano, Tipografia di Francesco Gareffi, 1864, pag. 40, 93 e seguenti - La Lombardia, aprile 1865, N. 96, Lettera indirizzata a quel Direttore, cav. Carlo Viviani) - Quale membro effettivo fondatore della Milanese Accademia Storico-Archeologica, propugnammo e contribuimmo il nostro obolo per l'erczione, nel 1867, della grandiosa lapide a Pontita in memoria della riedificaziono di Milano, ginrata, sette secoli innanzi, dai delegati delle città iniziatrici della Lega Lombarda. Aggiungeremo poi come fummo noi incontestabilmente i promotori e antori delle marmoree iscrizioni che accennano - a Gorgonzola la strepitosa vittoria riportata dai Milanesi, nel novembre 1245, contro il giovine re Enzo, figlio del secondo Federico di Svevia (posta il 7 giugno 1868) - e a Binasco la tragica fine di Beatrice Tenda, avvennta in quel castello la notte del 13 settembre 1418, per opera dell'inumano e sconoscente consorte, il duca Filippo Maria Visconti (posta il 13 giugno 1869). (Veggansi gli Atti dell'Accademia Fisio-Medico-Statistica, anni 1868 e 1869 - Inaugurazione a Gorgonzola della lapide monumentale per la battaglia vinta dai Milanesi contro re Enzo, ecc. Milano, Tipografia di Francesco Gareffi, 1868 - Inaugurazione della lapide monumentale a Beatrice di Tenda, Milano, Tipografia Letteraria, Via Marino 3, e Galleria V. E., 77, 1869 - I principali giornali di Milano nei mesi di giugno 1868 e giugno 1869) - Nè infruttuosi tornarono infine gli argomenti onde ci facemmo a combattere nell'adnnanza 18 febbraio 1869 della surripetuta Accademia i vandalici tentativi per la demolizione degli Archi di Porta Nnova - Grazie un poebino ai nostri sforzi, e più assai a quelli maggiormente efficaci dei primari Istituti scientifici di Milano, quei podcrosi Voltoni rimangono tuttora incolumi a testimoniare le glorie de' nostri padri (Atti dell'Accademia suddetta, anno 1869 -Archi di Porta Nuova in Milano, discorso pronunciato all'Accademia Fisio-Medico-Statistica, nell'adunanza 18 febbraio 1869, dal vice-presidente cav. Damiano Muoni, seconda edizione con note, Milano, Tipoa Caravaggio, aveva avuto carico da Galeazzo Maria Sforza di vegliare attentamente la fine del temuto avversario (1).

Altri esploratori erano stati disseminati al medesimo scopo a Cassano, Trezzo (2), Treviglio, Cremona, Coro e Soncino (3); ma e non poterono addentrarsi nelle terre del generalissimo veneto che gelosamente vennero intercette da Gaspare e Gherardo Martinengo (4). Disputandosi co-

grafia Letteraria, Via Marino, N. 3, 1899 — Il Politenico, giornale dell'Ingegnere Architetto, N. III, marzo 1893, pag. 163-166, ove sono passato in rivista le diverso memorie, fra cui la nostra, apparse in quell'epoca per sostenere la causa del tanto berasgliati Portoni di Porta Nuova).

Se la nostra voce fosse ancora tanto fortunata per trovare, come altre volte, un 'eco, non eliterommo a suggerire che gli Italiani tri-butassero pure un cippo, un busto a Lucíano Manara nella sua diletta Antignate, ove quel grande particita esoldato amb pasares buona parte della giovanilo sua esistenza, ove s'affezionò tutti gli animi, istitul una banda musicale, ed ebbe con ques'utlima no poch intrepidi e risoluti seguaci in campo nel 1848 e nel 1849 — La parola è pronunziata: chi vorrà generosamente accoglieria e fecondaria . . . . ?

 Arch. Cent. Gov. di Milano, Carteggio diplomatico, Lettere 27-31, ottobre 1475, di Giovanni Zucchi al Duca.

(2) Lettera 12 marso 1473 di Marco da Marliano, castellano di Trezzo, al duca di Milano, e per esso al suo segretario Giovanni Simonetta, l'autore della Sforziado (Ibidem).

(3) Lettere 20 e 24 gennaio 1414 di Galenzo Coconato podenta di Soncino. Egli nou restava d'informare Galenzo Maria di quanto operava il Colleoni, al quale, essendo giunto allora un ambasciatore del duca di Borgogna, e'era con lui recato a Brescia, e con tutta segreteza ammassava armio faceva riparare e fortificare le sue terre di Martinengo e Romano, como se aspettusse el campo a cazo et horatim de caser assultato da mimici (Lettere addotte anche dal Galantino, opciti, e desunte dall'Arch. Cent. Gov. di Miliano, luogo cit.)

(4) Morto il comune loro anocero, i due engini Cherardo e Giovanni Martinengo furono asanuti in servizio, quali capitani, con 100 lancie ciascuno, da Carlo il Temerario duen di Borgogna, che trovavasi altora in gravissimi affari cogli Svizzeri (De Gingis le Sarra Federico, Dépèches des ambassadeurs Milamais, ecc., op. cit., vol. II, pag. 21-22 e pag. 137-141 — Lettera 1 aprile 1176 di Antonio Secco, e 10 maggio di Giovanni Petro Panigarota al duen di Milamo.) Sembra che ai Martinengo si associassero molti mercenarii del Colleoni, rimasti inoperosi senza di lui — Ogni di passano anche gua qualchi konini darmi

storo la sua eredità, avevano posti i chiavistelli ad ogni forte del piccolo dominio, e tenendo una scorta di 300 cavalli a Malpaga, ne inibivano a tutti l'accesso fuorchè al protonotario Colleoni, al cancelliere Abbondio de'Longhi, a Iacopo Motella, a Giorgio Gallese e a Colla Medicina. Il cameriere e segretario Tartaglino non abbandonò mai il capezzale dell'amatissimo suo padrone (1). Erano proveditori a Malpaga, Candiano Bollani, ambasciatore presso il Colleoni (2), Zaccaria Barbaro, capitano di Verona, e Francesco Diedo, capitano di Bergamo, i quali, avendo senza indugio redatto l'inventario delle cose rinvenute colà, diressero a Venezia 216,000 ducati in contanti, oltre agli argenti, alla scelta e numerosa scuderia e al mobile, perchè il tutto fosse depositato nella Procuratia (3).

Malgrado quanto Bartolomeo poteva aver disposto innanzi morire, i Romanesi e gli altri sudditi di lui, dubitando del loro destino, lasciarono scorrere appena il tempo necessario alle solenni sue eseguie e al primo sfogo del loro dolore, e già alli 12 dicembre inviavano rappresentanti a Venezia, implorando di essere nuovamente aggregati alla Repubblica, mediante il reggimento di un apposito podestà (4).

Senza perdere tempo il Consiglio dei X scriveva due giorni dopo ai summentovati proveditori, perchè,

et fanti di quelli de la Compagnia di quondam Barth.º Coglione, apti homini in vero di li caporali il piu, quali dicono hanno in posta molti da cavallo e da pede, quali conduranno in Borgogna, sel duca gli vorra fare bona conditione. E cost vanno per attastare il [quado - (Gingis le Sarra, op. cit., vol. II - Lettera di Francesco Pictrasanta scritta da Torino il 1 aprile 1476 a Galeano Maria Sforza duca di Milano). (1) Archivio Centrale Governativo di Milano, Carteggio diplomatico,

- Lettera 30 ottobre 1475 di Iacopo Bonarello da Cremona al Duca.
- (2) Notisi bene a maggior prova di quanto abbiamo sopra asserito sull'indipendenza dello stato colleonesco, come la stessa Repubblica acereditasse ambasciatori presso la persona del proprio generalissimo.
- (3) Malipiero, op. cit., pag. 244 Romanin, op. cit., tom. IV, parte III, cap. III, pag. 374.
- (4) Archivio Centrale Governativo di Venezia, Senato, Terra, Reg. 7, carta 99, tergo,

unitamente a buona mano di pedoni, inviassero il cremasco Bartolomeo de' Bombelli, detto Cagalupi, a Romano, onde, quale castellano, ne custodisse accuratamente la rocca fino a nuovo avviso (1). Colle ducali poi del 19 dello stesso mese, il dotto quanto prode Pietro Mocenigo, assunto da soli quattro giorni al dogato, riamentteva, giusta la loro domanda, i Romanesi al godimento degli antichi privilegi, e massime a quello della separazione del loro comune dalla città di Bergamo, che essi fino dal 22 gennaio 1413 avvano conseguito da Filippo Maria Visconti per intercessione ed opera del primo loro signore Giacomo Covo; indi ripetutamente dalla stessa Repubblica Veneta, quando il paese era soggetto al Colleoni, cioè il 26 giugno 1428, il 27 luglio 1451 e il 5 maggio 1467.

Tali concessioni venivano pure sancite dal susseguente doge, Andrea Vendramin, il quale, con decreto 11 marzo 1477, prescrivera inoltre che le appellazioni per gli affari civili e criminali del borgo dovevano devolversi in avvenire ai magnifici rettori di Brescia (2).

Sebbene a prima giunta sembrasse che il Consiglio dei X avrebbe in massima parte rispettate le ultime volontà dell'illustre defunto (3), ed eleggesse anche con atto 10 giugno 1476 i proveditori per l'aggiudicamento dell'eredità; pure non mancarono altri dati da cui agevolmente si ebbe a inferire come le cose dovevano prendere un ben diverso cammino.

Bartolomeo Colleoni aveva designato a podestà di Romano, sinchè durasse in vita, quell'Alessio Agliardi, suo famigliare e peritissimo matematico e ingegnere, che

<sup>(1)</sup> Archivio Centrale Governativo di Venezia, C. X, Capi.

<sup>(2)</sup> Essi dovevano pronunciare sentenza definitiva, e nei casi di contrarietà di voti, il giudizio doveva essere demandato agli Auditori nuovi in Venezia.

<sup>(3)</sup> Il testamento e i codicilli del Colleoni, rogati, il primo al 27 otobre, i secondi al 31 ottobre 1475 dal notajo Antonio Tiraboschi, si conservano manoscritti e crediamo anche stampati nell' Archivio Centrale Governativo di Milano, fra cui alla classe Culto, Fondo di religione, Bergamo, Gattderale.

tanto egli quanto la Repubblica avevano più volte adoperato in importanti e delicati maneggi (1); ma il Senato, istituendo con decreto 12 dicembre 1475 la carica di podestà e proveditore nel borgo (2), vi mandava il 7 aprile 1476 tutt'altra persona ad esercitarla nel patrizio Alessandro Bernardo del fu Andrea.

Da questo autorevole personaggio, appartenente ad una famiglia che diede non meno di quattro procuratori a San Marco, ha infatti origine la lunga serie dei podestà veneti a Romano, che per la singolare cortesia dell'illustre direttore del grande Archivio de' Frari, cavaliere Tomaso Gar, n'è dato produrre infine nella sua integrità (3).

I nomi distintissimi che vediamo in essa figurare, spettanti tutti alla più cospicua nobiltà veneta, ne addimostrano come la Repubblica, tenendo grandissimo conto della carica, non avesse meno riguardo al comune in cui dovera essere conerta.

Ma come arbitrariamente erasi agito nella scelta del podestà; così, per speciali ragioni politiche, non dovevansi tener ferme neanche le altre disposizioni del Colleoni intorno al dichiarato e ritenuto libero suo retaggio.

Alli 6 ottobre 1479 il novello dogo Giovanni Mocenigo, in mezzo al lutto di un'orrenda pestilenza (4), dichiarava formalmente ai rettori di Bergamo che Bartolomeo Colleoni aveva lasciato ai propri figli adottivi, cavalieri Alessandro ed Estore de' Colleoni, figliuoli già di Gherardo Martinengo, le terre di Romano, Martinengo, Ghi-

<sup>(1)</sup> Spino, op. cit.

<sup>(2)</sup> Archivio Centrale Governativo di Venezia, Reg. Terra, N. VII, pag. 99.

<sup>(3)</sup> Archivio Centrale Governativo di Venezia, Segretario, alle Voci 1463-1453 — Qui, oltre all'egregio direttore dell'Archivio, dobbiamo readere caiandio pubbliche grazio per l'opera prestatacia qued degao primo segretario e professore di paleografia, cav. Bartolomeo Cecchetti, di cui siamo lieti professarci colleghi el amici.

<sup>(4)</sup> Tale pestilenza aveva mietuto a Venezia più di 1500 vittime alla settimana.

salha, Palosco, Mornico, Calcinate, Urgnano e Cologno. i mulini di Mornico, le possessioni di Malpaga e di Cavernago coi casamenti, edifici, mulini, acque ed acquedotti, coll'onere però nei mentovati fratelli e discendenti loro di pagare ogni anno al Luogo Pio della Misericordia in Bergamo la somma di 500 ducati d'oro. Ciò premesso, soggiungeva il principe che, per gravissime e prudentissime ragioni, legittime cause e rispetti, il Consiglio dei Pregadi aveva decretato di avocare al dominio della Repubblica le otto comunità di Romano, Martinengo, Ghisalba, Palosco, Mornico, Calcinate, Urgnano e Cologno, dalle quali esso dominio ricavava ogni anno 1625 ducati; e rilasciare ai surripetuti fratelli Malpaga e Cavernago colle possessioni, casamenti, edifici, molini, acque, acquedotti annessi, non che i poderi di Romano e di Martinengo, dai quali enti tutti i medesimi fratelli conseguivano l'annuo reddito di 1415 ducati (1).

(1) Celestino, op. cit., lib. VIII, cap. XIV, pag. 393-394 - Veggansi in proposito anche i ducali decreti veneti 17 settembre 1476, 6 ottobre 1479, 20 dicembre 1500, 27 settembre 1517, 25 luglio 1529, 16 luglio, 18 agosto, 17 e 27 settembre 1547 e 8 luglio 1549 - Bartolomeo Colleoni lasciò superstiti due figlie legittime, cioè: Caterina, maritata a Gaspare Martinengo del fu Antonio, e Orsina o Ursina, maritata a Gherardo Martinengo del fu Marco, non che un'altra figlia naturale, di nome Isotta, la quale venne da lui legittimata e fu condotta in moglie da Giovanni Martinengo del fu Francesco. Principali eredi dell'avo materno furono, come vedemmo, Estore ed Alessandro figlinoli di Gherardo Martinengo e di Orsina Colleoni. La Repubblica, avocando a sè, per sicurezza di Stato, le otto terre donate a Bartolomeo, aderl che le altre due di Malpaga e Cavernago, da lui acquistate a titolo oncroso, venissero liberamente fruite dai suoi abiatici e trasmesse ai loro discendenti a titolo di perpetuo fidecomesso mascolino. In virtù della ducale 15 settembre 1533, Malpaga venne eretta in contea giurisdizionale coll'immunità da ogni gravezza. Ambedue poi le terre di Malpaga e di Cavernago rimasero in proprietà dei Martinengo-Colleoni fino a questi ultimi tempi. - Il castello di Cavernago fu ricostrutto dal conte Francesco Martinengo verso il 1600: attorniato da mura e da fossa, è abbellito da uno spazioso giardino; ma le cose più rimarchevoli che vi si osservano sono lo scalone, il colonnato e le loggie del cortile, di cui il Sansovino forni il disceno. Vi si ammirano inoltre varie sale e camere frescate dal Romanino e da altri valenti pittori.

Abbiamo scorto più sopra che, sebbene i due castelli di Covo e Antignate costituissero fino dal 1410 e dal 1411 i primi elementi dello Stato di Romano, ne fossero definitivamente staccati, nel 1448, alla pace di Rivoltella. per essere nuovamente congiunti al ducato di Milano. Giova credere che ambi codesti luoghi mantenessero una certa importanza militare; perocchè troviamo che, alli 4 gennaio 1480, un Giovanni Giuliano, podestà a Covo, scriveva alla reggente Bona di Savoja di essersi accordato con Ambrogio de'Ferrari e col maestro Francesco da Mantova, bombardiere, per la riparazione di quelle due fortezze: egli poi si loda moltissimo del sussidio dei Covesi e degli Antignatesi, asserendo ch' e' non risparmiavano nè spesa nè fatica per condurre alacremente a termine gli impresi lavori (1). Tanto zelo però nel rendere servizio ai nostri duchi non doveva tornare d'alcun profitto a costoro.

Erano scorsi appena quattro giorni dalla lettera del Giuliano, quando Bona di Savoja e il minorenne di lei figliuolo, Gian Galeazzo Sforza, mediante istromento del giorno 8 rogato dal consigliere ducale Giovanni Antonio Girardi, separarono tanto Covo che Antignate anche dalla provincia cremonese, cui avevano appartenuto sino dall'epoca in cui erano stati soggetti ai conti Covi, en effecero un feudo comitale a favore di Giovanni Il Bentivoglio con mero e misto imperio, podestà di spada e ogni giurisdizione, col diritto di vendita e coi proventi del passo e porto di Pizzighettone sull'Adda (2).

Arch. Cent. Gov. di Milano, Sezione storica, Carteggio diplomatico.

<sup>(2)</sup> Exemplum concessionis factae Illustrissima ac strenuo equiti auto D. Ioana Beutivolo per eccelentissimo D.D. Duces Mediclami de comitata Covi et Antipaati cum territoriis et pertinentiis suis, nce non de datio Pouti Piceleonia anon 1830 registratae in cathatrio Illume et Excellent. Domus Bentivolae, pagina 480 (Archivio Giudiziario di S. Damiano e Arch. Cent. Gov. di Milano, Fraul Gamerali, Cove e Antipate). Fra le altre cose ivi concesso, il Duca... liberavii, ac exparat, escrit et illerat penitus et in totum aò nomi mere et miato imperio, pladiji potestate et omnimoda jurisdictione, obedientia et respondenta evitatio. Cremona et alfarum quarunenone civitatum, terrarum



GIOVANNI II BENTIVOGLIO
SIGNORE DI SOLOGNA
Conte di Covo e d'Antignate in Lombardia,



Ma come mai gli Sforza eransi indotti a largheggiare cotanto con quel cospicuo e lontano signore?

Rilevasi negli accreditati Annali Bolognesi di Salvatore Muzzi, come alcuni ami addietro, e precisamente nel 1471, mentre ducava ancora in Milano Galeazzo Maria Sforza, figlio di Francesco e padre a Gian Galeazzo, profittando quel fastosissimo e vanitoso principe delle allegrezze che facevansi in tutta Italia per la lega seguita contro il Turco, risolvesse darsi egli pure il maggior spasso possibile nei giorni carnascialeschi. Persuaso pertanto di rendere sempre più splendida la propria Corte, invitava ad onorarla il magnifico Giovanni Bentivoglio, il quale, erede delle virtù e delle aspirazioni della famiglia, era salito ovunque in gran voce, e massime in patria, ove Paolo II avevagli fino dal 1466 appianata la via ad ogni grandezza, creandolo capo perpetuo del Senato con due voti nelle pubbliche deliberazioni. Invitto guerriero, destro politico, munifico proteggitore delle scienze e delle lettere, egli era tutto in Bologna e di signore non mancavagli altro che il nome.

Galeazzo Maria non risparmiò nè carezze nè onori per amicarsi il potente bolognese, e nol lasciò partire senza avergli conferito il capitanato di 600 cavalli e di 30 balestrieri (colla provigione di settemila ducati l'anno), e senza avergli aggiunto il dono di 25 braccia di drappo

el locorum; cui vel quibus aliquovis modo subesse dizerint, seu reperirentur, alicuit amen alij de ipsis locis, cum territoriis el pertinentiis suis
predictis, hacteurs facte separation inon derognad; sed in en persistento,
itaquod hujusmodi facta separatione, loca ipsa cum predictis territorijs
et pertinentijs suis sint et esse dignoscantur unum corpus seus duo corpora per se, liberum, separatum et exemptum, ac libera, separata et exempora a predictis mero et mizdo imperio et ut supra cisque locis cum predictis territoriis et pertinentiis dedit, tribuit et concessit, ac dut, tribuit
et concelii merum et miztum imperium, gladij potestatem et omnimodam
jurisdictionem, tom in criminalius quam in civillous, ac etiam mizitis
causis, ita quod de cetero loca ipsa cum predictis territorijs et pertinentiis suis habavant et habere intelliguatur potestatem, proteome di judicentem in cis habentem et exercentem merum et miztum imperium, gladij
potestatem et omnimodam irituitilitonem. etc.

d'oro, ricamato in verde, del valore di 675 ducati, co un pendaglio e balteo parimenti d'oro (1).

Finchè Galeazzo durò in vita, Giovanni gli si mostrò sempre affezionato e utile consigliere: quando poi nel dicembre 1476, lo stravagante e brutale tfranno ripagò col proprio sangue i tanti oltraggi recati alla giustizia de al pudore, uno dei primi cui facesse capo la vedova per aiuto e protezione fu il Bentivoglio, il quale, memore dei beneficii del defunto, rispondevale colle più sentite dimostrazioni di cordoglio e colle più ampie assicuracurazioni di fede e amistà (1).

(1) Muzzi Salvatore, Annali della città di Bolopna dalla sua origine di 19%, Bologna, Tomaso d'Aquino, 1843, tomo V, pag. 9 — Tre auni appresso, cioè nel 1469, Galeazzo Maria con decreto 30 maggio autorizab il Bentivoglio ad inquarter nel proprio atomna quello dei Vicconti-Sforza. A tale privilegio Giovanni agginne quello ottenuto da Ferdinando re di Napoli, mediante diploma 20 febbraio 1482, di potere accoppiare al proprio cognome l'altro d'Aragona, non che l'onorifica distinzione avuta dalla Repubblica Veneta nel 1485, di essere ascritto egli e tutti i nou discendenti a quella nobilità esnatoria.

(2) Delle due lettere ch'egli dettò in quella circostanza alla vedova Bona di Savoja, l'una in data 28 dicembre 1476, e l'altra in data del primo gennaio 1477, ne basterà riportare la prima scritta due soli giorni dopo l'uccisione del duca.

Ille" ac Ez." Principisa et Domina mea singularistima post commedations. Per littere de la V<sup>1</sup> · Ez- serite a questa M.º Comunta e per quelle de misser Carlo Vicecomes, qui refreredario, ho visto et lecto a cerbistimo caso de la morte de la Ille. "Principe vostro consorte, la quale me e, doluto e passato il core e son rimusto quast smarrito e sensa sangue, e al mondo non potria havere avuto macore dispiacere, e sensa sengue, e al mondo non potria havere avuto macore dispiacere, e sensa senver bolto a recuperardo e meteria cio che io ho al mondo. Niente de manco poi che la fortuna ha volsto così, conforto la Ez." V. a la patientia e avere bono animo a conservare quello Stato . . . Se per mi se puo fare ne dire cosa alcuna a quello effecto, la V. Ez." me commande, perche si come io sono stato servo de la Sua Ex., intende casere per lo futuro de suoi successori sinche me bustera la vita. Raccomandome a la V. Ez., 1816, die 28 decembri, ez Bonomis, ex

V. ex Servitor Johannes de Bentivoliis ducalis armorum ductor.

(Arch. Cent. Gov. di Milano, Sezione Storica, Vicende personali dei principi).

Anche i riformatori dello stato di libertà della città di Bologna indirizzavano un'altra lettera alla desolata principessa in latino nello stesso giorno e nei medesimi sensi di quella che abbiamo qui riportata (*Ibidem*). Senza altro attendere, Bona di Savoja confermava al Bentivoglio, nei primi giorni del 1477, il capitanato delle sue milizio; nè v'ha dubbio che glie ne prorogasse e mantenesse la ferma anche nel 1480, in cui esso ebbe da lei e dal figlio a conseguire il feudo di Covo e Antignate; giacchè in mezzo alla sfrenata ambizione degli zii del Duca, fanciullo di appena 11 anni, la tutela non poteva che avvisare la convenienza di stringersi sempre più a un si valente soldato (1).

Nello stesso anno 1480, Giovanni inviò, quale suo rappresentante a Covo, il cittadino bolognese Cesare de'Napi (2), e comportossi in guisa da cattivarsi la fiducia anche di Lodovico il Moro, allorchè questi giunse, nell'ottobre, a carpire la tutela del nipote Gian Galeazzo, sbarazzandosi con un turpe processo del venerando Cecco Simonetta, e obbligando la vedova, madre e reggente, ad abbandonare il proprio figlio e pupillo.

Il Bentivoglio continuò quindi ad adoperarsi in servizio dello Stato di Milano, come ne occorse di constatare in vari istromenti (15 febbraio 1481, 2 marzo 1483 e 4 marzo 1485), mediante l'emolumento di 13,000 ducati (da lire 4 imperiali cadauno) in tempo di pace, e di 15,000 in tempo di guerra (3).

Più che mai ansioso di schiacciare ogni ribelle ai suoi voleri, il duca di Bari, così denominato a que' di Lodovico Sforza dal proprio feudo nel Napoletano, rompeva guerra,

<sup>(1)</sup> Muzzi Salvatore, op. cit., tomo V.

<sup>(2)</sup> Nel Carteggio Diplomatico dell' Archivio Governativo, Milanese avvi una lettera in data di Covo II settembro 1481, con cui questo commissario reclama un malfattoro preso da quelli di Fontanella nel territorio covrese, dopo ch'egli avvera ucciso e derubato un uomo nel tenere di Soncino. Costoro, serive il Napi, lo avevano condotto innanri al podestà di Fontanella con gravo scorno del Bentiveglio, alla giurislinione del quale era devoluto il relativo processo.

<sup>(3)</sup> Arch. Ceat. Gov. di Milano, Seziono Storico-Diplomatica, Reguitro membranacco intilotato: Potenze Italiano, Pratati, Convencioni, Condete, fog. 483 e Registro segiato MM, alían R.— Nei citati istromenti il Bentiveglio è confernato nelle condotto per li soi optimi deportamenti et integra fede et grande experientia chel ha nel mestero de larme.

nel febbraio 1482, a Pier Maria Rossi in sul territorio parmense; ma la Repubblica di Venezia, sotto colore di favorire il più debole, chiese il passaggio delle sue truppe negli Stati di Ercole I duca di Ferrara. Amico del Moro ricusò costui, e tutta Italia ridestossi in armi.

Accorsero ad aiutare l'Estense il re di Napoli, il duca di Milano, la Repubblica Fiorentina, il marchese di Mantova e Giovanni Bentivoglio: intervennero a sostegno de Veneziani il pontefice Sisto IV, i Genovesi, i Sanesi e Roberto Malatesta signore di Rimini. Capitano generale della lega contro i Veneziani fu eletto Federico duca d' Urbino, cui presto succedette Alfonso duca di Calabia, figlio di Ferdinando re di Napoli: alle milizie della lega in difesa del duca di Ferrara preponevasi Roberto Sanseverino, che già amico e fautore di Lodovico Sforza, erane ora divenuto il più acerrimo nemico.

Vinsero dapprima i Veneziani; ma, trovandosi poscia privi de' loro alleati, temettero di essere assaliti dal duca di Bari e suscitarongli contro i Grigioni.

Divise così le forze nemiche, Roberto Sanseverino incamminossi nel Bresciano, e, traversata furtivamente l'Adda il 15 luglio 1483, in vicinanza di Trezzo, piombò improvviso nel Milanese.

Fra il generale sbigottimento il duca di Calabria tornava dal Ferrarese, e, fiancheggiato dal duca di Bari e da Gian Giacomo Trivulzio, entrò prestamente in campo e obbligò il Sanseverino a indietreggiare. La posizione di quest' ultimo resesi vie più compromettente, avvegnacchè due suoi figli, Giovanni Francesco e Galeazzo, profittando della precipitosa ritirata e del bujo della notte, passassero con cento cavalli all'inimico, gittandosi nel forte di Fontanella. Quantunque essi venissero accolti con ogni favore e distinzione da Lodovico Sforza, che trovavasi probabilmente in luogo, e che fra le altre cose, dava in moglie a Galeazzo una sua figliuola naturale, chiamata Bianca, la Repubblica non mostrò di concepire alcun sospetto sull' incolpabile loro genitore. Mentre poi il Calabrese, traghettata egli pure in senso opposto l'Adda, alli 27 del predetto mese a Cassano, varcava anche il Fosso Bergamasco e teneva dietro a Roberto Sansoverino, questi potè ancora a breve etistanza costringere Urgano e Cologno ad arrendersi; ma, ndito il rapido inseguire degli Sforzeschi, si ritrasse verso Bergamo, e transitato l'Oglio a Palazzolo, fermossi agli Orzinuovi (1)

Lodovico Sforza ebbe una buona parte a tali triond. Avventuratosi nel settembre sino alle porte di Bergamo, raccolse un lauto bottino, e fatti molti statici, assall nel ritorno con quattromila cavalli e due mila fanti il grosso borgo di Romano, e avutolo in tre dì, retrocesse a Milano, da cui non senza motivo rimanevasi mal volontieri lungamente discosto (2).

Narra il Fino come l'accennato acquisto non sarebbe tornato si facile senza il peculiare concorso dei fratelli Antonio e Brambiletto Brambilla, di Francesco Trusellino e di un Dario di Federico, tutti di Romano, non che di Paganino Vimercati e d'Agostino e Cristoforo, suoi figliuoli, altri sudditi veneziani. La riprovevole azione però non rimase senza gastigo, dappoichè, soggiunge lo stesso autore, irritato il podestà di Crema, confiscava ai ribelli ogni loro avere (3).

Ignaro dell'inatteso e pronto successo, Luigi Bembo, podestà di Clusone, calava il primo di novembre da quei monti con due mila uomini dalla Valle Brembana per soccorrere Romano; ma, avvertito per via dai rettori di Bergamo che l'importante castello era già perduto, ricalcò i propri passi verso la città e ne ricevette in custodia i forti e la piazza (4).

<sup>(1)</sup> Corio Bernardino, op. cit., parte VI, cap. IV — Sabellico Marc'Antonio, Le Historie Vinitiane, Curtio Trojano di Navò, 1514, deca
IV, lib. II, pag. 283-284 — Sanuto Marino, Commentarii della guerra
di Ferrara tra li Vininiani e il duca Ercole d'Este nel 1482, Venezia,
Picotti, 1829.

<sup>(2)</sup> Corio Bernardino, op. cit., parte VI, cap. IV — Celestino, op. cit., parte I, lib. VIII, cap. XVI, pag. 396 — Il Malipiero, op. cit., parte I, pag. 288, pone questo fatto e gli altri testè riportati sotto il 1449. Noi abbiamo creduto meglio attenerci al Corio, al Celestino e ad altri, quali, ascrivendoli al 1489, li narrano con maggiori dettagli.

<sup>(3)</sup> Fino Alemanio, Storia di Crema, ecc., op. cit., lib. V.

<sup>(4)</sup> Celestino, op. cit., parte I, lib. VIII.

Se il Sanseverino andò poscia riacquistando terreno, Gian Giacomo Trivulzio e Pier Francesco Visconti non se ne stettero colle mani alla cintola; perciocchè ruppero a Martinengo nel dicembre le milizie veneziane guidate da Gian Antonio Scariotto, il quale ricevette in consegnenza l'ordine dalla Signoria di ritirarsi ai quartieri d'inverno. Il Trivulzio che aveva intanto avuta commissione di ben munire Calcio, riducevalo ai primi di gennaio del 1484 in guisa da più non temere gli insulti dell'inimico.

Spiegatasi la primavera ed essendo iti a vuoto vari tentativi di accomodamento, il duca di Calabria passò l'Oglio il 15 maggio e andò ad alloggiare a quinzano; ma avvedutosi in quel frattempo come Lodovico il Moro non pensasse che a rapire lo Stato al nipote, promesso sposa alla propria figlia, cominciò a tentennare.

Poichè n'ebbe sentore Fracasso Sanseverino, figliuolo di Roberto, ingaggiava, alli 6 giugno, ma con scarso proflito, una scaramuccia fra Romano e Martinengo, e tolto Boltiere a Bartolomeo Turco, attorniava Vailate nel Cremasco, e assaliva, alli 14 del mese con 151 squadre di uomini d'arme e con 100 fanti la terra di Calcio. Impadronitosene dopo alcune ore di energica resistenza, faceavi prigione, coll'intero presidio, l'egregio capitano e condomino Fermo Secco, persona sommamente cara al Duca, e abbandonava la misera borgata al sacco e al-l'insolenza militare (1).

(1) Arch. centr. gov. di Milano, Carteggio diplomatico, Lettere I e I gigno 1434 in data di Milano, inditizzate da Bartolomeo Calce al cancelliere ducale Francesco Oliva, e altra lettera, parimenti in data di Milano Hgingno, diretta dal Calco agli contori ducali presso le corti di Ferrara, Firenze e Roma. Questo ultimo scritto poi in ecrto qual modo conferna che l'acquisto fatto dagli Sforzeschi del pacsi nel Bergamasco, e quindi anche di Romano, effettuavasi nel 1453 e non nel 1452, come già dissimo alla nota 2 della pagina 179 — Romanija Carlo, Delli tierita intorno alle militari imprese e alla vita di Gian Giacomo Trivuito, e cec. Milano, Giovanni Giuseppo Destefanis, 1815, vol. I, pag. 194 evol. II, pag. 193, documento 192 — Il Sabellico, nell'opera citat, deca IV, pag. 298 ettor, narra che chi s'impadoni di Calcio fi Francesco Sanseverino, ma egli sarebbe in contradicione con ab atesso, perchè, come citammo alla nota 1 della pag. 179, osserva che poco prima Francesco

A fine d'impedire che la caduta di essa trascinasse seco anche quella del prossimo Pumenengo, il Trivulzio chiese rafiorzare le genti che aveva già sotto mano per muovere incontro a Fracasso; ma, riflutandosi il corrucciato Calabrese, fu causa che anche Pumenengo venisse alcuni giorni dopo occupato; giacchò gli abitanti, sbigottiti per la rovina di una torre abbattuta dalla bombarda piantata al di là dell'Oglio, si arresero, il 18 del mese, dopo avere inutilmente invocati ed aspettati soccorsi (1).

era passato col fratello Galeazzo nel campo nemico. A conciliare questi due passi discordanti dello stesso autore, non portebbesi altro supporre che Francesco Sanseverino, appellato forse Francesco, pentito della suadiestrione, si fosse di sublio restitutio ai Veneciani, nemedando il proprio errore colla presa di Calcio, e di quel condomiso, il mentovato Fermo Secco.

La famiglia Seco è una delle principali del territorio, sia per la grande sua natichità, che vuoloi far risalira Richimero, vicario, nel 461, dell'imperatore Severo, e per le molte cariche civili, ecclesiastiche e militari soteunte; sia pei vari feudi onde vonne investita nello stesso territorio, come a Calcio e a Mozzanica, e per le case e i tenimenti infine chi'essa ebbe a possedere anche a Covo e a Romano.

Ma gli è appunto il suo lustro e la sua notorictà che ci dispensano dal parlarne; giacchè non potremmo che ripetere quanto già annunciarono su di essa Gerolamo Bosco nella Geneglogia citata dal Lancetti (Biografia Cremonese, vol. III, pag. 27), non che l'autore del Compendio o sia genealogia dell'origine, antichità e dignità dell'illustrissima casa Secea, Milano, Gius. Pandolfo Malatesta, MDCCVIII - L'archivio centrale di Milano, possiede inoltre un quaderno parimenti stampato, che, in obbedienza al governativo decreto 31 maggio 1629, fu nell'anno successivo prodotto dal conte Alessandro Secco d'Aragona, giureconsulto collegiato e uno dei 60 decurioni di Milano, a giustificazione della propria nobiltà - Calcio e le sue dipendenze erano allora suddivisi fra esso conte Alessandro e gli altri condomini, in guisa che ognuno aveva il suo quartiere nel borgo dove abitavano distinti i rispettivi soggetti. Il Secco possedeva, col proprio palazzo, il quartiere più vasto e bene abitato di Santa Croce e l'ottava parte del dazio del porto di Pizzighettone. Oltre Calcio, poi egli estendeva i suoi possessi a Mariano (Bergamasco), Vermezzo (pieve di Rosate), Caravaggio, Masano (ove aveva un castello), Pontirolo (Ghiara d'Adda), Portico (territorio di Crema), e a Milano, dove abitava in una casa a Porta Orientale, nella parocchia di San Raffaele.

(1) Arch. centr. gov. di Milano, Carteggio diplomatico, lettere ducali

Di tali brighe valevasi la Repubblica e maneggiossi in guisa d'attutire l'irrequieto ed impaziente duca di Bari: d'altronde se non di molta entità erano i luoghi da lui perduti, grandissimo era il vantaggio che i nemici avevano saputo cavare dalla battaglia di Calcio e dall'oppugnazione di Pumenengo. La guerra veniva pertanto troncata, e, alli 7 agosto 1484, segnavasi all'ospizio delle Chiange, nel Bresciano (fra Bagnolo e S. Zenone), la pace, che, raffermando quella conchiusa quarant'anni addietro a Lodi, ricompose momentaneamente i belligeranti in quiete (1).

Il capitano di Bergamo, Lorenzo Venier, accompagnato allora da buon numero di cittadini, portossi un giorno dello stesso mese di agosto a Romano, ove dal luogotenente sforzesco, Carlo Barbiano conte di Belgioioso, ebbe la restituzione della terra e della rocca. Nello stesso di egli ottenne pure Urgnano e Cologno, lasciando a comandante nel primo luogo Leone di Testino, e nel secondo Barnabò Viti (2).

I danni di questa guerra furono si grandi pei paesi militarmente occupati o percorsi, che il Senato Veneto aderi di prosciogliere, fra gli altri, il borgo di Martinengo per sei anni dall'ordinaria limitazione ammontante a 548 lire (27 novembre 1484) (3).

A tutti questi fatti aveva efficacomente contribuito il primario cittadino di Bologna, Giovanni Bentivoglio, il quale, gilà signore di Covo e Antignate, andò estendendo i suoi possessi in Lombardia e venne dai nostri duchi ritenuto meritevole di altre concessioni e nonficenze.

(3) Celestino, Ibidem, pag. 398.

<sup>15</sup> giugno 1481 al commissario di Soncino, e altre due in data 19 dello tesseo mese al suddetto cancelliere ducale, Giovanni Francesco Oliva — Rossnini, op. cit., vol. 1, pag. 135, e vol. II, pag. 123 c 124, documenti 122, 123 e 124 — Tali documenti addotti dal Rosmini e comparati a quelli da noi rinvenuti nell'Archivio governativo, si completano e chiariscono a vicenda.

Archivio suddetto, Trattati — Corio, op. cit., parte VI, cap. V.
 Celestino, op. cit., lib. VIII, cap. XVIII, pag. 397 — Calvi Donato, Effemeride, op. cit., vol. II, pag. 539.

Con atto 27 marzo 1486 egli comperava dal conte l'Pietro Dal Verme la rocca, le possessioni e i mobili Monguzzo, Cannosino, Lurago e Cascina nella pieve di Incino, non che Roncarolo e S. Nazzaro con altri diritti, immunità, esenzioni, dazi, ecc., e tutto pel prezzo di 280,000 lire imperiali (1).

Il suo nome andò sompre più rendendosi popolare fra noi, quando, nel 1492, trattossi il matrimonio fra il figlio di lui, Alessandro, bellissimo giovane dell'età sua, e la figliuola di un fratello naturale del Duca, cioè la vaga e lodata rimatrice Ippolita Sforza, che recava in dote 70,000 ducati fra castella e possessioni, oltre altri 12,000 fra gioie e vestimenta. Egli è alle grazie e allo spirito di tale principessa che la letteratura italiana deve le non troppo caste novelle che, mosso da un cotal senso di simpatia e d'affetto, il domenicano Mattoo Bandello Scrivera e indirizzava a lei.

Seguito da Gilberto Pio di Carpi e da molti altri gentiliomini, il fidanzia o Alessandro Bentivoglio giunse il 3 giugno a Milano, dove lietamente accolto e festeggiato dal Duca, effettuò gli sponsali. Tennesi in que' giorni una mirabile giostra, e riportavane il premio quel Galezzo Sanseverino, che già accennammo figlio al più volte mentovato Roberto, e che era comunemente appellato il fadio della fortuna, il pardo del valore (2).

Intanto Lodovico Sforza continuava a farla da padrone in Milano, e, incalzato dal re di Napoli a cedere al nipote l'esercizio della devolutagli sovranità, rispondeva con nuove e più assolute ripulse. Cominciando però giustamente a paventare l'ira dei congiunti del giovane defraudato, conchiuse il 25 aprile 1493 una lega col pontefice Alessandro VI. con Venezia, col duca di Fer-

Arch. Cent. Gov. di Milano, Sezione Storica, Araldica — Litta Biumi, Famiglie celebri d'Italia, Famiglia Bentivoglio.

<sup>(2)</sup> Sansovino Francesco, Origine e fatti delle famiglie illustri d'Ilalia, Venetia, Combi e la Nou, 1670, pag. 295 — Giordani Gaetano, Degli sponsali di Alessandro Bentivoglio e di Ippolita Sforza, breve reconto estratto dalla Storia di Bologna dei Chirardacci, pag. 6.

rara e col marchese di Mantova, e scelse a capitano generale delle sue genti d'arme il Bentivoglio, aumentandogli lo stipendio fino a 18,000 ducati annui, giusta le condizioni che, desunte da un documento in nostra proprietà, abbiamo già altrove pubblicate (1). Il conferimento del comando ebbe luogo colla maggiore pompa e solennità in Bologna, ove gli ambasciatori di Lodovico, consegnando a Giovanni lo stendardo cosparso d'oro e d'argento, dichiararongli come il Moro ponesse ogni fidanza nel suo valore e nella sua lealtà, a cui il provetto capitano rispondeva, offerendosi ad ogni cimento coi propri figli e coi propri averi (2).

Ma ciò che meglio contribul a tramandare ai posteri la grandezza del Bentivoglio, fu il privilegio ch'egli consegul, nel 1491, dall'imperatore Massimiliano I, di battere cioè moneta d'ogni metallo e in qualunque luogo di sua giurisdizione.

Tanto lo Schiassi, nella sua monografia sulla patria moneta (3), quanto il Muzzi, negli Annali Bolognesi (4), e il Litta, nella genealogia de'Bentivoglio (5), s'accordano nell'asserire come Giovanni si determinasse a fruire del privilegio ne' suoi castelli di Covo e Antignate in Lombardia: a maggior prova di che il primo de' mentovati autori omise persino in un'apposita tavola le monete fabbricate da Giovanni dopo tale epoca, ritenendole probabilmente estranee alla zecca di Bologna. Ma siaci qui concessa una breve e troppo necessaria digressione.

Il cav. Carlo Morbio, dotto raccoglitore e illustratore di storie municipali, in un'ultima rassegna de'nummi, ch'ei seppe ammassare e ordinare con tanta profondità di studi, accenna essere noi dissenzienti da lui sulla

Muoni Damiano, Collesione d'autografi, ecc. Famiglia Sforza, Milano, Francesco Colombo, pag. 60-61.

<sup>(2)</sup> Muzzi Salvatore, op. cit., tom. V, pag. 203.

<sup>(3)</sup> Schiassi Filippo, De moneta bononiensi, dissertatio, Bouoniae, pag. 28.

<sup>(4)</sup> Muzzi Salvatore, op. cit., tom. V. pag. 203.

<sup>(5)</sup> Litta Pompeo, Famiglie celebri d'Italia - Famiglia Bentivoglio.

zecca di Covo, e con bel garbo ci esorta a chiarirne pubblicamente i motivi (1).

Dal canto nostro ignoriamo in che veramente consista siffatto dissenso. Vorrebbe forse con ciò significare il Morbio che l'onore dell'officina monetaria del Bentivoglio, da esso esclusivamente e ricisamente attribuito al comune di Covo, voglia essere da noi equamente ripartito coll' altro prossimo comune di Antignate? — Sebbene, come già esponemmo, non siamo soli a professare codesta opinione, ne tornerebbe acconcio di ritorere l'argomento, pregando lui, ben più versato di noi in simigliante materia, a illuminarci prima sui criterii e sulle fonti a cui erli stesso attinge la propria asserzione.

Comunque sia, non tralasceremo fin d'ora di riprodurre la tesi sul suo vero terreno, dichiarando che se avvi divergenzà fra noi e il Morbio, essa non istà tanto nel negare l'effimera e materiale officina monetaria del Beneviroglio a Covo, come nel riflettere che non è dato ancora di affermare con tanta sicurezza se realmente la zecca funzionasse colà, o piuttosto nella prossima terra di Antignate, od anco alternativamente nell'uno e nel-l'altro luogo, e in quest'ultimo caso, senza poter distinguere a quali poi di essi appartengano i diversi pezzi esciti dai rispettivi loro torchi.

## Veggiamo:

Non fu che dopo avere inutilmente cercato di risolvere il dubbio nelle surricordate opere dello Schiassi, del Muzzi e del Litta, se ci inducemmo a scrutare i voluminosi manoscritti monetali dello Zanetti esistenti nella Biblioteca Braidense di Milano. Egli è in quel farraginoso ammasso di notizie che il celebre nummografo bolognese, riportandosi ad un altro manoscritto del governo del Bentivogli, riferisce come Giovanni II cominciasse a valersi della sovrana regalla, facendo battere moneta di

<sup>(1)</sup> Bivista della Numismatica antica e moderna, iniziata da A. Olivieri e continuata dal cav. E. Maggiora Vergano, altro dei presidenti della Società Politecnica di Asti, volume II, fascicolo II, Asti, Rassi e C. 1867.

diverse sorta nei castelli di Antignano (Antignate) (1) e di Covo, e talora in casa sua propria a Bologna; soggiungendo come le prime monete da lui emesse fossero d'argento da tre carati l'una, e recassero dall'un de'lati, colla sua protome, il suo nome e cognome, e dall'altro le parole: Maximiliani imperatoris munus MCCCCXCIV, nota cronologica, la quale, anzichè l'epoca delle varie coniazioni, segna quello dell'analogo privilegio (2).

In altra parte de suoi scritti esistenti alla Braidense accenna inoltre il Zanetti a una memoria sulle monete impresse dalla famiglia Bentivoglio ad Antignano (3); memoria di cui egli tace l'autore, ma che attribuisce a chi ne dettò un'altra sulle monete coniate dai Pepoli a Castiglione de Gatti (4).

Dietro tali indicazioni abbastanza categoriche convepratura pure che ne cercassimo la conferna a Bologna, e ci dirigemmo quindi innanzi tutto all'egregio cav. dott. Luigi Frati, che, quale segretario di quella Deputazione per gli studi di Storia Patria, direttore della biblioteca comunitativa, e autore di una pregevolissima memoria

 Antignate, giusta quanto già notammo, chiamavasi indifferentemente in altri tempi Anteniate, Antignago, Antignano, come ora denominasi Antegnate, o Antignate.

<sup>(2)</sup> Biblioteca narionale di Milano — Da una memoria, insinuata nel 1770 dalla contessa Elena Grimani Bentivoglio al R. Tribunale Araldico di Milano, abbiamo potuto completare la data di tale privilegio nella segenete — 19 ottobre 1934 — Nota il Malipireo sotto questo medesimo anno che « Massimian hè chiamà una Dieta appresso Valusgano per el di de Santa Marii Candelora, per indar i principii d'Alemagma e turo la defesia della Gesia e della se giuridition imperial; e i hà troeb prontissimi. L'hà fatto Zan Dentisogio conte de Diologna e ghe hà manda molti privilegi; e ghe fa intender che l'è per vegnir a Roma a tempo nuovo e che prima 'l vuol abocarse con esso (Malipireo Domenico, Anati Venetti dall'amon 1517 al 1500, ordinati e abbreviati dal senatore Francesco Longo, ecc. Firenzo, Gio. Pietro Viesseux, 1843, op. cit., parte L, pag. 300).

<sup>(3)</sup> Non sappiamo da chi altri della famiglia all'infuori del mentovato Giovanni II.

<sup>(4)</sup> Castiglione de'Gatti, feudo un di della famiglia Pepoli, giace sul lago di Perugia, più propriamente chiamato Trasimeno.

sulla zecca bolognese, poteva meglio d'ogni altro essere in grado di corrispondere ai nostri desideri (1).

Colla lettera 10 luglio dell'ultimo scorso anno dichiaravaci il Frati com' egli fosse affatto ignaro d'ogni lavoro sulla zecca di Castiglione de'Oatti, e conseguentemente del nome del suo autore, che dovrebbe pure essere quello di chi erasi occupato sulla zecca d'Antignano: ma altrettanto dotto, quanto cortese, riportavaci egli in quella vece un brano della vita di Giovanni II, inserito nel volume (da pag. 427 a pag. 481), che lo stesso Zanetti lasciò inedito sulle monete di Bologna e che conservasi ancora, unitamente ad altri suoi manoscritti, in quella civica biblioteca.

Tale brano risolvesi in una seconda edizione più circostanziata ed esplicita di quello che noi avevamo già cavato dalla biblioteca Braidense; nullameno, abbenchè si citino anche in esso di volo i luoghi ore il Bentivoglio faceva stampare le sue monete, pure le tenebre sembrano ivi alquanto diradarsi. Riproduciamolo sostanzialmente quale ce lo rimise il Frati:

— Ebbe Giovanni, scrive lo Zanetti nel tesserne la biografia (a pag. 427), tra gli altri privilegi quello di fabbricare moneta d'ogni metallo e dore a lui piacesse. Ma ch' ei ne profittasse nella zecca di Bologna non è specificato, quantunque in quella città disponesse di tutto a suo talento. Infatti non solo non fece improntare nelle sue monete alcun segno dimostrante che presumesse d'essere signore e principe, ma non ardi neppure serviris all'uopo della pubblica patria zecca. Le fece egli dunque battere nelle sue castella in Lombardia avute in dono dal duca di Milano e segnatamente in ANTIGNANO, zecca fino do ora inedita, o come alcuni vogliono, anche in sua casa.

— E più innanzi (a pag. 475), descrivendo le monete d'argento ripete: — Avuto Giovanni II da Massimitiano imperatore un amplo diploma con molti privilegi

Devesi al Frati una preziosa monografia sulla zecca bolognese inserita in una strenua pel 1858 e 1869, Bologna, tip. gov. del Volpe e del Sassi.

(tra i quali quello di battere moneta), lo fece tosto pubblicare. Il 4 gennaio 1495, cominciò a stampare danaro, accendosi fare li conii da Francesco Raibolini, detto il Franza, orefice e pittore celebre bolognese, e non solamente ne'suoi castelli di Antignano e Covo donatigli dal duca di Milano; ma esiandio, come vogliono alcuni, in casa sua propria (1).

Le ulteriori notizie che direttamente ci procurammo dai chiarissimi archeologi cav Gaetano Giordani, ispettore della pinacoteca di Bologna (2), e cav. Luigi Napoleone Cittadella, bibliotecario di Ferrara (3), e indirettamente, a mezzo di quest'ultimo, anche da monsignore cav. Giuseppe Antonelli, non furono tali da aggiungere o menomare fede all'esposto.

Conchiuderemo che, se non pervenne fino a noi, è però incontrastabile che l'eruditissimo e coscienziosissimo Zanetti abbia conosciuto e fors'anco immaginato o compilato ei medesimo il lavoro sulle monete battute dal Bentivoglio ad Antignano, o Antignate; che ogniqualvolta l'esimio nummografo ebbe a parlare del diritto di zecca esercitato da Giovanni II in più luoghi, prepose sempre il nome di Antignano a quello di Covo, affermando che ciò segnatamente avvenisse ad Antignano, e solo, per quanto si volle anche a Bologna.

Laonde sembraci lecito arguire che, sino a tanto non si verifichino più solide prove in contrario, la zecca del Bentivoglio, anzichè essere contraddistinta col solo nome di Covo, dovrebbe esserlo con ambi i nomi di Antignate e di Covo, se non anche solamente o preferibilmente col primo di essi (4).

<sup>(1)</sup> Giova qui avvertire che il Mnzzi riporta come due anni dopo il Bentivoglio erigesse a Bologna nn palazzo ad uso di officina monetaria, palazzo che, scorso quasi un secolo, venne ricostratto con disegno del celebro Pellegrino Pellegrini, detto Tibaldi.

<sup>(2)</sup> Lettera direttaci dal Giordani, in data di Bologna, 30 agosto 1868.

<sup>(3)</sup> Lettera direttaci dal Cittadella, in data di Ferrara, 13 dicembre 1866.

<sup>(4)</sup> È nostro avviso che le moneto debbansi classificare secondo i luoghi ove furono anche eventualmente, ma realmente battute, non

Ove le monete bentivolesche fossero state nella loro totalità o in massima parte impresse a Covo, il Zanetti non avrebbe si di leggieri omesso o posposto il suo nome a quello di Antignate, molto più che Covo era il capologo titolare del feudo il quale comprendeva ammendue i Comuni soggetti alla giurisdizione dell'insigne ottimate e condottiere bolognese.

Appartenendo noi per nascita ad Antignate, non ab-

importa se in ordine geografico, regionario, dinastico, signorile, alfabetico ; da chi, in quali condizioni e tempi e con quali mezzi, Riferendosi alla medesima zecca di Covo e ad altre esposte dal Morbio nell'annunciata sna rassegna, pare che l'egregio signor A. R. Caucich, nel Bullettino di Numismatica Italiana (anno III, n. 1, pag. 9), si lodevolmente da lui diretto a Firenze, manifesti un parere contrario; ma se cosl fosse noi potremmo domandargli a quale zecca italiana intenderebbe egli assegnare gli scudi e zecchini che i Barbiano di Belgioioso, conti di Cunio e di Lugo, fecero intagliare nella zecca imperiale di Vienna. Reputa forse conveniente il signor Caucich che per poche eccezioni abbiasi ad abbandonare l'ordinamento più razionale e sicuro? - Non tenendo conto delle altre zecche da lui escluse e limitandoci alle sole monete attribuite dal Morbio a Covo, perchè dovremo riportarle, contro l'avviso dello stesso Schiassi, alla zecca di Bologna; mentre la storia ne dice che il Bentivoglio, amando rispettare la giusta suscettività di quella repubblica, preferi di farle improntare col proprio nomo e colla propria effigie nel castello di Covo, o in quello di Antignate? - Egli è certo che in questo caso almeno l'ottimate bologneso non avrebbe abbandonata la patria zecca per nna mera eventualità, ma volontariamente, per calcolo e per qualche tempo: e ciò onde meglio corrispondere allo spirito, se non alla lettera, del privilegio ottennto, e onde non mostrare così subito ai propri concittadini ch'egli intendesse arrogarsi su di loro diritti e poteri da principe e sovrano. Coll' essersi accontentato il Bentivoglio di agginngere al proprio nome e prenome il qualificativo di Bononiensis, abbiamo un argomento di più a prova del nostro asserto; giacchè anche quando si tenne in processo più sicuro del fatto suo, non osò nemmeno allora intitolarsi signore di Bologna, ma semplicemente peritossi a scrivere in una sola moneta: IOANNES SECUNDUS BENTIVOLUS - HANNIBALIS FI(lius) R(et) P(ublicae) BONON(iae) PRINCEPS - Tale almeno è la leggenda dei due lati di un nummo bentivolesco in rame che il Litta dichiara di aver vednto nel museo Salina in Bologna. Se la classificazione monetaria dovesse all'incontro eseguirsi in baso ai luoghi più noti e celebrati, come per altro verso vorrebbe il sullodato Direttore del Bullettino (alla cni nota sagacia ne spiace di non essere in ciò consenzienti), perchè non

biamo certo risparmiate indagini per iscoprire tanto ivi che a Covo una traccia qualunque della presunta officina monetaria, ma inutilmente (1). Tuttavia per le suespresse attestazioni non possiamo che rispettare la opinione di tanti autorevoli scrittori e riteniamo di poter ammettere, finchè altro non avvenga, all' onore dei luoghi monetati anche la nostra terra nativa (2).

Splendida, qual'è la zecca del Bentivoglio, pel numero e l'esecuzione de'pezzi in buona parte lavorati dal Francia, non è a dirisi quanta luce riverberi sul luogo ove essa operava. Devesi poi conghietturare che il valentissimo orafo e dipintore, il degno emulo del Perugino, del Caradosso, del Finiguerra e del Cellini, ritraesse in cera a Bologna le monete, e finite le madri de'conii, le comunicasse al Bentivoglio, che alla sua volta, le avrà inviate ne'suoi feudi in Lombardia, e massime, come si disse, ad Antignate per l'ulteriore incussione de'metalli.

si ascrivono alla stessa Bologna anche le moncto effettivamente coniate dai Pepoli a Castiglione de'Gatti, e così via via?

Inutili tornerebbero le tante e scrupolose indagini dei nummografi per iscoprire nuove officine monetarie, e raffermaro lo antiche, ancorché minime e transitorie, quando, attenendoci soltanto ai titoli principali indieati nei nummi, trasandassimo i minori.

 Il che potrebbe dirsi di altri più importanti municipi, come Asti, Novara, ecc.

(2) Godiamo infatti di vedere come i chiarissimi signori F. P. Tonini e V. Promis, nelle recentissime loro pubblicazioni, a palesino della nostra opinione, e massimamente l'ultimo, il quale escludendo addirittura Cov, non accorda che ad Antiguate il merito della battitura delle monete benticolesche in Lombardia (Tonini F. P., Topografia generale delle seeche italiane, con tavole geografiche, Firenze, M. Ricci e C., 1809, pag. 31 — Promis Vincenzo, Tavole simottiche delle monete battute in Italiae da Italiani all'estero dal secolo VII a tutto l'anno MDCCCLVIII; Torino, Stamperia Reale, 1859, pag. 7).

A questa nostra dissertazione monetaria, gli inserita per estratto ne Periodico di Numismatica e Sfragistica per la Storia d'Italia, diretto dal March. Carlo Strozzi (Firenze, M. Ricci, 1870, anno II, fasc. IV), venne fatto 1 onore di un esame critico del surricordato sig. A. R. Cancich nel suo Bullettino di Numismatica Italiana (Firenze, 1870, Anno IV, N. 1 e 2); ma per quanto apprezzabili sieno le ragioni addotte dal gentile e dotto nostro oppositore circa alla classificazione dello moneta, siano troppo saddi è tenacia per lasciarci rimuverer dalle nostre.

Torniamo al racconto.

Non pago di avere ordita una lega contro gli esasperati Aragonesi, Lodovico Sforza chiamava in Italia per meglio guarentirsene il giovane re di Francia, Carlo VIII, che, sceso nell'agosto 1494, pel Monginevra, non fece che correre la penisola e piantare a Napoli il pennone de'flordalisi.

Ma il Moro, traditore del suo sangue e della patria sua, dovette ben presto accorgersi quanto poco eravia fidarsi dello straniero; avvegnacchè il duca d'Orléans, lasciato ad Asti, non dissimulasse punto le sue pretese al ducato di Milano, qual' erede di Valentina Visconti, figlia del primo nostro duca Gian Galeazzo.

Mutati i venti, mutò politica Lodovico, il quale, estinto il nipote (20 ottobre 1494), aveva più liberamente impuranto lo scettro ducale: rinnovò, il 31 marzo dell'anno appresso (1495), i suoi legami col pontefice e con Venezia, e, contraendone de'nuovi col re di Spagna e coll'imperatore Massimiliano I, accozzò un gagliardo esercicio per chiudere al gallico re il passo nel ritorno.

I Bolognesi, che, durante tutta la campagna, erano rimasti neutrali, e che soli, coi Veneziani e col firentino Piero Capponi, non avevano tributato nè oro nè incenso al vincitore, assicurarono essi pure del loro appoggio il Moro, inviandogli due ambasciatori, a cui Giovanni Bentivoglio aggiunse il figlio Annibale.

Anche in tale emergenza non fu meno prodigo lo Sforza di blandizie e di favori all'amico, regalandogli fra le altre cose il borgo di Gallarate colle sue attinenze, e sciogliendo a suo solo riguardo dai ceppi il gentiluomo milanese, Filippo Borromeo (1).

Reduce dalle Puglie, Carlo VIII incontrò pertanto, alli 6 luglio, l'esercito alleato a Fornovo (2), ove, avendo

<sup>(2)</sup> Giova avvertire che codesto non è il Fornovo nel piano berga-gamasco, presso Mozzanica, di cui abbiamo più volto pariato, ma un altro Fornovo nell'antico Stato Parmense, alle faide dell'Appennino, sulla sponda destra del Taro.



<sup>(1)</sup> Muzzi, op. cit., tom. V, pag. 225 e 226 - Litta, Famiglia Bentivoglio.

accanitamente combattuto l'intera giornata, potè sottrarsi nè vincitore nè vinto: arrestatosi un paio di mesi in Asti più per corteggiar donne che per soccorrere Novara, delegò il proprio segretario, Filippo di Comines, a segnare il 9 ottobre la pace, e rivarcate le Alpi, tornossene ai propri lari dopo essersi lasciato in breve sfuggire quanto aveva sl agevolmente ghermito.

Si eressero templi, si festeggiò ovunque, ma non respirò guari Lodovico; perocchà morto improvvisamente, alli 7 aprile 1498, il re, videsi nuovamente minacciato dall'Orleanese, il quale, succedendo al trono di Francia sotto il nome di Luigi XII, faceva più che mai rivivere i suoi diritti ereditari alla Lombardia.

Veneti e papa, cogliendo allora l'oppor:mnità d'ingrandirsi, sottoscrissero il 25 aprile 1490 a Blois un trattato col re di Francia, il quale allesti e inviò nel mese d'agosto un formidabile esercito attraverso il Monferrato ad assalire il Milanese.

Le milizie venete, guidate da Niccolò Orsini, conte di Pitigliano, e dai proveditori, Antonio Morosini e Marco Trevisano, giunsero per altra parte il 21 del mese a Pontoglio. In numero di 4000 fanti e 6000 cavalli passarono alli 26 il fiume, ed ebbero subito per spontanea dedizione Calcio, Covo, Antignate, Barbata, Fontanella e Mozzanica; indi, presidiati questi ultimi due luoghi, si resero padroni, a mezzo di Giacomo Secco e della sua famiglia, di Caravaggio.

Dietro di che, avendo pure avuti colla massima facilità Treviglio, Ripalta Secca, Brignano, Pontirolo, Canonica e tutta la Ghiaradadda, acquistarono per ultimo Soncino e indirizzaronsi verso Cremona (1).

La tempesta ruggiva alle spalle di Lodovico Sforza. Il conte di Covo, Giovanni Bentivoglio, spedivagli sotto il comando del figliuolo Alessandro 500 cavalli, oltre altri cento, capitanati dall'altro suo figlio Annibale (2).

<sup>(1)</sup> Malipiero, op. cit., parte I, pag. 562-563 — Calvi Donato, Effemeride, op. cit., vol. II, pag. 627.

<sup>(2)</sup> Muzzi, op. cit., tom. V, pag. 248.

Debole aiuto! Cadono senza difesa le fortezze, tumultuano i popoli, e il traditore tradito è costretto lasciare, alli 2 settembre, Milano e il regno ipocritamente usurnato.

Nonctante l'aiuto somministrato al Moro, Giovanni Bentivoglio, piegando egli pure questa volta al fortunato vincitore, ottenne, li 29 dello stesso mese, dai luogotenenti generali, Gian Giacomo Trivulzio e Lodovico di Lussemburgo, conte di Ligny, di essere accolto, col reggimento di Bologna, coi propri figli e discendenti in perpetua protezione del Cristianissimo re (1).

Stancarono colla loro tracotanza e coi loro balzelli i Francesi, come aveva dianzi stancato il Moro colle ripetute estorsioni e colla tortuosa politica; ma le più recenti sofferenze fecero dimenticare le antiche, e il Duca per altro verso munifico, liberale e generoso, fu istàntemente sollecitato dai ricreduti sudditi al ritorno. Assente da soli sei mesi, egli riponeva, all' entrare del nuovo anno (1500), il piede nei propri Stati: impossessavasi in pochi di delle città di Como, Milano (4 febbraio), Pavia e Novara, eccettuatine i castelli; ma da capo abbandonato e tradito, fu colto, alli 10 aprile, sotto Novara, mentre fuggiva, e tradotto prigioniere in Francia, finiva colà miseramente gli agitati suoi giorni (27 maggio 1508).

Il celebre cardinale Giorgio d'Amboise, precipuo ministro del re, fu il primo a rappresentarlo nel governo e nel riassetto delle ricuperate provincie; poi, itosene lui, Milano vide, in questo stesso anno, almeno tre altri governatori e luogotenenti regi darsi rapidamente il cambio. Furono essi il Trivulzio, testè nominato maresciallo di Francia, marchese di Vigevano e conte di Melzo, Roberto Stewart o Stuart, signore d'Aubigny, e il giovane Carlo d'Amboise signore di Chaumont, nipote al memorato cardinale, che più d'ogni altro francese seppe e potè durare in quell'arduo cómpito.

<sup>(1)</sup> In quest'affaro il Bentivoglio fu rappresentato da Giacomo del Gambero (Pergamena dell'Archivio del marchese Trivulzio in Milano).

Scorsero politicamente tranquilli due anni (1502-1504), se non che la peste, cominciata a Roma e penertana anche in Lombardia, non fu meno aspra e micidiata a parecchie terre del Bergamasco. In tanta calamità il fisico Cristoforo da Romano, unitamente a Gerolamo Barella, a Giovanni Leffe e a Valietto Marchesi, fu eletto sopraintendente in Bergamo a quanto erasi disposto per impedire la diffusione del morbo (1503) (1): cessato questo, il nostro paese respirò ancora qualche tempo; giacchè la guerra, circoscritta in Romagna e nel reame di Napoli, vi perdurò fino all'amon 1505, in cui un altro fiagello sopravvenne a molestarci, la carestia.

Ma seguiamo negli ultimi suoi casi il sire di Covo e di Antignate, il glorioso principe di Bologna, che in mezzo all' incessante rimescolamento straniero, mantenevasi ancora nel proprio seggio.

Portato dalle circosianze a ondeggiare fra gli uni egli altri, Giovanni Bentivoglio aveva perduta la ricompra protezione del monarca francese; ed erasi appena liberato dalle strettoie di Cesare Borgia, che agognava strappargli Bologna, quando, nel 1506, videsi da una parte assalito dallo strenno pontefice Giulio II, dall'altra dall' impetuoso maresciallo di Chaumont. Sebbene atto ancora a resistere, non volle esporre la patria ad alcun pericolo, e, cittadino amoroso, rimise il governo della Renubblica nelle mani del Senato.

Era il di, in cui si commemorano tutti i defunti, e Giovanni, l'infelice Giovanni, sciogliendosi in lagrime e sospiri, lasciava per sempre quell'insigne città, che egli aveva amata con tenerezza di figlio, amministrata e abbellita con splendore e munificenza da principe illuminato e grande. Una nuova serie di sventure attendeva anche a Milano, ov'erasi ritirato, il venerando proscritto.

La crudele, l'ambiziosissima moglie di lui, Ginevra, i

<sup>(1).</sup> Celestino, op. cit., parte prima, lib. VIII, cap. 24 — Calvi Donato, Effeneride, ecc., op. cit., vol. III, pag. 4 — Il borgo di Romano, giusta le annotazioni del paroce Giovanni Moroni , potò in tale invasione sortire totalmente illeso dal contagio.

figli, i nipoti e tutti i suoi famigilari avevano pure esulato in diverse contrade; ma ben lungi dall'imitare nella rassegnazione il padre, Annibale, Ermete e Anton Galeazzo Bentivoglio non ascoltarono che le istigazioni della madre e penetrarono armati nel Bolognese, tentando inutilmente di riacquistare il perduto.

Chiamato responsabile della condotta de'figli, Giovanni Bentivoglio venne catturato e gittato in un carcere a Milano, dove, esaminato più volte per ordine di Luigi XII, fu rimesso libero a condizione che isse prontamente a giustificarsi alla sua Corte. Vecchio e infermiccio, ottenne d'inviare in sua vece il diletto figlio Alessandro, il migliore che si avesse e l'unico che fosse con lui; ma affranto da tante scosse, e segnatamente cruciato dal trovarsi solo, cadente, lontano da tutti i suol, non fece più che languire, ed esalò l'ultimo flato il 13 febbraio 1508.

Egli era nella grave età di sessantacinque anni e fu seppellito, dice ancora il Muzzi, nella chiesa di S. Marrizio, detto il Monistero Maggiore (1), con pompa d'esequie, ma senza le lagrime d'un congiunto, d'un amico I Ed ora giace negletto senza nemmeno una parola, un sasso, uno stemma che il ricordi.

Fu Giovanni, prosegue il citato autore, di statura media, e assai ben formato: aveva azzurri gli occhi, il naso piuttosto schiacciato che no, la faccia alquanto lunghetta. Radevasi tutta la barba, secondo l'usanza di que tempi, e portava in lunga zazzera i capelli, che quando fu giovane, erano biondi e distesi. Fu egli nel parlare un po'balbuziente, di natura piacevole e cortese, di poche lettere ma di buon ingegno e di moltissima memoria.

Nutriamo fiducia che, in difetto di meno contentabili lettori, vorranno i nostri conterrieri esserci indulgenti se amammo diffonderci anche su quest'uomo, il quale, non indegno di avere loro sovrastato, al pari dei Covi e del

<sup>(1)</sup> Di questa pregevolissima chiesa milanese ne avverrà di parlare più innanzi.

Colleoni, figura altresì a capo d'una lunga schiera di altri loro Conti e signori dello stesso suo sangue, dello stesso suo nome.

E dappoichè, colla miseranda fine del Bentivoglio a Milano, chiudesi quel secolo XV altrettanto burrascoso per gravi jatture politiche, quanto fecondo per eterei voli nella scienza e nell'arte; ci si consenta una nuova sosta, onde con uno sguardo retrospetitivo, abbracciare in una sola falange tutti que' valenti, i quali, colle loro opere, colle loro azioni, intesero fino a quell'epoca ad illustrare, non che la patria comune, lo specialissimo lembo, di cui ci siamo prefissi un circonstanziato ragguaglio.

Non facendo più alcun cenno intorno a coloro, che fino a qui vi signoreggiarono, ci asterremo eziandio dal ripetere quanto è già noto ai nostri lettori, sia sul conto del monaco agostiniano Giovanni e del fisico Cristoforo da Romano, sia su quello dei prodi fratelli Pietro-Paolo e Gianuccio, medesimamente nomati dal cospicuo borgo di Romano, ove avevano avuto la culla.

Diremo all'incontro come non poco lustro vi aggiungessero Braccio, che valorosamente si battè nelle guerre del 1426 e 1427 a favore di Venezia (1), e Ubertino, che dopo avere, come dicemmo, giurato coi cittadini Bresciani e col proprio conterraneo Zenone nel primo dei suddetti anni, forniva altre prove d'incrollabile amor patrio, e veniva, unitamente a Niccolò Pedrocca, scelto nel 1437 dal podestà di Brescia per offerire ai Veneziani quanto mai l'affezionata città possedeva per difendersi da Niccolò Piccinino, inviato dal duca Filippo Maria Visconti a ricuperarla. Reduce nell'ottobre, il romanese ingagliardi maggiormente, se pure era possibile, gli animi de' forti Bresciani col racconto delle onorate e festevoli accordienze.

Due altri romanesi, ingegneri entrambi, chiamati Giovanni l'uno e Giacomo l'altro, vegliarono allora (1438-1439) ai frequenti lavori occorsi per rimettere in assetto

<sup>(1)</sup> Odorici Federico, Storie Bresciane, vol. VIII, pag. 189.

le fortificazioni già di molto guaste negli antecedenti assedii, pressochò distrutte nel presente — Memorabile difesa, di cui non facemmo parola nel racconto, siccome estranea al nostro piano; ma che in mezzo ad ogni stento, alla fame ed alla peste tornò di perenne gloria tanto ai Bresciani, quanto alle genti accorse dai contadi in loro aiuto.

Ciò che poi maggiormente ne preme di segnalare si è come Antonio di Antignate fosse colui che alla testa di 400 volontari, detti Immortali, maneggiasse in guisa l'asta e la spada da meritar bene che nel corso de'secoli rimanessegli un cosiffatto appellativo (1).

Col consiglio e colla mano doveva pure essersi assaí distinto il surripetuto Ubertino da Romano; perciocchà veniva di bel nuovo trascelto, nel 1439, per recare a Venezia il gonfalone da porsi a S. Marco in memoria del Peroica lotta. Fra i giudici di collegio poi che formularono la domanda per una dignitosa ricompensa, appare un Giovanni Antegnati, che, di conserva allo stesso Ubertino, ottenne più tardi, ma nello stesso anno, un ragguardevole nerbo di truppe per resistere a Francesco Sforza, che alla sua volta sembrava minacciare Pindomita città.

Notissimo rètore e causidico fu Andrea Cato o Gatto, i quale astretto dalla severa punizione inflitta, nel 1443, dalla Repubblica Veneta alla reluttante valle Brembilla, fuggiva di colà e veniva coll'intera famiglia a stanziare in Romano, ch'egli erasi prefisso a nuova patria adottiva. Dopo avervi sparso, non ingrato, a larga mano il sapere, aprì una scuola di umane lettere anche a Bergamo, e fu tra i primi a dettare e pubblicare in lingua volgare elegantissime orazioni (2). Devesi pure a lui la

Brognoli Antonio, Memorie aneddote spettanti all'assedio di Brescia dell'anno 1488, op. cit.

<sup>(2)</sup> Calvi Donato, Scena letteraria degli scrittori bergamaschi, ecc., Bergamo, Marc'Antonio Rossi, 1664, pag. 63-64 — Finazzi cav. canon. Giovanni, Intorno agli antichi scrittori delle cose di Bergamo; tipografia Crescini, 1844, pag. 69-60.

calda e appassionata narrazione dell'eccidio di cui era stato egli stesso oculare testimonio e vittima (1).

Che l'esimio matematico e architetto Alessio Agliardi, o Aleardi, nascesse a Romano, quantunque vari autori lo dicano hergamasco, è assai probabile: sia perchè antichissima è la famiglia di quel nome nel borgo, sia perchè il Colleoni, amando e distinguendo assai l'Alessio, eleggevalo colà podestà in perpetuo, sapendo che una tale carica sarebbegli stata carissima in un luogo di sua speciale dilezione, come poteva esserlo il nativo—Sarebbe anche possibile ch'egli sortisse in quella vece i natali ad Arcene nel prossimo distretto di Verdello; giacchè fra i vari appellativi con cui è contraddistinto sonvi anche quelli di Dionisio (2), Arcense o Ariense (3). Nulla del resto di più facile e frequente negli scrittori, che il trovare designato un personaggio illustre dal capo luogo della provincia in cui visse, anzichè da quello

(1) Essa è riportata per intiero nella Storia del Celestino, op. cit., parte I, lib. VIII, cap. 23.

(2) Sanuto Marino, Commentarii della guerra di Ferrara, ecc., op. cit., pag. 50.

(3) Arch. Cent. Gov. di Milano, Carteggio diplomatico - De Boni Filippo, Biografia degli Artisti, Venezia, Santini, 1850.

La piccola valle Brembilla, che dirama dalla Brembana, era passata nel 1428 dall'instabile dominio dei duchi di Milano a quello fermo e previdente della Repubblica Veneta. La grande opportunità che quelle nude, altissime e inaccessibili roccie offrono a qualunque difesa, aveva fatti dei vigorosi e tenacl valligiani i soggetti più difficili e recalcitranti ad ogni reggimento. Fu ai primi di gennaio del 1443, che, stanco il Veneto Senato del loro contegno, prese gli opportuni concerti coi rettori di Bergamo per punirli e liberarsene. Col pretesto di un censimento, che si voleva fare, vennero chiamati alla città gli uomini più potenti ed influenti della Valle, e sostenutili, fu intimato a tutta la popolazione di essa lo sgombero entro tre giorni colle loro robe, pena la vita. Scorso il termine prefisso, la Serenissima ordinò si mettessero a sacco e fuoco le otto Contrade della Valle e si distruggessero il formidabile castello di Monte Ubione e la rocca di Casa eminente. Così gli abitanti, similmento al nostro Andrea Cato, si dispersero ad Almenno, Romano, Covo, Antignate, Fontanella, Bariano, Gbiara d'Adda, Treviglio, Gorgonzola, Lodi, dando probabilmente origine a tutti i casati Brembilla, che trovansi sparsi in Lombardia e specialmente negli anzidetti luogbi (Locatelli Pasino, Illusiri Bergamaschi, Studii critico-biografici, Bergamo, tip. Pagnoncelli, 1867, op. clt., pag. 306-307).

più modesto dove apparve per la prima volta al mondo. Quanto ai suoi meriti basti il sapere com'egli venisse richiesto da Lodovico il Moro nel 1490 alla Repubblica di Venezia per udire il di lui parere sull'innalzamento della cupola (fornix seu tiburium) del duomo di Milano, e come, non potendo il nostro architetto ottemperare tosto alla domanda, occupato com'era nella purgazione del fiume Brenta, si sospendessero i lavori della cattedrale fino alla sua venuta (1). Gli altri ingegneri addimandati al medesimo scopo furono Francesco Giorgio da Urbino e Luca da Firenza (2).

Vuole il Celestino, senza determinare il tempo, che si distinguessero inoltre a Romano, quali medici peritissimi: Gerolamo Sesti, Antonio Capredoni, e il figlio di lui Orfeo.

Dalla prossima Cortenova, oltre il fautore degli eretici, il conte Egidio (1253-1269), provennero pure Gilio,
il quale per ben tre volte fu podestà di Verona negli
anni 1199, 1202 e 1203; Matteo, il quale andò giudice
a Genova, nel 1232, col podestà Pagano della Pietrasanta (2); Manfredo, il quale figurò, egli pure, nel novero di quei Conti, fu podestà a Milano nel 1234, o
prestò in tale anno, unitamente a Uberto da Manato
e a Buldabergo de'giudici, da parte del comune di Milano, il giuramento di fedeltà ad Enrico re dei Romani,
figlio di Federico II impratore (4).

Correndo il 1473, veggiamo risplendere un Abbondio da Malpaga, quale oratore di Galeazzo Maria Sforza presso Carlo il Temerario duca di Borgogna, e non ap-

<sup>(1)</sup> Arch. Cent. Gov. di Milano, Carteggio Diplomatico, Lettera 9 Inglio 1490 del segretario ducalo B. Calco al consigliere e oratoro dacale in Venezia, Giovanni Stefano Castigliori, e Lettere 10 e 22 stesso mese del predetto Calco al dogo di Venezia (Ibidem, Reg. Duc., Missice dal 1489 al 1490).

<sup>(2)</sup> Arch. Cent. Gov. di Milano, Reg. Duc. Missive cit., Lettera 19 luglio 1490 del Calco ai Governatori del Popolo di Siena; e Lettera 17 detto mese al March. di Mantova.

<sup>(3)</sup> Giulini, op. cit., lib. LI.

<sup>(4)</sup> Chronica potest. Mediol. ad hunc annum - Flamma Manip. flor. ad hunc annum.

pena vôlti due anni un Melchiorre da Fontanella, capo squadra dei provisionati di Galeazzo Maria Sforsa, reprimeva con singolare energia una sedizione ad Albenga sul Mediterraneo (1).

Il dottissimo francescano Giacomo Boscaglini, o Boscalini, o Bosolini, nacque, giusta l'Argelati (2) ei Il Lancetti (3), nella terra di Mozzanica. Salendo di grado in grado, pervenne, nel 1453, alla carica di vicario generale dell'ordine, cui da giovinetto erasi affigliato, e prese attivissima parte alla famosa contesa insorta a que' giorni fra i conventuali e i minori osservanti; ciascuno de' quali pretendeva che il proprio ordine fosse precisamente quello istituito e praticato dal Serafico loro iniziatore. Il nostro Jacopo venne anche onorato dal sommo pontefice Calisto III (Alfonso Borgia) colla nomina di nunzio apostolico presso i governi di Milano e di Monferrato. Cessò di vivere il 9 luglio 1457 nel convento di S. Francesco in Milano.

La famiglia Mozzanica, venuta ivi a stabilirsi, deve essere derivata da quella di fra Jacopo, e forse era suo fratello quel Lorenzo, che trovasi menzionato dallo stesso Argelati, e che fu commissario generale della cavalleria del duca Lodovico il Moro. Un altro Bosolini, il sacerdote Stefano, fu paroco, nel 1553, in patria, a Mozzanica (4).

Nel 1452 furono due i covesi eletti podestà, vale a dire un Bartolomeo a Melzo, e un Pietro Niccolò a Soncino (5). Sei anni di poi (1458) veggiamo un altro podestà a Fon-

Arch. Cent. Gov. di Milano, Corrispondenza Diplomatica, ottobre 1475.

<sup>(2)</sup> Argelati Filippo, Bibliotheca scriptorum mediolanensium, seu Acta et elogia virorum omnigena eruditione illustrium, qui in metropoli Insubriae, oppidisque circumjacentium orti sunt, etc., Mediolani; Typ. Palat, 1475.

<sup>(3)</sup> Lancetti Vincenzo, Biografia Cremonese, Milano, Giuseppe Borsani, 1819.

<sup>(4)</sup> Veggasi in fine la serie dei parochi di Mozzanica.

<sup>(5)</sup> Arch. Centr. Gov. di Milano, Registr. ducale, Uffici, N. 90, dal 1450 al 1468,

tanella, chiamato Giovanni de' Cacetti o de' Cazzetti e proveniente da Antignate (1).

Sebbene quasi a caso abbiamo nuovamente tocca questa terra, dobbiamo confessare come andasse allora più feconda d'ogni altra del distretto in uomini egregi.

Dopo i testè nominati, ci limiteremo al novero de'seguenti:

Cristoforo de' Quietis fu tra i più rinomati tipografi che fiorissero in Cremona dal 1472 al 1500 (2) — Un don Giovanni, qualificato dottore, fu scelto nel luglio 1466 dal Consiglio generale di Brescia, unitamente allo storico Cristoforo Soldo e ad altri, per misurare il terreno e valutare la spesa occorrente alla costruzione di una nuova scarpa tutto intorno a quella città (3) — Era Martino un famigliare avuò in gran conto dalla saggia e virtuosa duchessa di Milano, Bianca Maria, figlia di Filippo Maria Visconti e consorte al primo degli Sforzeschi nostri duchi (4).

Emerse per lunga pezza un'intera famiglia appellata degli Antignati o Antegnati, la quale, alla stessa guisa degli Isei (ora Oldofredi), dei Castiglioni, dei Covi, dei Cusani, dei Martinengo, dei Melzi, dei Mozzanica, dei Nova, dei Novati, dei Vimercati, ecc., ecc., debbe avere attinto il nome dal luogo, ove trasse origine, o ebbe tenimenti, o esercitò potere.

È probabilissimo, dice ancora il Lancetti, che provenissero di là tanto il Melchisio Antignato, ascritto nel 1275 al Collegio de'notai di Cremona, quanto l'Alberto Antignati, che ritiensi fratello al precedente, e che contribul moltissimo al ristauro di quella chiesa intitolata a S. Lorenzo.

Gasapino Antegnati, creduto figlio di Melchisio, appro-

<sup>(1)</sup> Veggasi in fine la serie dei podestà di Fontanella.

<sup>(2)</sup> Robolotti Francesco, Cremona e sua provincia, Stamperia, Belle Arti (Nella Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto, op. cit., vol. III, pag. 447).

<sup>(3)</sup> Soldo, op. cit., colon. 905-906.

<sup>(4)</sup> Arch. Cent. Gov. di Milano, Carteggio Diplomatico.

fonditosi nelle leggi, andò giudice a Parma nel 1308 (1), fu ascritto al collegio de' dottori in Cremona nel 1330 divenne giudice criminale nel 1338 a Bologna, e, reduce dopo un anno in patria, fu adoperato nella riforma dei regolamenti sulle gabelle. Egli produsse anche uno statuto per le vettovaglie, e varie altre opere gli sono attribuite dal Fiamma, dall'Arisi e dal Mazzucchelli.

Furonvi due Giovanni Antegnati nel secolo XIV: l'uno, seguendo le orme del genitore Gasapino, fu, giusta i Quadrio, governatore e capitano della Valtellina nel 1344; l'altro, a lui posteriore, fu ascritto, nel 1369, al collegio dei giurisperiti di Cremona e floriva ancora, giusta l'Arisi, verso il 1400.

Altri due Ántegnati portarono il nome di Tomaso: uno la, come attesta il Bresciani, aggregato, nel 1378, al collegio dei dottori in Cremona; l'altro fiori un secolo dopo, e di conserva a un Giovannino parimenti Antignati, venne, giusta l'Aridossi e l'Arisi, a professare diritto canonico in Bologna dal 1490 al 1492 (2). Pare che in questo rimanesse estinta la linea degli Antegnati o Antignati trasferiti a Cremona.

Il sacerdote Carlo Serassi di Bergamo, nel classico suo lavoro sulla fabbricazione degli organi di chiesa, benchè appartenesse egli medesimo a una famiglia sommamente illustre in quell'arte, pure non si perita nel dichiarare come tanta sia la luce e la perfezione che vi recarono gli Antignati stabiliti in Brescia nel secolo XV, che essa non dovrebbe altrimenti chiamarsi che Arte Antegnata. Famoso è fra gli altri l'organo della cattedrale di Cremona, costruito, nel 1488, da Bartolomeo, insigne tralcio di quella valentissima stirpe.

Fra le ramificazioni degli Antignati, che meno si allontanarono dal luogo della prima loro origine, voglionei mentovare: Gazone, eletto da Gabrino Fondulo, nel 1420, membro del consiglio generale di Castelleone, e Giovanni

Chr. Parmense (Sta nel Muratori, Rerum Italic. scrip., tomo IX).
 Arisi Francesco, Cremona litterata, seu in Cremonenses doctrina et litterariis dignitatibus eminentiores, chronologicae adnotationes, Cremona, 1705, tomo I, pag. 162.

che, durante il 1431, esercitò nello stesso comune la carica di console, ragguardevolissima a que'dl in fatto di pubblica amministrazione (1).

Ripigliamo il filo degli avvenimenti.

Tutto intento, come i Borgia, a scalzare i signorotti della Romagna e a ricuperare i beni della Chiesa, il belligero Giulio II, espulsi i Baglioni da Perugia, i Bentiroglio da Bologna, non davasi più altro pensiero che di ritorre a Veneziani Ravenna, Cervia, Faenza, Rimini e Forlimpopoli.

Da qui nacque la famosa e brutta lega, come la chiama il Balbo, che il papa segnò alli 10 dicembre 1508 a Cambrai col re Cattolico, col re Cristianissimo, coll'imperatore e re dei Romani, non vergognando di entrarvi anche gli Estensi ed i Gonzaga per ripartirsi gli Stati continentali dell'oscillante ma intrepida signora delle lagune.

I primi a rompere le ostilità furono il poutefice colle scomuniche ed i Francesi, che traversando alli 15 aprile 1509 l'Adda, espugnarono Treviglio; ma il loro duoe, il maresciallo di Chaumont, accomodandosi troppo agevolmente al primo successo, tornava a Milano per aspettarvi il Re.

Giuntovi in breve ora, Luigi XII si mosse immantinente per impedire ai Veneti la ripresa di Treviglio. Non essendovi riescito, occupò Rivolta, e, mentre indirizzavasi a Vailate e a Pandino, s'abbattè il 14 maggio negli aversarii. Impegnossi allora un terribile combattimento fra la sua vanguardia, comandata dal Chaumont e dal Trivulzio, e la retroguardia nemica, retta dal prode Bartolomeo d'Alviano. La sorte rimase lungamente indecisa, finchè il capitano de'Veneti, non soccorso a tempo dal generalissimo conte di Pitigliano, continuò bensi ad opporsi colla più virile e disperata resistenza; ma, vinto e ferito nel viso, rimase prigioniero sul campo col flore d'suo; Sanquinosa e decisiva battaglia che variamente

<sup>(1)</sup> Flammeno C., Castillonea o Storia di Castelleone, Cremona, 1636-49.

chiamata di Agnadello, di Pandino, di Vailate e di Ghiaradadda, ridusse Venezia agli estremi!

Senz'altro indugiare il Re tirò innanzi e impossessossi di Caravaggio, Mozzanica, Barbata, Fontanella, Antignate, Covo e Romano. Ebbe eziandio Bergamo, Brescia, Crema, Pizzighettone, e, passato a fil di spada il presidio a Peschiera, s'insignori anche di essa.

Egli è da questa memorabile fortezza che Luigi XII, volendo premiare il valore del maresciallo di Chaumont. cui specialmente doveva la vittoria di Agnadello, assicuravagli con lettere patenti del 10 giugno le terre di Romano, Cologno, Urgnano, Ghisalba, Martinengo, Mornico e Calcinate, che avevano già formata la massima parte dello Stato posseduto da Bartolomeo Colleoni: cedevagli pure il Re nel Bergamasco i luoghi e le terre delle Valli Seriana di sopra, di mezzo e di sotto, di Valle Imagna, Lovere, Terzo, Villa di Serio, non che Vailate, Fontanella, nel territorio cremonese, Leone, Malpaga e Ghedi, colla loro quadra e vicariato nel territorio bresciano, con tutti i beni, le case e le ragioni che avevano ivi appartenuto al conte di Pitigliano, colla giurisdizione, col mero e misto imperio e con tutti i dazii di qualsivoglia specie.

Tale donazione, che annualmente fruttava all'investito la somma di 4000 ducati, fu interinata e sancita il 23 luglio dal Senato istituito dal Re in Milano fino dalla sua prima calata in Lombardia.

Con altre lettere poi del precedente giorno 17, il Re aveva inoltre lasciata piena facoltà al Chaumont di potere a suo piacimento alienare la metà di quanto avevagli conferito a ribocco (1).

Laonde, subodorando i Eergamaschi, come taluni si maneggiassero per comperare gli uffici delle suriferite terre poste nel loro raggio giuristizionale, deliberarono alli 28 settembre nel pubblico consiglio di tentare ogni mezzo per riaverle in soggezione. A sifatto scopo eles-

<sup>(1)</sup> Celestino, op. cit., parte I, lib. VIII, cap. XXVI, pag. 410-411 — Calvi Donato, Effemeride, op. cit., vol. III, pag. 187.

sero tre ambasciatori e mandaronli a Brescia, dove stanziava il Chaumont, il quale era sempre più cresciuto in considerazione non solo per la carica di luogotenente generale in Lombardia, ma come cavaliere dell'insigne ordine di San Michole, gran maestro, maresciallo e ammiraglio di Francia. Scortato da essi, ei giunse a Bergamo, il 2 ottobre, in mezzo ai troppo facili applausi ed evviva della moltitudine. Non vi si arrestò che tre giorni, e, partendo per Sarnico e Lovere, lasciò un suo commissario per negoziare colla comunità, la quale, risoluta di riacquistare Urgnano, Cologno, Calcinate, Mornico e Chisalba, delegò a rappresentarla il proprio governatore Galeazzo Pallavicino.

Stipulavasi quindi, il 6 ottobre, che la città pagherebbe al gran maestro non più di nove mila ducati in oro, o il loro valsente in ragione di 4 lire e 14 soldi imperiali P uno, cioà 4000 ducati per la metà di novembre, altri 4000 pel prossimo Natale e 1000 per quell'epoca che verrebbe dal medesimo governatore designata. A fine poi di compiere i suddetti versamenti, i Bergamaschi incominciarono dal cedere i 4000 ducati, avuti quell' anno in dono dal Re; e assunsero il rimanente a prestito, obbligando alla sovvenzione le stesse terre comperate; dappoichè avevano ottenuta essi pure licenza di poterle alla loro volta alienare nella totalità o altrimenti coi rispettivi dazii, purchè gli acquirenti fossero soggetti e ligi alla gallica corona (1).

Liberatosi così da buona parte del recente suo possesso, il conte di Chaumont pensò di meglio assicurarsi quanto eragli rimasto, confermando, alli 20 febbraio 1510, fra le altre cose, a Romano, la giurisdizione propria, separata dalla bergomense, il mero e misto imperio, ecc. (2).

<sup>(1)</sup> Celestino, op. cit., parte I, lib. VIII, cap. XXVI, pag. 411-412.
(2) Il Chaumont così si esprime nel relativo processo verbale: Volemo che detti somini (quelli di Romano) siano reparati datla città di Bergamo et abbiano mero et misto imperio. — Tale processo verbale, ad istanza del comune di Romano, colle risposte articolo per articolo del

Covo e Antignate erano certamente ricaduti in amministrazione regia; imperciocchè i Bentivoglio, tuttora respinti dal Re e ospitati a Venezia, erano stati accomiatati anche di là dopo la rotta di Agnadello (1).

Vuole il Litta che Fontanella venisse nel 1500 concessa da Luigi XII, unitamente a Soresina e a Romanengo, al marchese Galeazzo Pallavicino in premio della speciale sua devozione (2). Come che si voglia, otteneva essa, mediante diploma 7 luglio 1509, d'istituire un mercato di biade e legumi per ogni giorno della settimana, coll' esenzione dei dazii; indi, coll'altro decreto 15 gennaio 1511, appellata fidelissima, conseguiva dal sopra nominato Pallavicino, quale governatore di Cremona, la conferma degli antichi suoi privilegi, oltre quello che in avvenire il suo podestà non avrebbe potuto essere nè fontanellese, nè cremonese, e che la terra non sarebbesi potuto dare in feudo, nè vendere, nè donare, nè trasferire in altrui dominio (3).

Nonostante tali ed altri siffatti allettamenti, il Chaumont, sia quale regio luogotenente a Milano, sia quale diretto signore a Romano, non potè agire in guisa da rendere accetto ad alcuno il giogo dello straniero.

La notte del giorno 18 gennaio 1512 era stata scelta da una mano di congiurati per liberare Brescia dal Francesi; ma svelata la trama, ne avvennero scempii e rovine, e istituivasi un processo, in cui, fra i molti testimonii chiamati a deporre, figurarono un Pietro Martire da Antignate ed un Giovanni da Covo, detto il Barbetta (4).

signore del luogo, venne tratto dal libro intitolato: Repertorio, Ragioni della spettabile Comunità di Romano a cura del notajo Giuseppe Biglioli allo scorcio dell'ultimo secolo scorso (Arch. Cent. Gov. di Milano, Censo, Comuni, Romano).

- (1) Archivio de Frari a Venezia, Secreta XLI, 186 Romanin, op. cit., tom. V, parte II, pag. 217-218.
  - (2) Litta Pompeo, Famiglia Pallavicino.
- (3) Besozzi, Notisie istorico-oronologiche del regio borgo di Fontanella, ecc., op. cit.
- (4) Odorici Federico, I congiurati bresciani nel 1512, Milano, Francesco Colombo, 1857, pag. 98-100 e 105-107.

Gli autori del complotto che, sottraendosi, poterono campare la vita, aizzarono le vicine' valli; sicchè per opera specialmente del conte Luigi Avogadro, il proveditore generale dell'esercito veneto, Andrea Gritti, pervenne ancora fra le tenebre notturne del 2 febbraio a sfondare le mura e introdursi in città (1).

Non appena se ne sparse notizia, i bravi abitanti di Martinengo e di Romano, unitamente a molti altri pianigiani del Bergamasco, sollevaronsi essi pure contro i Francesi, e, inalberato il vessillo del veneto leone, irruppero in Bergamo, schiamazzando e guastando quanto loro giungeva alla mano che sapesse di esotica provenienza. Misurando i cittadini l'inconsideratezza, la responsabilità dell'atto, e temendo, non a torto, la vendetta dei loro oppressori, persuasero i fratelli ad escire e acquetarono ogni cosa (2).

Inutile previdenzal L'impavido, focosissimo giovane, Gastone di Foix, nipote al gallico monarca, era stato sostituito nol comando generale al defunto signore di Chaumont e di Romano (3). Lasciata Bologna, ov'era accorso a difesa de' Bentivogli, ripostivi dai versatili Francesi, Gastone ficcossi fra due eserciti, e, piombando ora sull' uno, ora sull' altro, sgominolli entrambi: indi, correndo il 17 del mese, penetro nel castello di Brescia, e avendo inutilmente ingiunta la resa della città, vi calò con irresistibile furia, e ne fece tale sterminio, che il narrarlo sarebbe troppa mestizia.

In mezzo a cumuli di ceneri e di rottami contaronsi da otto a novemila uomini uccisi. Le ruberie, gli stupri, le stragi e le profanazioni non durarono meno di quattro giorni.

<sup>(1)</sup> Odorici Federico, op. cit.

<sup>(2)</sup> Celestino, op. cit., parte I, lib. VIII, pag. 415-416.

<sup>(3)</sup> Carlo d'Amboiso, signore di Chaumont, Meillan, ecc. in Francia, non che di Romano in Lombardia, spirò il 10 maggio 1511 a Coreggio, nell'età di 38 anni, e venne solennemente trasportato a Milano il 30 dello stesso mesc. Il Grumello, parlando nella sua Cronaca dell'ultima disposizione del Chaumont, cont i seprime: Condito suo altrino testa-

Il conte Luigi Avogadro, il quale non potè nè combattendo morire, nè fuggendo salvarsi, ebbe la testa recisa; poi fatto a quarti, vennero questi appesi ad altrettanti patiboli (20 febbraio 1512) (1).

Non potendo ripromettersi migliori trattamenti, i Bergamaschi ricorsero supplichevoli a Guglielmo Brissonet, più comunemente noto sotto il nome di cardinale Narbonese o di S. Malò. Scacciati dalla porpora sacerdotale, tentarono la spada; ma per quanto il sommo capitano Gian Giacomo Trivulzio, nostro concittadino, interponesse gli autorevoli suoi offici, venne imposta una taglia di quarantamila ducati alla città e ai borghi, annullaronsi tutti i privilegi, abrogossi l'ordine senatorio, asportaronsi tutti i privilegi, abrogossi l'ordine senatorio, asportaronsi tutti i pipolici libri. I migliori cittadini furono trascinati in ceppi, e fra essi il conte Trusardo Caleppio, accusato di aver procurato alla Repubblica, oltre molti gregarii a proprie spese, la dedizione di Martinengo e di Romano (2).

Non è a dirsi come anche questi luoghi, troppo rei di avere amata la patria, scontassero amaramente il loro peccato.

Fu grande ventura pel nostro paese che il duca di Nemours, il ferocissimo sagrificatore di Brescia e di Bergamo, spirasse poco stante, agli undici aprile, combattendo contro gli Spagnuoli a Ravenna! Ma anche

mento, lasciando heredi tri soi figlioli, lasciò per sua ultima volontà le budelle al castello di Corregio, a la città Mediolanense il core, et ala Gallia Transalpina il corpo, ecc.

(1) Grumello Antonio, Cronaca dal 1487 al 1529; Milano, Francesco Colombo, 1856, cap. XIV, pag. 148 — Martinengo Gian Giacomo, Della congiura de Dresciani per sottrarre la patria alla francese dominasione (Documento annesso alla Storia di Milano del cav. Carlo Rosmini).

(2) Celestino, op. cit., parte I, lib. VIII, pag. 415-416 — Non sappiamo come il Rosmini, nella citata sua Storia del Magno Trivutzio, appoggiandos, come noi, allo stesso libro e alla stessa pagina dell'opera del Celestino, dica tutto il contrario. Prestando un valore, che non ebbe, all'intromissione del suo protagonista, volle forse rincarire quello degli elogi prodigati a quel gran capitano, ma triste cittadino?

morendo, Gastone segnò la vittoria de' suoi. Immortalatosi in pochi mesi, a 24 anni, passò come fulmine che tocca, schianta e distrugge!

La potenza e la fortuna di Luigi XII davano omai ombra a tutti. Viemmaggiormente interessati a reprimerle, Giulio II e i Veneziani ragunarono le loro forze ed eccitarono i 20,000 Svizzeri, che già avevano assoldati, a non perdere tempo onde sbrattare di comune accordo l'Italia dai forastieri e ristabilire sul trono di Lombardia Massimiliano Sforza, il maggiore dei figli di Lodovico il Moro.

A tanto impeto di gente cercò d' opporsi Jacopo Chabanes, signore de la Palice, il quale, attesa l'immatura fine del Foix, era stato investito del governo del Milanese, non che del supremo comando delle regie truppe. Operò varie mosse; ma, privato nel momento più scabroso dei mercenari tedeschi richiamati dal Re de' Romani, varcava nel giugno si frettolosamente l'Adda che poco mancò non vi si affogasse. Cremona dischiuse allora le porte agli alleati; Bergamo spiegò nuovamente le gloriose insegne di S. Marco, e Milano, in mancanza di meglio, tornò tripudiando all'antica sudditanza.

Varia fu la sorte degli altri comuni da noi specialmente ricordati.

Romano, le cui simpatie per la Repubblica non eransi giammai smentite, veniva subito da essa guiderdonato, agli 8 gingno, colla più ampia conforma delle sue franchigie (1). E qui dobbiamo soggiungere come un Baldassare da Romano fosse nel novero di quei capitani che, aggregati alle milizie di Renzo da Ceri, passarono a presidiare Crema, allorchè anche questa città venne ceduta il 9 settembre ai Veneziani (2).

Mediante decreto 19 luglio 1512, Ottaviano Sforza, vescovo Laudense, conte di Melzo, commissario generale della SS. Lega e governatore di Milano per l'assente

<sup>(1)</sup> Notizia tratta dall'Arch. Cent. de'Frari a Venezia e comunicataci da quel primo segretario, cav. Bartolomeo Cecchetti.

<sup>(2)</sup> Benvenuti-Sforza, Storia di Crema, op. cit., cap. IX, pag. 337.

duca e nipote, accordava ad Alessandro Bentivoglio, figlio dello spento Giovanni II, già rientrato al possesso dei castelli di Covo e di Antignate, la facoltà di fruire eziandio dei proventi, anche arretrati, del ponte e porto di Pizzighettone (1).

Al pari di Covo e Antignate, Fontanella ripassava agli

Sforza pel suo saldo contegno, ed ecco come.

Fra i molti partigiani degli espulsi Francesi non era ultimo il marchese Galeazzo Pallavicino, che prudente-mente ritiravasi nelle proprie terre. Sperò di guada-gnarselo il novello duca, Massimiliano Sforza, e, riconoscendone, alli 12 aprile 1513, i numerosi possessi, accordavagli o confermavagli anche quello di Fontanella; ma quando egli vi si recò per attuarne l'investitura, gli abitanti, facendosi forti de'loro privilegi, dichiararonsi sotto l'immediata giurisdizione del Duca e rifiutarongli il giuramento di fedeltà (2).

Posate le armi, non mancarono gli appiechi a ripingliarle. La inesperienza, la scioperatezza di Massimiliano, che, contro ogni previsione, era salito al soglio de' suoi maggiori; le delusioni di Venezia, che aveva idesti vantaggi più considerevoli di quelli acquisiti co sorrenuti accordi, indisposero da una banda i Milanesi contro l' imbelle loro principe, ritrassero dall' altra la Repubblica dai nuovi amici onde accostarsi a quel re di Francia con cui aveva si acerbamente combattuto.

Nella primavera del nuovo anno convenivasi pertanto a favore di lui la cessione di Cremona e della Ghiara d'Adda; guarentivasi a Venezia l'acquisto di Bergamo, Brescia e Cremona (18 maggio 1513).

A siffatta alleanza contrapponevasi quella detta Santa, perchè presieduta dal neonominato pontefice Leone X, e costituita da esso, dall'imperatore e dal re di Spagna. Capitanati i Francesi dal maresciallo Trivulzio e dal signore della Tremouille, tornarono a invadere il Mila-

<sup>(1)</sup> Arch. Cent. Gov. di Milano, Sezione Storica, Registro intitolato: Lettere e concessioni ducali, 1470 al 1512, pag. 119 retro.

<sup>(2)</sup> Besozzi, op. cit., pag. 91 - Litta Pompeo, Famiglia Pallavicino.

nese: non meno solleciti i Veneziani occuparono Valeggio, Peschiera, Brescia, Bergamo, Romano e tutta la terra ferma.

Il Pallavicino che, ad onta dei favori ottenuti dallo Sforza, ostinavasi a secondare i nemici del proprio passe, erasi impadronito di Cremona (1); ma dovette ben presto abbandonarla, quando la battaglia vinta dagli Svizzeri, il 6 giugno 1513, a Novara, pose il duca di Milano al coperto dai Francesi, benchè il rimettesse più che mai in balla degli indiscreti suoi difensori.

I Fontanellesi, profittando allora del malcontento che il contegno del Pallavicino doveva avere eccitato nel suo signore, inviarono a quest'ultimo due dei loro, appellati Graziolo e Clemente; affinchè, rinnovate le lagnanze, chiedessero giustizia per l'indebita alienazione fatta nello scorso anno della loro terra. Persuaso lo Sforza di avere nel Pallavicino un irreconciliabile nemico, non durò molto a lasciarsi muovere, e, con decreto 6 maggio 1514, revocando la precedente concessione, raffermò la promessa de'suoi antecessori che Fontanella non verreibbe più mai infeudata a chicchessia (2).

Attesa la disfatta dei Francesi, i Veneziani erano rimasti soli contro gli Imperiali ed i costoro alleati Sforzeschi e Spagnuoli. Raimondo da Cardona, vieerò di Spagna e luogotenente cesareo in Italia, dispose perchè le sue genti occupassero al più presto Romano, Mariengo e altri luoghi circostanti; indi, ai 24 giugno 1513, fece intimare anche a Bergamo la resa da Francesco Spug, vice ammiraglio del regno di Napoli, il quale, obbedito, vi pose a governatore generale D. Antonio di Ripandeira (3).

Grumello Antonio, Cronaca dal 1457 al 1529, op. cit., pag. 175
 Litta Pompeo, Famiglia Pallavicino.

<sup>(2)</sup> Tale privilegio trovasi riportato in calce allo stampato col titolor Privilegia terra Fontanella concessa per Illustrias, et Escellentias. D.D. Metiolani Duces. Ne possediamo un esemplare nella nostra Recolta speciale e ne esistono altri di due edizioni presso l'Archivio Centrale di Milano, Censo, Comuni, Fontanella, come già no occorse di annotare (Sifitti esemplari sono oma dilventri rarissimi).

<sup>(3)</sup> Celestino, op. cit., parte I, lib. IX, cap. III, pag. 422-424 - Ber-

La misera città, dopo essere stata più d'un anno sotto Venezia, subì la volontà del più forte, e sobbarcossi, secondo il Guicciardini, a una grossissima taglia per spese di guerra, che dai richiesti 40,000 ducati venne poi ridotta a 32,000. E come se ciò non bastasse, la moria teneva dietro agli ingordi smugnitori per compiere l'orribile strazio delle novere terre bergamasche.

Le sevizie e le angherie degli Spagnuoli asserragliati nella rocca di Bergamo furono tali da indurre alcuni cittadini a supplicare Lorenzo da Ceri, il quale, come già avemmo a riferire, guardava Crema pei Veneti, a tentare un colo di mano.

Affdò esso l'impresa ai suoi luogotenenti Marcello Astaldo, romano, e Maffeo Cagnolo, bergamasco, che balzarono in città, scalandone le mura, e impossessaronsi dopo tre giorni di combattimento anche della rocca. Rimasero in Bergamo il proveditore Bartolomeo da Mosto e il capitano Cagnolo con 200 fanti de'suoi: il resto delle genti e dei cavalli che aveva servito alla snedizione tornossene a Crema.

Affezionatissimi alla Repubblica, i Bergamaschi deliberarono di allestire 800 pedoni e 150 cavalli a fine di conservare ad essa la loro città (1): ma non ne ebbero il tempo; giacche, incalzato da'suoi proteggitori, Massimiliano Sforza indirizzava tosto ai loro danni 2760 fanti e 500 cavalli. Ne erano condottieri Silvio Savello, Socino Secco e Lodovico Soardo, i quali, congiuntisi ad altri cavalli condotti da Cesare Fieramosca, nipote a Prospero Colonna, ruppero in cammino le schiere inviate da Crema a sussidio de' Veneti, e già eransi portati sotto lo mura di Bergamo, quando i cittadini, disperati d'ogni ajuto, riscossero il sacco, abbassando le armi e allontanando il Cagnolo (2).

gamo, ossia notisie patrie, almanacco per l'anno 1859, anno XLV, serie II, N. 6, Bergamo, tip. Pagnoncelli.

Barbaro Daniele, Storia Venesiana dall'anno 1512 al 1515, supplità nella parte che manea colla storia segreta di Luigi Borghi (Stanell'Archivio Storico Italiane, ecc., tom. VII, parte II, Firenze, Gio. Pietro Viesseux, 1844, pag. 989-990).

<sup>(2)</sup> Barbaro, op. cit., pag. 990-991.

A guardia però della fortezza, posta sul monte e denominata la Cappella, reggevasi ancora il proveditore da Mosto, che rafforzandosi alla meglio con soli 150 combattenti, si sostenne finchè, bersagliato senza posa dalle artiglierie, ottenne di escire egli pure, salve le persone.

Isolato e chiuso nella città di Crema, in mezzo a una popolazione lacerata dalla fame e dalla peste, Lorenzo Orsini, più comunemente noto sotto il nome di Renzo da Ceri, continuò a molestare con frequenti ed aspre scorrerie il nemico. Essendosi avuta notizia che il capitano sforzesco, Cesare Fieramosca, trovavasi a Calcinate con 50 uomini d'arme e 100 cavali, Renzo mandò ivi, alli 2 novembre, Marcello Astaldo con una banda di cavalli, Sevasto o Silvestro di Narni e Baldassare da Romano colle loro compagnie di fanti. Giunti costoro innanzi giorno al luogo divisato, sorpresero e catturarono soldati e capitano.

Posciachà Lorenzo ebbe avviso come anche a Castiglione, nel Lodigiano, fossero capitati altri uomini d'arme con molti fanti del conte Francesco Sforza, fratello al Duca, rimandò a quella volta Baldassare da Romano e Andrea della Matrice, i quali, passata l'Adda a guazzo con molti colletizii, 70 cavalli e buon numero di schioppettieri, entrarono a viva forza in Castiglione, e menarono tanto le mani, finchè, spogliati gli uomini d'arme, fecero prigionieri almeno 120 soldati (1).

Nel susseguente anno 1514 i migliori generali ducheschi, Prospero Colonna e Silvio Savello, pensarono di porre un freno all'audacia di Renzo da Ceri, stringendolo più d'appresso a Crema; ma quanto sarebbe stato meglio per essi ch' e' non vi si fossero mai decisi, avve gnachè, spiatene le mosse, un contadino, detto Baruffo, non avrebbe rivelato all'intrepido Orsini l'ordinamento del campo, che, composto di Svizzeri e d'Italiani, erasi disteso nel suburbio ad Ombriano.

Alle due ore di notte pertanto del 25 agosto, Andrea della Matrice, unitamente ad altri capi squadra e alla

<sup>(1)</sup> Barbaro, op. cit., pag. 1031.

testa di 700 fanti e 400 contadini, esce tacitamente da Crema (1), e, girando attorno alle paludi dei Mosi, giunge pian piano alle spalle del villaggio. Tolti a compagni quattro dei più animosi, inoltrasi ancora al buio, e, spacciandosi per un messaggiere proveniente da Lodi, trae in inganno e uccide a colpi di scure le prime sentinelle; indi, irrompendo con tutti i suoi fra gli addormentati nemici, ne fa spietatamente macello, e impossessatosi delle artiglierie (5 pezzi), abbandona gli attendamenti alle flamme. Pochi ebbero salva la vita, quali fuggendo a piò scalzi, quali privi d'ogni arnese, fra cui il medesimo Savello, che, cavalcando a briglia sciolta un ronzino, potò riparare a Lodi (2)

In quella medesima notte Antonio Pietrasanta e Bal-dassare da Romano eransi pure levati da Crema alla volta de'Sabbioni, ove i nemici avevano eretta una bastla presso la chiesuola di San Lorenzo: attaccarono ivi con straordinaria impetuosità l'avanguardia sforzesca, la quale, costituita di soldati alemanni e spagnuoli, dovette, dopo lungo e fiero contrasto, arrendersi tutta a discrezione di que' due gagliardi e risoluti capiani (3). Fra tanto rumore di guerra Prospero Colonna non erasi allontanato dal prossimo Offanengo; ma, fatto consapevole della disfatta, dilungossi in poco d'ora con tutte le sue truppe a Romanengo.

Questi simultanei combattimenti furono accennati dal Muratori come il più notevole fatto d'armi avvenuto in Italia nel 1514. Appaiono certo il più memorabile per Crema dopo il tremendo assedio del Barbarossa nel 1159 !

<sup>(1)</sup> Nel Carteggio Diplomatico dell'Arch. Centr. Gov. di Milano esiste una lettera, in data 27 agotto 1514, diretta al protonotario Marino Caracciolo (che fu poi luogotenente cesarce in Milano nel 1536), con cui lo si avverte, como alcuni giorni prima del fatto che siamo per narrare, fossero catrati in Crema parecchi balestrieri e schioppettieri mandati da Piacenza, rifugio di rivilla.

<sup>(2)</sup> Gramello, op. cit., pag. 354-355 — Barbaro, op. cit., pag. 1057-1058 — Terni, Storia di Crema — Benvenuti, op. cit., capo XI, pagine 353-354.

<sup>(3)</sup> Benyenuti, Ibidem, pag. 354-355.

Siane superbo Romano che, fra i principali attori di essi, vide gigantescamente lottare uno de'suoi propri figli!

Incoraggiato da tali eventi, l'Orsini non volle attendere altro per ritentare Bergamo, e avutolo, dopo un infelice scontro a Morengo, vi si chiuse dentro con molta soldatesca e artiglieria: ma anche questa volta la città fu circuita dal Cardona co'suoi spagnuoli, da Prospero Colonna e dal Savello coi ducheschi. Trincieratisi nei borghi di Sant'Antonio e di Santa Caterina, diedero essi principio a quel lungo assedio che fece ad un tempo brillare si il valore e la costanza degli assaliti che l'insistenza e la vigorla degli assalito:

Finalmente il Cardona piombò trionfante, alli 15 novembre, fra gli atterriti cittadini, i quali, sebbene chia mati anche in quest'occasione allo sborso di 80,000 ducati, pure, veggendosi risparmiati nel rimanente, ne attribuirono il merito al celeste loro patrono, Sant'Alessandro.

Renzo potè escire illeso e a bandiere spiegate dalla città, e, reduce a Crema, pattul una tregua di tre o quattro mesi col duca di Milano: grata la Repubblica agli inestimabili servigi resile da quel forte in si malaugorose circostanze, conferivagli Martinengo in feudo alle medesime condizioni, in base alle quali erane già stato prima di lui investito il grande Bartolomeo Colleoni (1).

I Francesi avevano in quel mentre ripassate le Alpi; si ritrassero ai loro confini i Veneziani; ma non mutò vezzo lo sconsigliato Massimiliano Sforza, nè si mostrarono meno avidi ed esigenti i suoi cortigiani e massime gli Svizzeri, orgogliosi dell'efficace loro patrocinio.

Cedevansi a vilissimi prezzi le rendite più sicure dello Stato, incagliavasi con rovinosi prestiti il commercio, vessavansi in mille guisa i cittadini, e il Duca ? — il Duca sollazzavasi ai fianchi d'una mugnaia.

Eppure, chi il crederebbe? In mezzo a tanto sciupio di forze iniziavasi un' opera di grande arditezza e utilità,

<sup>(1)</sup> Barbaro, op. cit., pag. 1060 e seguenti.

la quale avrebbe di sè sola bastato a illustrare, più che un semplice privato, un intero paese.

Intendiamo alludere al naviglio appellato Pallavicino, dal nome di quel gentiluomo che sotto altri rapporti mostravasi tutt'altro che tenero delle cose patrie.

Fino dal nostro esordire, accennammo come l'ostinato e cieco fautore de' Francesi, Galeazzo Pallavicino, impalmasse, nel 1484, Elisabetta Margherita, nata da Tristano, figlio spurio di Francesco I Sforza, e da Beatrice d'Este, figlia naturale a Niccolò III, marchese di Ferrara.

Oltre la Torre, chiamata anche attualmente Pallavicina e resa allora tristamente famosa dal nome del padre suo (1), Elisabetta aveva recato in dote al consorte

(1) Questa torre costrutta anticamente per proteggere il confine fra Breaciani, Bergamaschi e Cremonesi, dopo avere effettivamente portato per qualche tempo il nome di Tristano, assunse quello di Torre Pallavicina, quando la figlia di contini si trinse con nodi maritali a Galeazzo, primogenito di Pallavicino Pallavicino, marchese di Basseto e di Bargone, consigliere e governarore di Gian Galeazzo Sforza. Alla Torre, già teatro di sangainosi fatti, il marchese Adalberto, figlio naturale di Galeazzo, più volte legittimato, aggiuse nel 1505 di sontono palazzo, in fronte al quale volle che in lunga lista si esrivessero le seguenti parole. Post tantam voluntaria ca varoa esretituti oblivionem ne fingratos amplius sequerctur principes Adalbertus Mar. Pallavicinus has acedes atti a quettis sedem sibi et amicia eripendas curvati.

Ai sette archi del cortile sovrastano altrettanti stemmi gentilizi scolpiti in marmo: leggonsi abbreviati su le porte e le finestre il nome, il casato e il titolo nobiliare del fondatore AD. MAR. PA. (Adalbertus Marchio Pallavicinus). Ma ciò che maggiormente ferma l'attenzione sono i freschi eseguiti dai fratelli Campi ed esprimenti tanto nelle figure isolate od aggruppate delle medaglie e dei maggiori scompartimenti, quanto negli amorini intrecciati ai ghirigori e ad altri ornati raffaeleschi delle mnraglie le scene più Inbriche e licenziose della mitologia. Da due minute iscrizioni ascose nei dipinti delle pareti rilevasi, come essendo stati essi esegniti nel 1557 sotto Adalherto (Incept. 1557 sub. Adalb.), venissero compinti, o per dir meglio ristaurati nel 1795 sotto Galeazzo VII Pallavicino (Completum fuit sub Galeat. VII An. MDCCVC). In nn altro fregio trovansi le iniziali I. SS. B. Nella grande sala al piano terreno sono molto ammirati gli amori di Giove e il fresco della vôlta, rappresentante Apollo assiso sul cocchio che sferza i cavalli in atto di salire al punto meridiano. Vengono parimenti apprezzati per finezza ed una deliziosissima tenuta di terre e di acque, fra cui specialmente irrigatrici quelle che, a mezzo della roggia Pumenenga, derivavansi dall'Oglio a poca distanza da Calcio.

eleganas gli intagli della soffitto di un immenso salone dell'appartamento imperior; ma ignoramene l'artifice. La torre, proprimente detta, come ora si mostra, è un graude edificio quadrato, in cima al quale ergonai due altre torricelle. Essa è addossata al palazzo e vi si monta per una scala a mattoni, praticabile anche si cavalli, e per nn'attrapir ipiccola interna, ia quale mette a una buis celletta che deve averservito altro volte di carcere. Nella parte più bassa evvi un vasto locale, ova, secsi pochi gradini, ravvisi anche di presente s' tooi piedi le traccie di un trabochetto. Corre voce che, mediante una porticina attualmente murata na fondo, ai penetrasse entre un sotternamo visdotto che adduceva al prossimo castello di Soncino. Il tempo e l'oblio hamos asteo na denaissimo velo sui misteri di quelle tenebrose regionan.

Dopo aver servito la repubblica di Venezia e il duca d'Urbino, Adalberto si inchines, nel 1560, a vita privata in quella solitaria dimora. Egli attese, come già vedemno, all'incemento dell'agricoltara, favorendo sovra tutto, coll'irrigatono delle proprie terre, moltissime altre del Cremonese. Nel 1669 cresse in primogenitura il foudo della Castellina, e fondò l'oratorio di S. Lucia, fregiato di due quadri Giullo Campi e rappresentanti l'uno l'ultima coca del Redentore, l'altro di pretorio di Pilato. Esci di vita nel anccessivo anno, lasciando parrechi figli dalle due mogli chegie ebbe, cioè - Augeia, figlia del celebre caucelliere Gerolamo Morone, e Biauca di Giorgio Trivulzio marchese di Melso e Goronzosia.

Appartience alla discendenza di Adalberto quel Giuseppe Antonio Palavicino, figlio di Daniele o nipote di Aleasandro Galeazao V. Ji Quale, fattosi sacerdote, dimorò lungamente, come il padre, ad Antiguațe, e vi mori il 14 luglio 1808. Ebbe egif ude sorelle, Giovanna-Francesca e Marianna, ambedne monache nel monastero di S. Pado in Soncino, onde, secondo l'uso de' tempi, non distrarre le ricchesze dal ramo primogenito. Molto nerimarrebbe a dire sugli altri individui appartenenti a questo illustre casato; ma crediamo inutile il farto dopo il tanto che ne seriasero il Sanaovino e il Litta nello loro opere genealogiche. Estinta, pochi anni sono, la linea macchile di Adalberto, la Torre Pallavicina passò ad uno dei discendenti di lui in lines femminile, cioè al marchese Giacono Barbo, il quale anche attualmente la possiedo.

Esa giace sull'omonimo naviglio alla destra e a poca distanza dell'Oglio e forma comuno colle altre frazioni di Villanowa, Santa Giulia e Santa Maria Assunta, volgarmente nominata Santa Maria in Campagna, ove sorge la parocchiale, che dal 1395 al 1189 fia maministrata dai Serviti e che vanta una bella Assunta, ritenuta dello Zuccari. Contansi nel villaggio ter oratorii, ascri l'uno alla B. V. Laurettan, l'alDopo avere, nel 1505, ampliata la bocca e l'alveo di essa, il Pallavicino ideava un canale assai più esteso, che, approvato alli 24 gonnalo 1514 dalla città di Cremona, aggiunse non poca fama allo stesso Galeazzo, che avevalo concetto, e al figlio di lui, Adalberto, che non ostante molti screzi e diverbi, riduevalo a compimento.

Se provvedendo al proprio interesse giunsero costoro a farsi encomiare e benedire, Massimiliano Sforza, non sapendo elevarsi, come dicemmo, al posto assegnatogli dalla fortuna, ripiombò ben presto nel nulla donde non meritava essere levato. I frutti corrispondevano al seme.

All'entrare del 1515 spirava Luigi XII, e quindici giorni appresso coronavasi a Reims il duca d'Angoulème, il quale, sotto il nome di Francesco I, non solo associava al titolo di re di Francia quello di duca di Milano; ma, a simiglianza de' suoi antecessori, allestiva nel cuore della state un poderoso esercito, che, apertasi una via sino allora intentata fra asprissimi gioghi, comparve improvviso nel Saluzzese — La cattura di Prospero Colonna col nerbo delle milizie sforzesche a pie' dell'Alpi (16 agosto) (1), la successiva battaglia di Marignano (Melegnano), vinta dal Re, coll'aiuto dei Veneti, ricollegatisi a lui (13 e l'a settembre), segnarono la irreparabile caduta dell'inetto signore di Lombardia.

Costretto a rinunziare, il 4 ottobre, ai propri diritti, Massimiliano Sforza lasciava il soglio per ingoiare una ben magra pensione in Francia, mentre Matteo Scheiner, il porporato capitano degli Svizzeri, detto il cardinale Sedunense, traeva seco in Lamagna il giovane principe Francesco, duca di Bari, cioè l'altro figlio di Lo-

tro a Santa Lucia, ambidue di patronato Pallavicino, il terno a S. Rocco di patronato a dei Pallavicino che degli Oldofredi gli condomini della Calciana. La Torre Pallavicina abbracciava, con Villanora, nel 1730, nan superficie di pert. 14,707. 15, che nel 1862 estenderasi a pert. 15,256. 2. La popolazione dell'intero comune, che nel 1769 ammoniava a 1400 abitanti, commò nel 1854 a 1451, nel 1856 a 1529, nel 1859 a 1491, nel 1861 a 1485, nel 1856 a 1493.

Essa accadeva a Villafranca di Piemonte, circondario di Pinerolo, provincia di Torino.

dovico il Moro, che meglio del fratello addimostravasi atto ai maneggi di chi aspira a regno.

Colla sconfitta degli Svizzeri, ritenuti sino allora invincibili, Bergamo tornò coll'intera provincia ai Veneziani, poi da questi agli Imperiali accorsi in Italia per abbattervi i Francesi rifatti padroni del Milanese.

Al riflorire delle fronde l'imperatore Massimiliano sbucava dalle gole del Tirolo a Trento (marzo 1516): ostinossi alcun tempo sotto Asola, poi, varcato rapidamente l'Oglio a Orzinuovi e l'Adda a Rivolta, prese Lodi e minacciò con inutili braverie Milano; giacchè, incalzato da visioni e paure, riducevasi anche più presto in que' medesimi luoghi, donde, partendo, erasi ripromesso allori e trionfi.

Gli Svizzeri da lui assoldati, sorpresi di tale procedere, seguironlo davvicino sotto gli ordini del marchese Casimiro di Brandeburgo, e, venuti a Romano, si ricongiungevano ai cavalli, guidati da Marco Antonio Colonna, e ai fuorusciti Milanesi, condotti da Galeazzo Visconti e dal cardinale Sedunense. L'esercito cesareo, numeroso allora di 40,000 fanti e 12,000 cavalli, metteva piede in Bergamo e imponeavi una taglia di 16,000 ducati, per cui l'esausta città fu costretta di ricorrere, per sopperirvi, agli ori e agli argenti delle chiese e dei mopasteri.

In soli undici giorni di permanenza quegli infestissimi ospiti deturparono, insozzarono, ammorbarono ogni cosa.

Partiti che furono, e sbandatisi qua e là per mancanza di nesso e di comando, Bergamo, Romano e utte la altre terre della provincia, spalancarono le porte ai proveditori della Veneta Repubblica, la quale, spinta dalle gravi, inesorabili necessità, richiese essa pure di danaro quei poveri abitatori per soddisfare le paghe da gran tempo insolute del suo esercito (1). Ma restituita la tranquillità in seguito alle conferenze effettuate nella prima quindicina di agosto a Noyon, e alla tregua segnata due anni più tardi (alli 13 luglio 1518) coll'imperatore, il Senato non mancò di sovvenire con ogni suo

<sup>(1)</sup> Celestino, op. cit., parte I, lib. IX, cap. XI, pag. 440.

mezzo a tanta calamità. Fra le altre cose inviò due pri mari cittadini nei luoghi nuovamente acquistati; affin chè, uditi e discussi i bisogni ei desiderii, suggerissero quanto meglio avvisassero per provvedervi nel modo più sollecito ed efficace.

Mancato, nel 1519, l'imperatore Massimiliano, veniva eletto a succedergli il figlio del figliuol suo, Filippo il Bello, cioè il giovana arciduca Carlo d'Austria, che, nato e allevato nelle Fiandre, divenne tanto famoso e fatale agli Italiani sotto il nome di Carlo V. Per l'eredità degli avi, del padre, dello succero, per la follia della madre Giovanna, egli era glà signore delle Spagne, delle Fiandre, delle due Sicilie, delle Indie, quando prese a misurarsi col. sire di Francia, che, unitamente a lui, aveva aspirato all'onnipotenza de' Cesari.

Dopo avere alquanto oscillato fra i due, Leone X, contro ogni tradizione, stringeva, agli 8 maggio 152, un segreto accordo coll'Austriaco, e, fondendo in tal guisa Guelfi e Ghibellini, segnava una nuova politica papale in Italia, che dal più al meno durò fino all'ultima comparsa dei Francesi in Roma nel 1849. Oltre la reintegrazione dell'antico patrimonio di S. Pietro, erasi convenuto che, espulsi i Francesi dal ducato di Milano, vi si avesse a rimettere l'esule Francesco II Sforza.

Avvennero vari tentativi ostili a Genova, a Como, a Reggio e a Parma, quali precursori di una più vasta e a ardente bufera che non tardò molto a scoppiare: aprì allora gli occhi il gallico monarca, e dall'una parte e dall'altra stipendiaronsi Svizeri ognora disposti a fare mercato del loro coraggio, del loro valore; ma la guerra ingrossò maggiormente in Lombardia, quando il maresciallo di Lautree, Odetto di Foix, affrettossi a Cassano per impedire ai nemici il transito dell'Adda.

Gli Împeriali, guidati da Prospero Colonna e da Ferdinando d' Avalos, marchese di Pescara, guadarono il flume a Vaprio, e, ai 19 novembre 1521, impadronironsi di Milano. Molti altri luoghi di Lombardia caddero l'un dopo l'altro in loro potere, mentre il Lautrec andava qua e là tentando il terreno; ma, rafforzato costui dalle

nuove cerne inviategli dal Re, passò egli pure alla sua volta l'Adda, il primo di marzo 1522, e appresentossi ai sobborghi di Milano per soccorrere il presidio che aveva lasciato in quel castello e che a mala pena sostenevasi ancora.

Prospero Colonna però erasi premunito con fosse e trincee, in quella che Francesco II Sforza, calato da Trento a Pavia con 6000 Tedeschi, aveva potuto penetrare anche in Milano (4 aprile) fra gli applausi e il giubilo dell'intera popolazione.

Le sorti vennero allora decise dalla famosa battaglia, che il Colonna vinse il 22 aprile alla Bicocca, a tre miglia dalla metropoli lombarda, ove il secondogenito dei figli del Moro prese, come lo scaduto fratello, a regnare nominalmente sotto la tutela de' suoi liberatori e padroni.

Fra coloro che, ligi alla sua casa, ne arevano costantemente caldeggiata la restaurazione, distinguevasi quell' Alessandro Bentivoglio, il quale venne più sopra segnalato fra i figli di Giovanni II, morto esule fra noi. Giovossene il Duca, e non appena l'umiliato Lautrec risall in Francia a giustificarsi della sua condotta, chiamollo ai propri fianchi, e, rinnovandogli con diploma 2 ottobre l'investitura, già concessa al padre suo, delle terre di Covo e Antignate e del porto di Pizzighettone, consentivagli di alienare alla famiglia Cagnola di Novara il podere di Gianozzo situato in quella provincia (1).

Tuttora scevra da ogni vincolo feudale, Fontanella aveva all' incontro ottenuta tre giorni prima la sanzione delle antiche sue immunità (2).

Francesco I re di Francia era troppo intraprendente e valoroso per non pensare a rifarsi dello smacco patito. Ripigliaronsi quindi le ostilità; ma, in mezzo alla irrefrenata prepotenza, alla cruenta intimidazione degli

<sup>(1)</sup> Tale alienazione venne effettivamente attuata con istromento 8 aprile 1523 pel prezzo di scudi 700 d'oro del sole (Archivio Giudiziario di S. Damiano, Libro de' privilegi, codice manoscritto — Arch. Cent. Gov. di Milano, Reg. 9, alias 00, fog. 5, codice cartaceo).

<sup>(2)</sup> Ibidem.

stranieri, apparvero in Lombardia i primi germi di un'aspirazione veramente nazionale.

Rifulse appunto a quei di l'acume di un eletto ingegno nel celebre fiscale Gerolamo Morone; la lealtà di un egregio cittadino nel nostro Alessandro Bentivoglio. Fra le ripetute stragi in cui tuffaronsi allora Imperiali e Francesi per proteggerci, com' e' dicevano, ma in sostanza per derubarci e dilaniarci, il conte di Covo e Antignate si palesò sempre l'operoso amico, l'ossequente servitore dell' ospite suo dell'ultimo nostro duca. Abile e provetto guerriero, come aveva dimostrato di esserlo, nel 1513, a Novara, non fu che per inganno se nel 1524 cedette il proprio castello di Monguzzo a Gian Giacomo de' Medici, il quale pretendeva di saperlo meglio guardare: più fortunato a Casalmaggiore, impossessossi di Giovanni Lodovico Pallavicino, e, intercettando i viveri ai Francesi, contribul non poco alla vittoria riportata dalle armi cesaree a Pavia il 25 febbraio 1525 - Splendida battaglia in cui il cavalleresco re Francesco I, avendo tutto perduto fuorche l'onore, fu incamminato a Madrid per sperimentare le auree catene del suo rivale.

Maggiormente imbaldanziti gli Imperiali, si diedero a disporre in ogni guisa del Milanese, e stancarono tanto la pazienza dello Sforza, che, ascoltando gli ecitamenti del Morone, cominciò a negoziare coi nemici, per sottrarsi a chi, professandoglisi amico, il divorava.

Traditi ammendue dal complice e cointeressato marchese di Pescara, l'incauto consigliere e intermediario scontò in carcere la sua imprudenza: spogliato de'suoi Stati, il Duca non potè riaverli che a dure condizioni, quando, ammesso a purgarsi, nel 1529, a Bologna, strinse colà alli 23 dicembre una nuova lega col rappatumato imperatore.

Francesco II Sforza si fece precedere in Milano dal fldo signore di Covo e Antignate, che aveavi sempre esercitate le prime cariche (1), e che, rientrandovi, alli 7 gennaio 1530, quale suo luogotenente e commissario,

<sup>(1)</sup> Romanin, op. cit., tom. V, parte III, cap. VIII, pag. 414.

ricevette, col giuramento de'sudditi, la consegna di tutte le città e terre ricuperate (1). Spettò pure al Bentivogiti il provvedere per l'installazione dei governatori e degli altri magistrati, e, tornato il Duca, non desistette più dall'assisterlo col massimo zelo e con generale soddisfazione, finchè, nell'ancor fresca età di 58 anni, spirò nel 1532, senza lasciare alcuna discendenza maschile (2).

- (1) Arch. Cent. Gov. di Milano, Sesione Storiea, Reg. X., pag. 81.
   Alladendo a quanto abbiano qui riferito, il Sassovino coserva che Alessandro Bentivoglio seguitò a disporte dello Stato a vua voglia, mentre che il Duca visce. El tenendo tavola, repopresentava in tutte de occorrense la persona del Duca ch'era per le gote indisposto: e come tale era homerato.
- (2) Con istromento rogato da Ercolo Dominioni egli aveva tentato il 3 aganto 1529 a Lodi, nella parrocchia di Sant'Egidio, ove tenera allora la sua dimora in attesa di tempi migliori. Fu largo di beneficense alla belliasima chiesicciolo di S. Maurizio al Monastero Maggiore in Milano, architetata dal Dolechono e tanto ricca di preziosi dipinti a frenco all'olio dei Luini, Bernardino e Aurelio, di Pietro Gnocchi, Antonio Campi, Giovanni Paola Comazzo, Calistro Pizzas da Lodi, ecc., ed è ivi appunto che, come opina taluno, venuo ritratta la sua imagine sulla parete a destra dell'altare maggiore, e che, in forza di una scrittara stipulata fra le monache di quel ascro asilo e certo Giovanni Battista di Valià (Vailate), gli si eresse, nel 1572, un piecolo monumento, il quale esiste tuttora nella parte di tribuna che corrisponde superiormente alla cappella di S. Giovanni Battista. Esso costò 21 seudi d'oro e reca la segunnte fescrizione.

D. 0. 1

ALEXANDRO, BENTIVOLO, EX. BONONIA:
PAINCEPIEVE. MONTIS, ACVIT. DOMINO. QVI
MOO, ET. CRAMONAE, PEVIT, HUYVEG. MON.
REDITVS. VALDE. AMPLIFICAVIT. ET. JOANI
NEFOTI. FILLAUSGUE. GENEFER. PENALII
MARCHERIE. ET. FRANCISCA, VIOLANTILIO
MONACHE. PHISSIME. ALEXANDREQUE
CONOBIL HUYVEGE. ANTISTIT. SERIES
BLANCA. HIRRONYMA. REPUETA. ANTISTES
COTTERAQUE. DOMIN.E. SORORES
BENEFICIOSTM. MEMORES
B. M. P. MDLANII.

Fra le epigrafi scolpite in marmo nella medesima chiesa ad onore di

Allorchè, dopo un anno d'infecondo matrimonio, spegnevasi, il primo di novembre 1535, anche Francesco II Sforza, e, perdendo la sua autonomia, il Milanese veniva avocato all'Impero, il feudo di Covo e Antignate era già passato, giusta il diploma 16 maggio, 1534, ad Annibale Bentivoglio, fratello del precedente investito, non che ad Ermes, figlio naturale di un altro Giovanni Bentivoglio, nipote dello stesso Annibale e dell'estinto Alessandro.

Come può rilevarsi dalla serie comitale, che alleghiamo a questo libro e a cui ci riportiamo, a scanso d'inutili ripetizioni, Covo e Antignate vennero serbati uniti dai Bentivoglio sino al 1567, in cui il primo degli anzidetti luoghi fu ceduto alla famiglia Medici di Novate, per devolversi nuovamente, nel 1738, ai primitivi titolari, che li ritennero poscia ambidue ricongiunti in propria mano fino allo scorcio del secolo, in cui, soppressi i feudi, inaugurossi un altro ordine di cose.

Residenti a Ferrara e a Modena, i Bentivoglio invianvano nel feudo un podestà a biennio, il quale, sebbeneconomicamente e politicamente fosse soggetto alle leggi del Milanese, amministrava la giustizia a nome loro, mediante l'opera ed il consiglio di un abile notaio criminale, che, a siffatto scopo, veniva ammesso dal governo.

Siaci qui lecito rammentare come nel 1608, quando Covo era già stato venduto ai Medici, il Senato di Milano designasse a tale ufficio, con decreto 21 novembre,

altri membri della famiglia Bentivoglio e di quella del Carretto, imparentatesi fra loro, Alessandro Bentivoglio è pure annunciato al disopra dol quarto arco a sinistra, entrando, con queste parole:

D. O.

ALEXANDRO. BENTIVOLO. VIRO
DESIDERATISS. BONONIE. PRINCIP. MEDIOL.
DOMINIL PRO. FRAN. II. SPORTIA. DUCE
MODERATORI. TVSTISS. QVI. OMNIBYS
PROFVIT. NEMINI. NOCVIT. ALEXANDRA
FILIA. SACRI. HVIVS. CENOBII. VIRGO. XPI
P.

A. VIRGINEO. PARTY. ANNO MDXXXII. non solo in Antignate, ma in qualunque altro luogo dello Stato l'egregio dottore Michele Moroni, già ascritto al Collegio de' causidici e notai di Cremona (1).

(1) Arch. Cent. Gov. cii Miiano, Studi, Notai Criminali, Occor. Part, M.YAVO. — In alti ratti pioi cilcol actesso Archivio (Culto, Chiese, Benefici, Cremuni, ANI-AICE, e. Luoght Pii, Comuni, ANI-AICE, e. Luoght Din, Comuni, ANI-AICE, e. Luoght Din, Comuni, ANI-AICE, e. Luoght Din, Comuni, ANI-AICE, e. Comuni, Institutoro della Causa Pia pei poveri di Antignate, non che quello 9 maggio 1603 di Giovanni Battista Bianchi, fondatore del beneficio eretto all'altare di S. Maria Elizabetta in quella chiesa parocchiale. I nominati due Bianchi doverano essere agnati a quella chiesa parocchiale. I nominati due Bianchi doverano essere agnati a quella reconstanti della monifacto dell'una consorte del militare e omonimo a una altre Bianchi, regante egli pure in Antignate, come notaio, nel 1594; il quale l'amenoria della defunta consorte Della Secco, affisasava al pavimento della suddetta chiesa un'iscrizione funcraria, sormontata dallo stemma della propria casa, di cui riportiamo le parole; accas, di cui riportiamo le parole casa, di cui riportiamo le parole casa.

DELLE, SICCE. CONIVGI. CARISSIME IMMATURA. MORTE. SVBLATA. SIBI SVISQUE. ALEXANDER. BLANCHVS MILITIE. DVX. M. P. ANNO. M DC XV.

L'illustre Collegio de'cansidici e notai di Cremona risale all'anno 1282. Le più celebri famiglie della città, quali sarebbero quelle degli Sfondrati, Offredi, Stanga, Crotti, Trecchi, Manfredi, Picenardi, ecc., si fecero un onore di appartenervi. Oltre il summentovato Moroni, che fu anche propodestà nel paese nativo, vi entrarono eziandio parecchi antignatesi delle famiglie Caccetti o Cazzetti, Cigoletti o Cipoletti, Capredoni, De' Monis, Moni o Muoni, Antichissimi privilegi vennero più volte accordati o sanciti dagli imperatori Enrico IV, V e VI. Corrado III, Federico I e II, e Alberto I - Giusta gli ultimi statuti del 1348, 1416, 1444 e 1593 o i successivi decreti imperiali e governativi. gli abati e i membri del collegio de'notai di Cremona avevano diritto ai titoli di sapienti, egregi, spettabili e nobili, fruivano delle prerogative de'conti palatini e andavano esenti da ogni carico e prestazione militare. Non potevasi essere ascritto al medesimo senza avere previamente giustificato con legittimi documenti e duplicati processi che tanto il padre che l'avo del postulante cransi sempre conservati illesi da qualsiasi arte ripetuta vile (Ordini del Senato di Milano, 22 agosto 1686. pro notariis et Collegio causidicorum, di cui noi medesimi possediamo nell'archivio di famiglia nna copia trascritta dal nostro avo. G. C., dott. collegiale Michele Muoni - Istanza presentata il 19 agosto 1771 dagli Abati del Collegio de' causidici e notai di Cremona all' Eccelso Reale Tribunale di Milano (Senato), onde ottenere la conferma delle antiche

Se ben poco avremo ora a discorrere dei paesi aggiogati dallo straniero nel territorio lombardo, in seguito alla morte dell'ultimo Sforzesco, non ci rimarrà molto a trattenerci nemmeno sopra Romano, incorporato alle altre pertinenze di S. Marco in Terraferma.

Quantunque però il componimento, effettuatosi nel 1518 fra i limitrofi Stati di Milano e di Venezia, abbia durato fino a questi ultimi tempi, Romano potè nondimeno serbare una certa importanza territoriale ed economica; giacchè, primo in linea fra i grossi abitati posti al di là del Fosso Bergamasco, continuò a figurare quale antiguardo di quell'antica frontiera.

Don Antonio da Leyva, il migliore forse ma più crudele generale di Carlo V, non erasi appena impossessato, quale cesareo luogotenente, della Lombardia, che già due anni appresso (1537) veggiamo più che mai infierire le controversie e le lotte fra Covesi e Romanesi tanto per l'uso delle acque defluenti dall'uno all' altro comune, quanto pel godimento di quel podere Covello che fu sempre il pomo della loro discordia.

Nè meno violente collisioni ebbero allora principio a motivo dell'audacissimo contrabbando dei grani, che asportavansi dal Cremasco, dal Bresciano e dal Milanese per sovvenire le parti più deficienti del Bergamaco, non che per quelli che a volta a volta venivano riportati negli stessi luoghi di produzione, allorchè gli avidi accaparratori erano giunti colle strategiche loro mosse a ingenerarvi la penuria e la fame. I paesi tutti sparsi al di qua e al di là del confine, non esclusa la Calciana, andaronsi quindi rapidamente popolando di magazzeni per accumularvi le biade, e tale era l'allettamento al guadagno, che non di rado accadeva d'incontrare convogli da 50 a 60 nomini armati d'archibugio.

prerogative inerenti allo stesso Collegio, compresa l'intitolatione di nobile ai componenti). Nell'Archivio Notarile di Cremona trovansi raccolte per oltre sette secoli le matrici di 1300 notai. La più antica, quella di Albertino San Pietro, risale all'anno 1037 (Maisen Pietro, Cremona illustrata, Milano, 1396, pag. 224) — Arch, Ceut. Gov. di Milano, Statuti, Notaj. condurre e ricondurre il grano al cospetto delle autorità, che impotenti o annuenti, chiudevano ambi gli occhi, e lasciavano passare.

La pubblica morale aveva certamente a risentirne; ma i Romanesi, rifacendosi di mali assai maggiori, avevano preso un indirizzo più confacente alle loro aspirazioni, alle loro libertà.

E si che in quel torno erasi introdotto nel sistema giudiziario della Repubblica un'importante modificazione, non scevra di apprensioni e di terrori; ma, essendo essa di natura totalmente politica o di alta polizia, non poteva che assai leggermente influire sui paesi che al par di Romano erano tanto discosti dalla Dominante.

Narrasi come dal principio del secolo XVI, la Repubblica di San Marco venisse a quando a quando minacciata nella sua essenza pel modo con che poco gelosamente custodivansi i segreti di Stato da quelli appunto che, soli chiamati per diritto di casta al governo, dovevano avere maggiore interesse a non propalarli.

Vegliava bensi il Consiglio dei X, e con molta cura, patria; ma, non ritenendosi più sufficiente nemmeno esso a tanto, emerse il bisogno di un tribunale più energico ed imponente, che coll'occulto e rapido suo operare, valesse a mantenere i nobili entro i confini dell'eguaglianza e del dovere. Gli oligarchi sono e saranno sempre per loro natura sospettosi l' uno dell' altro: se uno di loro giunge ad innalzarsi al disopra de'colleghi e si cattiva il popolo, egli non è più eguale a nessuno, ma il padrone di tutti.

Ebbe così origine, alli 28 settembre 1539, quella magistratura che, composta di soli tre membri e di un sostituto, divenne si famosa col nome d'*Inquisizione di* Stato (1):

Storici e novellieri gareggiarono nel dipingerla coi



Romanin, op. cit., tom. V1, parte I, cap. VIII — Cecchetti Bartolomeo, Una visita agli archivi della Repubblica di Venesia, tip. del Commercio, 1866, pag. 22.

più neri colori: ma, siccome la verità finisce sempre a trionfare, così una critica più giusta, disinteressata e severa ha ora incontrovertibilmente dimostrata la falsità di tante accuse. Chiari e generosi cittadini hanno già ripetutamente smentite le grossolane menzogne spacciate da chimerici e sistematici detrattori intorno a quel rigido consesso; e Salomone Romanin, il coscienzioso patriota, seguendone il graduale sviluppo, espose le vere leggi che lo disciplinarono e lo contennero ne' limiti della pubblica sicurezza e della giustizia.

Calunnie, calunnie! lanciate a ribocco dagli stranieri, che, avendo spenta la longeva Repubblica, non poterono altrimenti giustificarsi che oltraggiandola e trascinandola soudoratamente nel fango.

Calunnie, calunnie! troppo leggermente accolte anche dai nostri per fabbricarsi interessanti episodii ne'loro melodrammi, ne'loro romanzi.

Da qui le esagerazioni de' Pozzi e de' Piombi che gelano e abbruciano (1); dell'invisibile esploratore che va origliando, in ogni ora, alle portiere, alle mense, ai capezzali; della febbre di stato che lentamente e immancabilmente distrugge; del bravo che colpisce nell'ombra e s'invola; del Canale Orfano che rigurgita e imputridisce di vittime.

Punizioni vi furono terribili ed esemplari, quale fu quella del Carmagnola; ma noi, il dicemmo, era egli innocente? a che esponevasi la Repubblica, se l'espertissimo generale avesse impunemente tradito? Rimontisi a quelle epoche di supersitisioni e di sangue, e

(1) In seguito ai ristauri operati nel 1963 al tetto del Palazzo Da-cale, chiunque può-constatare, come dalla copertara metallica al soffitio calle, chiunque può-constatare, come dalla copertara metallica al soffitio delle prigioni avvi uno spazio da 5 a 9 metri, o però l'atmosfera non vi à mai ardente o insopportabile. Del pozi inon diremo certo che fossero una gioia, ma vi si spazia liberamente, sono foderati di buona la-rice, vahano tavolati, non vi penetra l'amiditi (Cecchetti Bartolomeo, Delle begri della Repubblica sulle carceri, e di un'opera del signor Martino Beltrami-Scalis, ecc. Venenzia, Localelli, 1965, pag. 12). Del reato i pozzi non venence assegnati dagli Inquisitori per uso di carcere se non nel 1954.

si vedrà che se Venezia non andò essa pure immune dai pregiudizi che guastarono i sistemi penali e carcerari d'ogni paese, non tolse però mai la mano a nessuno in efferatezze e barbarie (1).

Venezia! che, sorta peschereccia e povera dal mare, strappavane ad altre nazioni e tenevane lungamente lo scettro; apriva i suoi porti a innumerevoli legni d'ogni foggia e portata; occupava, a quanto dicevasi, ben 50,000 nomini nel suo arsenale.

Venezia! che, naturalmente circoscritta su sterili benchi, divenne si ricca, industriosa e potente da estendere i suoi possessi nelle isole di Candia e di Cipro, in Egitto ed in Siria, a Orano e a Costantinopoli, e onusta di tante preziosissime spoglie, rivestivane in patria i templi e i palagi, già insigni e superbi per le mirabili opere dei suoi divini artefici (2).

Scudo e difesa dell'intera Cristianità contro gli infedeli, Venezia fu per quattordici secoli l'inespugnabile baluardo della libertà, della gloria, del nome d'Italia!

Ancorchè complicato, il di lei governo apparve si armonico e si lieve ai popoli, che quando le furuno sottratti, protestarono altamente, e invocandola plangendo, ne seppellirono le armi e le insegne; perchè, cedendole, non fossero contaminate da alcuno.

<sup>(1)</sup> A prova della pietà che il Consiglio dei Dieci, tenuto in conto di al tremendo, ebbs sempre dei carcerati, fanno testimonianza quelle leggi che obbligavano i Capi del Consiglio a visitarii ogni mesa, e il breve passeggio che loro concedavasi giornalmente ne' corridol, e la premura perchè le paretti di quelle carceri fossero coperte di ben grosso larice, e perchè i prigionieri non mancassero di grosse coperte chiamate schiavier, e a fanno testimonianza la separazione del carcerati per debiti da quelli per delitti criminali, la cura di sminuire il numero dei rinchiusi nella atessa carcere durante i calori della state, ecc. (Romanin, op. cit, tom. VI, part I, cap. III, pag. 87).

<sup>(2)</sup> Voi siete il canale di tutte le riccherze, diceva Tomaso Moccnigo, nel 1431, ai suoi concittadini; coi approvvigionate il mondo intiere; tutto runicero i sinteressa alla vostra prosperità; lutto Poro del mondo giunge fino a voi (Saunto Marlno, Vite dei dogi di Venezia — Marin Carlo-Antonio da Orzinovi, Storia civile del commercio de' Veneziani, Venezia, 1108, tom. VIII, lib. II, cap. III).

Sallo Romano, che religiosamente conserva, quale preziosissimo ricordo di que' tempi, la jussoria verga de' suoi proveditori!

Sorgi che n'hai ben donde, città dai mille erci, riprendi fra le rigenerate sorelle il posto che sì a lungo e con tanto onore occupasti; — e tu apri le ali, scuoti la giubba, portentoso Leone, e col terribile tuo ruggito imponi a tutti i nostri nemici.

Una più grande missione t'è serbata, o S. Marco, dappoichè, svelta dall'amplesso straniero, la tua bella Venezia s'è identificata all'Italia! Infondi all'intero paese, oh sì, infondigli la sapienza e l'amore che ti largiva il Cristo, eleggendoti interprete e banditore della sua parola!

Soptice le fazioni, assicurate le proprietà, alleggeriti i tributi, estese le comunicazioni, favorito, ogni altro elomento della pubblica sicurezza e prosperità, non è a farsi meraviglia se il Bergamasco si acconciasse tanto voloniteri a un assetto si umano e liberale, da non desiderarne migliore.

Fino dal 1435 erasi deliberato che, attesa l'importanza della provincia, essa venisse contemporaneamente governata da due rettori, l'uno col titolo di podestà, l'altro con quello di capitano. Scelti fra i nobili veneti, inviavansi essi a Bergamo con attribuzioni determinate dalle incumbenze rispettivamente loro affidate dal Doge o dal Senato. Spettava al podestà il governo politico: vegliava all'amministrazione economica il capitano, che esercitava la sua autorità anche sulle scarse milizie. Utlimato il loro còmpito, podestà e capitano dovevano riferire al Senato le condizioni in cui avevano lasciato il paese, rappresentarne i difetti, suggerirne i rimedi (1). Come

<sup>(1)</sup> Canth Cesare, Scorza di un lombardo negli archivi di Venesia, po, cii., pag. 29. 30 — Altri tra solili iveneli in Repubblica deputava nogni tra anni a Bergamo, cioò due alla custodia del pubblico erario col titolo di Camerlegahi, ed uno della citta risio-cochetta denominata la Cappella. Il governo proprio della città risio-deva nello famiglie nobili bergamancho. dalle cuali formarava il Mar-

erasi operato nel 1428, allorchè Bergamo fu per la prima volta ceduto alla Repubblica, essa trovò in processo di concentrare in un solo individuo il doppio incarico (1).

Fatta astrazione dalle quattro valli più settentrionali, il Bergamasco venne ripartito in quattordici sezioni addimandate quadre, di cui talune componenti la Pianura, altre la Montagna.

Le quadre della Pianura rimasero per lunga pezza circoscritte a sei, ed appellavansi di Val Trescorre, di Isola, di Val Cavallina, di Calcinate, di Mezzo e di Val Calennio (2).

Nelle cose civili e criminali vari luoghi dipendevano dai giudici della capitale (3), altri dal proprio naturale signore e feudatario (4); la maggior parte però da individui del paese con norme e poteri diversi.

Materialmente compresi nella quadra di Calcinate, i due borghi di Martinengo e di Romano consideravansi pei luoghi più importanti del territorio e fruivano di speciali privilegi e concessioni. Separati dalla città, obbedivano al singolo loro proveditore o podesta, il quale, eletto esso pure nel patriziato veneto, pronunciava in prima istanza le sue seutenze, salvo per chi tenevasi gravato il ricorrere in appello, giusta il ducale decreto

gior Consiglio composto di 100 persone che dovevano per la metà essere escluse e surrogate di anno in anno (Formaleoni, op. cit., parte I, pag. 28 e 29).

- (d) Il doge Prancesco Foscari aveva con decreto 24 Inglio inviato allora a Bergamo, como podestà e capitano, il nobile somo Marco Giustiniano, il quite crasi associato un vicario, un giudice de' malefici ed un giudice della ragione che doverano sistato a sbrigare con voto deliberativo le cause criminali. Il vicario edil giudice della ragione poi prenderano cognizione anche delle cause civili, e le loro sentenze erano rivedate dai dottori collegiali della città. Due dottori si estraevano come consoli di giudizia, i quali avevano giudicatura per ogni somma (canti Cesare, Scorrad di un lombardo, po. ett., pag. 29 e 30 Cantà Ignazio, Bergamo e il un territorio, vol. V della Grande illustrusione del Lombardo Pentelo, op. cit.)
  - (2) Formaleoni, op. cit., parte I, pag. 25.
  - (3) Brembilla, Ponteranica, Selvino, Sorisole.
- (4) La quadra di Val Caleppio e i feudi di Morengo nella quadra di Mezzo, Malpaga e Cavernago nella quadra di Calcinate.

11 marzo 1477, non già ai rettori di Bergamo, ma a quelli di Brescia.

Al pari dei loro colleghi, i podestà di Martinengo e di Romano dovevano attenersi nei loro giudizi, non che alle avute commissioni, alle leggi e consuetudini locali, e, ove queste tacessero, all'intimo senso, anzichè alle leggi romane.

À tenore poi di quanto era già espresso negli statuti, gli avogadori e sindaci generali in Terraferma sanzionavano el ordinavano che niuno potesse essere inquisito o condannato in Romano, senza renderue inteso, mediante speciale avviso, il popolo; affinchò a suo bell'agio avesse a capacitarsi de'motivi; e che il proveditore o podestà non si attentasse a promulgare alcuna sentenza criminale, se prima non eransi per tre volto suonate le campane dell'Arengo, nò a darvi esecuzione, se non fossero spirati sei giorni dall'adempimento di siffatta pratica.

Nei documenti, che produciamo, rileveremo la formula del giuramento imposto al podestà di Romano; avvene altri a stampa, da cui desumesi quali erano le sue prerogative, i suoi proventi; quali le tasse di cancelleria, le somministrazioni in effetti o in natura che il comune o le parti erano tenute a corrispondere o a rimborsare.

L'amministrazione comunale devolverasi a un Consiglio formato da ventiquattro individui e rinnovabile ogni anno per la metà: vegliava alle cause pie un magistrato che sotto il nome di priore o di presidente non poteva assumerne il maneggio, qualora non provasse di essere libero da ogni impegno in loro confronto. Oltro i propri agenti e stipendiati, i Consigli comunali di Romano e di Martinengo incombenzavano ciaccuno, per speciale prerogativa, un deputato, che insieme ai sindaci indistintamente preposti a tutte le quadre, sedevano nel Consiglio territoriale.

Inalterabilmente composto di diciasette membri, rappresentava quest'ultimo uno dei tre Stati generali della provincia, ed era abilitato alla nomina di vari ufficiali, cioè un Difensore, un Cancelliere, un Ragionato o Pubblico Computista e un Nunzio, il quale, risiedendo nella Dominante, sbrigava gli affari del paese che avevalo colà delegato. Altri minori ufficiali erano addetti a questo corpo e quasi tutti potevano essere levati fra i cittadini bergamaschi.

Con tale reggimento Romano, giova ripeterlo, andò considerevolmente avvantaggiando. I prezzi dei grani, che stabilivansi sui suoi mercati, ove affluivano genti d'ogni paese, servivano di norma e di regola ai calmieri di tutta la zona bergomense: le industrie e il comercio vi fiorirono in guisa che alcuni de'suoi mercatanti, e massime gli Agazj, estendevano i loro traffici a tutto lo Stato, all'Italia, alla Germania ed al Levante (1).

Allorchè, nel 1561, si pensò a rifare le mura di Bergamo sopra disegno dell'architetto Berlendis, i borghi di Romano e di Martinengo contribuirono in gran parte alle opere, alle spese e alle somministrazioni che vi si prodigarono per trent'anni di continuo (2).

Gli interessi materiali ritemprarono i sentimenti di famiglia e di patria; sicchè solevasi dire che in niun luogo del Bergamasco annoveravansi tanti uomini atti e volenterosi alle armi quanto in Romano.

Migliorate le condizioni civili, ristorate le popolazioni, il Bergamasco ebbe persino il vantaggio di andare pres-

(1) A maggior prova della saggia amministrazione della Repubblica, veggiamo quali erano le imposte che la provincia bergomense corrispondevale nel 1617: Anno 1617 — La provincia di Bergamo pagò alla me-

Il Governo Veneto spendeva nella Provincia per l'amministrazione civile e militare . . . . . . . . . . . Ducati 40,000

Eccedenza Ducati 70,400

(2) Dec. 17 dicembre 1561 del Consiglio dei X (Celestino, op. cit., parte I, lib. XII — Dal Libro delle Ducali e delle Terminagioni del Territorio). Vi si spesero 6 milioni d'oro.

sochè immune dalla pestilenza che, nel 1576, fece tanta strage altrove, e massime a Milano. Non per questo andò scevro da altri danni celesti o naturali.

Ne basti toccare di volo come, alli 30 giugno 1602, la pianura, ove sorge Romano, venisse talmente percossa dalla grandine, che il grano, spiccato dai gambi già recisi, conficcavasi sotterra (1); e come non solo venisse essa colpita nel seguente anno dalla penuria, ma straordinariamente infestata dai lupi, che, vagando qua e là senza ritegno e paura, cacciavansi in gran numero negli abitati a disfogare la rabbiosa loro voracità. Due individui, scontratisi a pochi passi di Romano in cinque di essi, furono tosto orribilmente lacerati e divorati. Zelatore del pubblico bene, provvide sollectiamente il governo, incuorando con vistosi premii i cacciatori, i quali, inseguendo in ogni dove quelle rapacissime fiere, giunsero presto a disperderle o ad ammazzarle (2).

L'eterna lite fra Covesi e Romanesi pel preteso possesso del fondo Covello ebbe qualche recrudescenza nel 1606; ma a noi deve poco interessare, avvegnachè più o meno tesa durasse fino a questi ultimi anni (3).

Un fatto di maggior momento pel Bergamasco, non che per l'intero Stato della Repubblica, furono le ostilità riprese in quel torno con singolare energia contro gli Uscocchi. Erano costoro una specie di pirati, i quali, annidati nelle fitte scogliere fra l'Istria e la Dalmazia, percorrevano da 70 anni in ogni verso l'Adriatico, predando e guastando quanto loro giungeva alla mano. Oltramodo malagevole riesciva l'attaccarli; perocchè, se prevalevano, abbandonavansi a ogni atrocità, se socombevano, riparavansi nelle fortezze di Fiume e di Segna, appartenenti al duca di Stiria, Ferdinando arciduca d'Austria, poscia imperatore, che, spalleggiandoli di soppiatto, teneva loro il sacco.

Calvi Donato, Effemeride, ecc., op. eit., vol. II, pag. 373.
 Quarengo Giov. P., Memorie — Calvi Donato, Effemeride, op. eit., vol. II, pag. 455.

<sup>(3)</sup> Arch. Cent, Gov. di Milano, Confini, Covo.

Durante il dogato di Marco Antonio Memmo, la Signoria era sempre stata in armi per trarsi di dosso quello spino; ma fatta persuasa, nel 1615, come nulla valesse a reprimere il molesto brigandaggio degli Uscocchi, finchè i ministri del Duca ostinavansi a promuoverlo e secondarlo, chiese apertamente e recisamente ragione del subdolo e indegno operare.

La contesa allora attirò altri sul medesimo terreno. Retta da un austriaco, la Spagna dichiarossi naturalmente pel fomentatore degli Uscochi: succeduto al Memmo il Bembo, non tardò la Repubblica a profittare di un valido alleato in Carlo Emanuele I duca di Savoia, che sino dal 1613 era sceso arditamente in lizza per appropriarsi il Monferrato.

Nel nuovo anno 1616 Venezia tentava da una parte Trieste e Gradicae, approntava dall'altra una flotta per resistere a quella che il duca d'Ossuna, vicerè di Napoli, inviava nel golfo. S'interposero vari principi per troncare le offese; ma l'effetto non corrispose all'aspettazione (1).

Dietro ciò, avendo i Veneziani assalito inutilmente Goria, ricinsero nel 1617 la già abbandonata Gradisca, e l' avrebbero forse espugnata, se Don Pietro di Toledo, governatore del re di Spagna a Milano, non si fosse di proprio moto affrettato a divertire l'impresa. Il principe d' Avellino, ch' egli inviò in ottobre con 10,000 fanti e 2000 cavalli ad attaccare il Cremasco ed il Bergamasco, s'impadroni di Fara Olivana presso Romano, e la tenne, per quanto si afferma, una decina di giorni (2).

Piantato il suo quartiere generale a Caravaggio, il capitano spagnuolo distribuiva le truppe nelle vicinanze, e davasi a taglieggiare ogni terra senza tener conto se suddita o nemica; mentre Antonio Bragadino, sopra-

<sup>(1)</sup> Romanin, op. cit., tom. VII, parte I, cap. II.

<sup>(2)</sup> Benaglio Marc'Antonio, Relazione della carestia e della peste di Bergamo e suo territorio negli anni 1629 e 1630 (pubblicata per cura dell'egregio can. teologo, cav. Giovanni Finazzi, nel vol. VI della Misecllanea di Storia Italiana, Torino (in corso di stampa).

proveditore a Crema, trovando insufficiente alla difesa il presidio di quella città, accoglieva le proposizioni di Lodovico Vimercati-Sanseverino, che, a suo grave pericolo, recavasi due volte a Romano per chiedere socorso al proveditore Corano e al generale di cavalleria Francesco Martinengo, stanziato colà col nerbo de' suoi. Malgrado che ogni strada, ogni viottolo fossero diligentemente guardati da varie bande di corvidori nemici, il messaggere non solo entrò e rientrò in Romano per eseguire il suo mandato, ma condusse egli stesso gli ottenuti rinforzi a Crema; sicchè, meravigliato il Bragadino di tanta audacia e abilità, affidavagli il comando di tutti i suoi cavalli (1).

Al pari di Covo, Fontanella e Soncino, anche il borgo di Antignate non andò esente dalla straordinaria occupaziono delle milizie spagnuole, avendo avuto per qualche tempo a proprio carico sette compagnie di lancie (2). Il che accadeva meutre, per la mediazione del re Luigi XIII, la pace era già stata segnata il 6 settembre a Parigi e ratificata il 26 dello stesso mese a Madrid.

Conosciuto, ai primi di novembre, l'esito di tale accordo, i Veneziani levaronsi da Gradisca: partirono gli Spagnuoli da quei luoghi ove niuno aveva potuto simpatizzare per essi.

Dopo questo fatto la Repubblica continuò per molti anni a tenere d'occhio il Bergamasco, e segnatamente Fara e Romano, dove era stato eletto governatore quel conte Lodovico Vimercati-Sanseverino, di cui abbiamo encomiato l'accortezza e l'ardire. Gli Spagnuoli,

<sup>(1)</sup> Benvenuti, op. cit., vol. II, cap. XIII, pag. 13-14. Giova avverire che assai difficilmente può nioltrari la cavalleria nel Cremaco; a motivo delle molte roggie o regone ripiene di acque profonde: in alcuni loghi poi riesce perfino inaccessibile l'ingresso ai cavalli per gli altismit fagali.

<sup>(2)</sup> Besozzi Annibale, Memorie storico-eronologiche di Antignate (inedite), op. cit. — Caccetti o Cazzetti Gian-Giacomo, rettore d'Antignato, Ragguaglio di quanto è accaduto fru Don Pietro di Toledo e la Repubblica Veneta (inedito) — Monumenta Soncini, lib. III, fol, 41.

guidati da Ottavio Piccolomini, che, assunto a generale dall'imperatore, divenne poi si celebre nella guerra dei trent'anni sotto il nome di duca d'Amalfi, facevano altrettanto a Mozzanica, Covo, Antignate, Fontanella e Soncino.

Volgendo il 1619, accadde un dì che i soldati del Piccolomini togliessero sette cavalli ai capelletti veneziani (1), i quali, venuti in cognizione come quelle loro bestie erano state condotte a Covo, andaronvi di nottetempo e a vivà forza le ripigliarono: entrato però in sospetto il Vimercati che il Piccolomini si risentirebbe al-l'indomani dello scorno patito, fece appiattare molti archibugieri in un fosso, ed inviò al di là di esso contro ai nemici i medesimi capelletti che avevano ricuperati i cavalli. Quando furono a tiro mostrarono costoro di volersi affrontare, poi tratta la cavalleria del Piccolomini nell'agguato, allargaronsi di scatto e lasciarono che i moschettieri la fulminassero. Persuasi omai gli Spagnuoli con chi giuocavano, andarono più cauti nell'avventurarsi (2).

Alli's marzo del 1622, essendo ancora ben muniti i confini, e, vacando a Romano il seggio di podestà, Alvise Zorzi, proveditore delle armi venete, dava colà un esempio di sommaria e terribile giustizia. Reso consapevole di alcune gravi infrazioni: de'suoi soldati, ordinò che se ne appiccassero per la gola almeno diciassette, l'uno dopo l'altro, e con essi anche il capitano, chiamato Gerolamo Savoli da Rovere nel Trentino (3).

Nell'estate del medesimo anno una compagnia di militi spagnuoli erasi indirizzata da Mozzanica a Fontanella. Pervenuta al Serio, alcuni stavano per guadare il flume, altri attendevano a traghettarlo con carri alla

I Capelletti, dice il Benvenuti, erano soldati a cavallo della più distinta milizia veneziana, valorosi, belli della persona, riccamente vestiti, e nell'istoria meglio conosciuti sotto il nome di Stradiotti.

<sup>(2)</sup> Canobio, Proseguimento della Storia di Crema scritta da Alemanio Fino, pag. 85-86.

<sup>(3)</sup> Calvi Donato, Effemeride, ecc., op. cit., vol. II, pag. 367.

Bettola, luogo di confine fra il Cremasco e il Bergamasco, onde procedere poi tutti di conserva per la via detta lo Steccato (I). Avutane notizia Alvise Donà, nuovo proveditore a Romano, mandò subito ad opporsi, colle sue genti, il colonnello Avusa, capitano dei capelletti.

Essendo giunto costui, quando la compagnia era già in parte al di qua del fiume, disse al capitano spagnuolo, che se voleva ire più oltre, imponesse ai suoi di spegnere le miccie, piegare le insegne, e camminare sbandati. Al che rispose alteramente lo Spagnuolo che le truppe del Re passavano ovunque e non piegavano le insegne avanti ad alcuno; ma replicò più risoluto l'Avusa e fece in modo che il capitano se ne tornasse indietro.

Approvato tale contegno sì dai generali a Bergamo e a Brescia, che dal Senato a Venezia, ne derivarono gravi discrepanze fra la Repubblica e la corte di Spagna, e poco mancò non si venisse alle mani. Ad ovviarvi si stabilì un congresso, cui presero parte pel re Cattolico il senatore Ottaviano Picenardi (2); per la Serenissima il capitano di Bergamo, Alvise Mocenigo.

Adunaronsi essi per la prima volta, nel luglio, a Fara, ove il Mocenigo s'arrestò con ricca e scelta comitiva, e con superbe livree. Il Picenardi, dopo avere alloggiato a Mozzanica, si ridusse, per schivare il flume, a Covo. Trovaronsi più e più flate assieme a Fara ed a Covo.

(1) Lo Steccato, propriamente detto, è un luogo dore s'inerocicchiano cinque vie. Abbastanza lostanto adgit sibitati, segnava eso pure in addietro il confino fra i duo Stati di Milano e Venezia e presentavasi opportunissimo alla consumazione d'ogni dellitto per la granda fasilità di potersi sottrarre dall'una parte o dall'altra. Le grassassioni e gli nassassi moltiplicavansi in guisa che ancora ne dura la triste memoria.

(2) Il senatore Picenardi si rese più tardi celebre, trattando a Milano il processo degli motro, durante la peste del 1850. — Fu interprete di diritto in una cattedra dell'università Ticinese, e godeva ancho presso la litre gran fama per la sua facondia e dottrina: creato senatore, indi presidente del Magistrato Ordinario, cinfine reggente del Consiglio Supremo per gli affiri d'Italia a Mardid, il re, attica la sua vecchiaja, gli accordò il riposo in patria (Ripamonti Giuseppe, La paste di Milano del 1809, Libri ciuque, ecc. volgarizati dall'originale latino

sedendo essi come giudici; disputando pel re il fiscale Schiaffenati, ed Alessandro Besozzi, segretario; per la Signoria i fiscali, conte Lodovico Benaglio e Giovanni Battista Bottano (1).

Pretendevano i regi che, a tenore delle vecchie capitolazioni, avessero i soldati del re libero il passo della Bettola per la strada che dalla Ghiaradadda mena, toccando lo Steccato, al Cremonese; sostenevano i Veneti che se, in virtù delle accennate capitolazioni, era concesso per colà il transito ai viandanti e alle mercanzie, non eralo agli armati, e massime in tempo che quel posto era guardato dai militi della Repubblica. Si discusse lungamente; ma come spesso avviene, si disciolse il congresso senza nulla conchiudere.

La cosa andò da sè stessa in dileguo (2).

Tutto faceva ormai sperare una lunga pace, allorchò, estintasi, nel dicembre 1627, la linea primogenita dei Gonzaga, il giovane principe di Rhétel pigliava possesso, a nome dell'omonimo padre suo, Carlo Gonzaga duca di Nevers. Gegli Stati sovrani di Mantova e Monferrato.

Discendevano essi da quel Luigi Gonzaga, terzogenito di Federico II duca di Mantova, il quale, accomiatatosi adolescente, il 10 agosto 1549, dai genitori, veniva condotto in Francia a ereditare le baronie lasciategli dall'ava materna, duchessa d'Alencon (3).

da Francesco Cusani; Milano, Pirotta e Comp., 1841, lib. V. pag. 383). Nella raccolta singularia vicarirorum imperiulum, etc. vol. IV, f. 122, trovasi uno scritto del Picenardi relativo all'accenanta quistione con questo titolo: Rationes corum qua gesta fuerunt inter Hupania regem et republicam Venetam in cousta transitus per via imperialem.

(1) Cod il Benaglio, op. cit; ma il Canobio nel suo Proequimento alla Storia di Cema, in loggo dei mentorati due fiscali veneti, nota tre gentiluomini bergamaschi, conte Paolo Caleppio, Marco Lanzo e Nicolò Borgo, non che il legista Paolo Emilio Guidoni, chianato expressamento da Crema. Onde mettere d'accordo un autore coll'altro, convien dire che, essendo lungamente durata la controversia, quelli citati dal primo si succedessor a quelli irportati dal secondo, o vieverersa.

(2) Benaglio Marc'Antonio, Relazione della carestia e della peste di Bergamo, op. cit.

(3) Luigi Gonzaga divenne duca di Nevers e di Rhétel mediante

La vicinanza al Milanese di un protetto della Francia non garbò punto alla Spagna. Vari potentati presero quindi le armi, chi per difendere, chi per abbattere il nuovo principe originario e naturalizzato italiano.

Sconfitti dai Francesi, gli Spagnuoli invocarono a sussidio gli Imperiali, che, preceduti dalle voci più sinistre ed allarmanti, ricomparvero nell'autunno del 1629 sulle terre lombarde, fatte squallide a que'giorni de estrema, universale penuria. Mentre moltiplicavansi le incette per gli sperperi della guerra, correvano già due anni che non raccoglievasi pressochè nulla. Smaltite le scorto, il frumento sall ovunque a rilevantissimi prezzi, ed anche in Romano, precipuo granajo del Bergamasco.

Il parroco Giovanni Moroni, che resse dal 1584 al 1632 la chiesa del borgo, lasciò scritto nei propri registri come, a partire dal gennaio fino a tutto giugno del 1629, vi si vendesse il frumento a lire 136 la soma, il miglio a lire 112, la segale a lire 102; e come, non trovandosi più a qualunque prezzo pane di fior di farina, si pensò a surrogarlo con della crusca, che, rimacinata e mescolata al miglio o alla saggina, veniva poi impastata con fiori di lino e con altre erbe. Ma più ancora che a Romano il caro de'viveri facevasi sentire nel Cremasco, nella Chiaradadda e nei dintorni (1).

Non mancavano se non i lanzichenecchi del Collatto, del Gallas e dell'Aldringher per compiere, colla peste ch'e' ci recarono, i tre maggiori fiagelli della collera divina. Quella sozza e ladra gente avevanla contratta passando fra gli Svizzeri ed i Grigioni, e, calata quindi per la Valtellina a Colico e a Lecco, appiccaronia a Cassano, Treviglio e Caravaggio. Da qui la moria andò serpeggiando a Palazzolo, Urgnano, Seriate (2)

il matrimonio ch'egli contrasse il 4 marzo 1565 con la principessa Enrichetta di Clèves, figlia di Francesco I de Clèves e di Margherita di Bourbon-Vendôme.

Lucchetti Angelo Maria, S. Defendente Febeo, protettore di Romano, notizie storiche; Lugano, Francesco Veladini, 1818.

<sup>(2)</sup> Veggansi i bandi pubblicati il 26 marzo e 22 aprile dall'Ufficio di Sanità in Venezia.

ed anche a Mozzanica, Antignate, Covo, Calcio e Fontanella.

Ad onta di tanta prossimità a' luoghi infetti, la pestilenza non si palesò a Romano che addì 9 luglio del 1630 in un certo Antonio Trussello, e andò sensibilmente aumentando fino alla metà di settembre per cemare dappoi e finire del tutto in novembre. Fra le principali vittime rammenteremo il capuccino padre Angelo, figlio del terriere Paolo Cerruti, che morì in odore di santità agli 11 agosto.

Romano potè nullameno dirsi alquanto risparmiato, avvegnachè la cifra de'morti, ammontata in quest'anno a 281 individui, non superasse che di soli 39 quella di 242 del precedente anno, in cui per altro eransi compresi. oltre la solita annua misura, 87 soldati, e più altri borghigiani periti per mancanza del necessario alimento (1).

Ad Antignate s'institui una doppia quarantena, l'una di 40 giorni e l'altra di 20: fissaronsi due monati del paese per gli spurghi e i suffumigi, e se ne fece venire uno da Calcio per seppellire i morti. In tal guisa il morbo non giunse a mietervi che 17 persone: meno forse in numero di quelle che il cholera vi rapiva in ciascuna delle sue invasioni dal 1836 in poi (2).

Da qui si vede come i pronti ed efficaci provvedimenti introdotti a Venezia erano stati adettati nel Bergamasco ed anche nei limitrofi paesi. I rettori di Bergamo avevano infatti emessi i più severi divieti.

La credenza negli unti e negli empiastri mortiferi non allignò certo gran fatto nelle terre della Repubblica, e non venne con infami supplizi a viemaggiormente funestare la comune, inenarrabile miseria. Se nella sola Venezia contaronsi, dal luglio 1630 al 21 novembre 1631. ben 46,490 morti (3), tale cifra è però loutana dal raggiungere quella degli 86,000, cui, secondo il computo più

<sup>(1)</sup> Lucchetti, S. Defendente Tebeo, protettore di Romano, ecc., op. cit. (2) Lucchetti, op. cit.

<sup>(3)</sup> Romanin, op. cit., tom, VII, parte II - Casoni Giovanni, La peste di Venezia del 1630.

mite, si' fecero ascendere i decessi della sventurata Milano, la quale, sebbene sorretta dall'evangelica carità del suo grande arcivescovo, Federico Borromeo, non potè sottrarsi ai gravi e perniciosi pregiudizi, non che del popolo, del governo e del clero. Le feste profane gareggiarono colle religiose mentre il terribile contagio era già traboccato in città.

Nel luglio 1630, quando esso cominciava appena a mostrarsi in Romano, erasi talmente diffuso a Milano, che morivano fino a 500 persone al giorno, e la proporzione fra i due sessi era di 90 femmine sopra ogni dieci maschi. De'morti erano pieni i carri; de'vivi non andava in volta se non chi affrettavasi a provvedere il cibo. Tutta la città era un solo cimitero.

Destò non poca maraviglia nel Bergamasco il vedere, come, in mezzo alla generale e furiosa irruzione, venissero pressochè interamente preservate alcune poche terre della Valle Seriana superiore, cioè Roveta, Fino e Cento, e nella parte piana Poltiere, Palosco e Martinengo a sole tre miglia da Romano (1).

All'inumazione delle vittime del contagio e dei soldati morti precedentemente negli anni 1627, 1628 e 1629 si pensò a Romano di assegnare e cingere con un fossato il campo di Gromaglia, ove, nel 1631, erigevasi eziandio la chiesuola di S. Rocco.

Ma in questo medesimo anno le cose mutarono onninamente d'aspetto. Cessata la diffidenza, bandito il timore, asciugaronsi le lacrime, rasserenaronsi gli spirit, mitigaronsi le stagioni, riflorirono gli alberi e le zolle: il migliore frumento per semenza ribassò a trentasci lire la soma, il miglio a dicciotto, la melica ad otto: l'abbondanza e l'agiatezza subentrarono alla miseria, alla fame, al lutto. Si ripresero con maggiore alacrità i lavori, si diffusero e prosperarono le industrie, i commerci, e, nonostante la incipiente corruzione del gusto, rinacque e svilupossi l'amore per le scienze e

Ghirardelli, Historia, lib. 6. — Calvi Donato, Effemeride, ecc. vol. II, pag. 533.

per le arti; si allargò e ravvivò sempre più quel sentimento di patria, senza cui degenera l'individuo, muore la nazione.

Il cumulo delle trascorse calamità pose eziandio nel più grande risalto le virtù eminentemente cristiane di quel padre Felice Casati, che assunse in Milano, sua patria, la direzione del Lazzaretto, non che di quel padre Cristoforo da\*\*\*, cappuccino esso pure, di cui l'illustre nostro Manzoni compose un tipo altrettanto soave, quanto simpatico per abnegazione ed eroismo (1). L'immortale autore dei Promessi Sposi mantiene sopra costui l'anonimo della Cronaca, donde trasse l'inestimabile tipo; ma un documento del massimo interesse, rinvenuto or ora negli Archivi di Finanza in questa città (2), fornisce a noi il destro di rivelare il nome di quell'uomo di Dio, che, avvolto nella cocolla fratesca, aveva cercato di riparare e scontare il burrascoso suo passato. Giusta siffatto documento, il padre Cristoforo, anzichè essere al mondo un Ludovico, nato da un semplice mercatante di provincia, apparterrebbe in quella vece all'antica e patrizia famiglia de'Picenardi da Cremona. E ciò sia un'altra delle novità che, con buona pace del Nestore delle lettere in Italia e della singolare umiltà del monaco, non abbiamo voluto lasciar digiuni i pochi ma benevoli nostri lettori.

 Manzoni Alessandro, I Promessi Sposi, racconto storico, capitolo IV (libro di cni siamo lieti possedere la prima edizione stampata in Milano, presso Vincenzo Ferrario, 1825).

(2) Il codice cartacco, a cui alludiamo, potrobbesi denominare: Incricio impartio di XXI stobre 1646 dal Re. P. Cristaforo da Como, guardiano di Monza, a frate Lorenzo da Novara, Ministro Prov., per verificare quali furno o i padri capucchi che si distinare in caritate coli screigi, massime all'epoca della peste del 1930 — Lo senitto porta la data del luogo di Mendrisio — Nel costituto di P. Vittore da Milano energe, come, oltre il M. R. P. P. Felloc e P. F. Michele, cenavi nel Lazzaretto di Milano anche il P. F. Cristoforo Piccararii da Cremona, ascerdote, fra Casimo da Milano, chierico, e il fratti Bonificci da Milano Schastiano da Introbbio e Ruffino da Gallarate, luici — Nello stesso giorno in cui entrai cio, soggiunge il Padre Vittore, vennero anche a starei per lo medicinio impiego il P. F. Giovanni Pantera da Como, caredote, e il P. F. Picro da Milanino, sacredote. — Di tutti questi

Egli è appunto nei tre secoli di annessione a Venezia che Romano andò crescendo in uomini liberi e saggi.

Soffermiamoci quindi un breve tratto ancora per accennarne alcuni, e vedremo, come realmente ne avvantaggiasse il borgo anche in confronto ai circostanti paesi assoggettati a tutt'altro regime.

Sono già a nostra conoscenza il savio medico Cristoforo e il prode milite Baldassare, denominati ambidue da Romano, dove avevano tratti i natali, e noti, l'uno per la perizia nel reprimere la peste durante il 1503 a Bergamo; l'altro per le molte prove di accortezza ed energia nel combattere lo straniero a Calcinate, a Castiglione e nei suburbii di Crema.

Mentre, nello stesso secolo, Algisio da Romano distinguevasi per le eroiche sue gesta nelle formidabili guerre dei Veneziani contro i Turchi a Cattaro e a Cipro (1), Giovanni Antonio Cavalli istruiva con singolare dottrina la gioventù nelle umane lettere e meritava che il padre Celestino commettesse alla storia e che Orazio Lupi rivestisse in versi il suo elogio (2).

Non meno commendevole fu Giovanni Battista Cucchi, figlio di Pasquale. Appresi i primi rudimenti, acconciossi nella spezieria dello Struzzo a Venezia, ove, seguendo gli ammaestramenti di Giorgio Melichisio, autore del riputato antidotario, acquistossi tal fama, che, richiamato in patria, non solo entrò in servizio dell'Ospitale mag-

non sopravvivevano nel 1646 cho i padri Felice e Bonifacio — Quanto al padre Cristofro da Cremona morì nel ner el giugno del suddetto anno 1680 di pette, stimutat da lui catarro, ma dagli altri tutti giudi: cata vera peste, havendo servito con molto fervore di carità et cempti religioni al poveri appestati. Nel cossituto poi del superatite padre Felice rgli fa ascendere i morti a 70,000 nel solo Lazzaretto, e a 100,000, computati i cadaveri che vi si asportanon dalla prossisma città per esservi tumulati. Motti avvenimenti colà accaduti concordano appieno con quelli stupendamente descritti dal Mansoni, come il temporale e la processione (Il suddetto codice trovasi ora nell'Arch. Gov. di Milano).

<sup>(1)</sup> Maironi da Ponte Giovanni, Disionario odeporico della provincia bergamasca, op. cit., vol. I, pag. 166.

<sup>(2)</sup> Calvi Donato, Scena letteraria degli scrittori bergamaschi, Bergamo, Marc'Antonio Rossi, 1664, parte I, pag. 64.

giore di Milano, ma pigliò e conservò il governo di quella farmacopea per undici e più lustri, e fu il primo a comporvi i due famosi antidoti Teriaca e Mitridate. Fecesi pure apprezzare pei tre volumi composti sull'arte salutifera incessantemente da lui professata: visse astemio dal vino e dalle donne, e giunto all'età di 81 anni, spirò il 4 novembre 1639 e fu sepolto nel paterno avello a Romano (1).

Oltre il capitano Gioseffo Suardo, celebrato pei suoi fatti d'arme (secolo XVII), il laico francescano Tranquillo Salvetti, laudato per le ascetiche sue virtù (2), e il monaco Latanzio Allei, che, versatissimo in ogni disciplina ecclesiastica, sali nel 1544 al posto di vicario generale della Congregazione degli Agostiniani in Lombardia (3), ebbero pure la culla a Romano il filosofo, poeta ed oratore Giovanni Francesco Calusco, il quale vacò per lunga pezza all'ufficio di cancelliere in patria. ed, illustratosi con varie opere stampate (4), rimase vittima dell'esiziale contagio che desolò tutta Italia nel 1630, e l'abate Giovanni Marenzi, il quale rese in italiano l'Henriade di Voltaire in guisa che l'autore scrivevagli in questi termini: Il est bien flatteux pour la France que l'Italie, la mêre des beaux-arts daigne nous traiter en soeur, mais elle sera toujours notre soeur ainée (5).

Altro pellegrino ingogno, Giambattista Caniana, e fors'anco più fecondo e vasto de' precedenti, onorava il borgo nel campo delle arti. Nacque costui il di 8 mag-

<sup>(1)</sup> Calvi Donato, Scena letteraria, op. cit., pag. 222.

<sup>(2)</sup> Veggasi la nota 1 a pag. 29 di questo libro.

<sup>(3)</sup> Veggasi la nota 3 a pag. 28-29.

<sup>(4)</sup> Registrismo alcone delle sue opere, quali rengono annoverate dal Calvi, op. eit., pag. 380 e 321. — Oratione al vescovo Gio. Emo nella visita di Humano (Homano) per essa visita e creatione, Bergamo, Com. Vent., 1614. — Ad Joannem Emum Berg. Episcopum de Illius confirmatione carmina. — Oratione ad Alouise Donato proveditore della Cavalleria Croata e Albanese, ecc., Bergamo, per Valerio Vent., 1621. — Orasione a Fletro Quirini proveditore della cavalleria Croata e Albanese, ecc., Bergamo, 1921.

<sup>(5)</sup> Parole riportate in una lettera diretta all'autore di questo libro dal conte Paolo Vimercati Sozzi, presidente dell'Ateneo di Bergamo.

gio 1671 dai conjugi Antonio Caniana e Caterina Vicinelli da Cividate. Tolse a studiare il disegno, la tarsia e l'architettura a Venezia; indi, usufruttando i consigli di un valente ingegnere, si perfezionò nella terra nativa. ove intarsiò la stupenda crocifissione di Cristo per l'altare della Misericordia ne'la prepositurale, e fece pel paroco Giulio Tinti un quadro istoriato rappresentante S. Giambattista nel deserto. Cresciuto sempre più nella generale estimazione, venne adoperato, nel 1691, a dirigere i mirabili lavori, che, insieme ai propri fratelli, condusse ai grandi armari della seconda sacristia di Alzano, dove l'esimio Andrea Fantoni da Roveta scolpl, colla propria imagine, anche quelle di due altri Fantoni, suoi nipoti, fra varie testoline poste al di sotto di una cornice. Innumerevoli sono gli altri suoi lavori d'intaglio e di commesso. Quale architetto, molte chiese disegnò a Bergamo; assai più nella provincia, fra cui quelle di Telgate, Cologno. Colognola, Scanzo, Corvale, Zorzone, Gerosa, Serina, Ardese, Pradalunga, Albino, nonchè tre altari a Covo e altri a Breno e a Bergamo. Cessò di vivere nel 1754. in età di 83 anni, ad Alzano, dove, menata moglie, erasi accasato sino dal 1694 (1). Erede delle virtù di lui fu la figlia Caterina, che alcuni scrittori annunciano quale eccellente pittrice (2), e che noi abbiamo all'incontro ammirata per altri intagli e commessi di gruppi figurati a legni di vari colori negli specchi di mezzo dei primi quattro dorsali degli stalli della terza sacristia della suddetta chiesa di Alzano.

Uscendo ora da Romano e indagando qua e là, ci abbattiamo nel rettore di Antignate, sacerdote Gian Giacomo Cacetti, che, testimonio oculare, trattò fedelmente un brano di storia contemporanea nel secolo XVI (3). Padre Amedeo d'Antignate professò nel patrio convento de Minori Osservanti, e, resosi benemerito appo quanti

<sup>(1)</sup> Tassi Francesco M., Vite dei pittori, scultori e architetti bergamaschi, Bergamo, 1793, vol. I, pag. 78-82 — Cantù Ignazio, op. cit., pag. 938.

<sup>(2)</sup> Tassi Francesco op. e luogo cit., o altri autori.

<sup>(3)</sup> Veggasi la nota 2 a pag. 236.

il conobbero per intelligenza, modestia e indefessa carità, fu delegato a fondare altri conventi e a reggere varie provincie di correligionari come quelle di Milano, di Genova, della Calabria. Reputato qual santo, rese l'anima a Dio, nel monastero di S. Vittore fuori delle mura di Milano, l'anno 1567, la vigilia dell'apostolo S. Tomaso (1).

Calcio vanta un Giovanni Piccioli, il quale, procacciatosi un bel nome nella scienza e nella pratica medica, fu ascritto al collegio dei dottori fisici di Milano e di Bergamo, e, scelto a prestare le sue cure nel conclave tenutosi per l'elezione di Pio VII, venne insignito con breve apostolico 22 maggio 1801 della nobiltà pontificia (2).

Bigalo o Bigallo Francesco, soprannominato Fontanella dal luogo natío, fu uno degli architetti, che fra il declinare del XVI secolo e il principiare del susseguente, attesero alla fabbrica della cattedrale di Cremona. Egli è dietro suo disegno che il vescovo Cesare Speciano edificava a proprie spese in quella città il magnifico tempio d'ordine corintio dei SS. Pietro e Marcellino coll'annesso grandioso collegio ad uso dei PP. Gesuiti, ponendovi egli stesso, nel 1602, la prima pietra. Sono eziandio opere del Bigalo: la chiesa e il convento di sant' Imerio pei frati Carmelitani Scalzi lungo la via Emilia; il monastero, ora distrutto, che chiamavasi delle Angeliche di Santa Maria, oltre molte case e palazzi nella stessa città da lui restaurati ed ampliati, fra i quali quello de' marchesi Pallavicini situato nella contrada Ariberti, che prese il nome dall'omonimo arcivescovo milanese, il quale, acquistando coll'armi, nel 1021, Cremona, entrovvi trionfalmente da quella parte (3).

<sup>(1)</sup> Arch. Cent. Gov. di Milano, Sezione Storica; Raccolta dei manoscritti dei frati capuccini; Storia dei Minori Osservanti, manoscritto cartacco.

<sup>(2)</sup> La signora Elmina Bazzoli, sua nipote, possiede tale documento stampato e firmato dai cardinali Giovanni Francesco Albani, Francesco Carafa e Antonio Maria Doria Panfili. Il Piccioli vi è qualificato dottor fisico, regio delegato e conclavista.

<sup>(3)</sup> Grasselli Giuseppe, Abecedurio biografico dei pittori, scultori ed architetti cremovesi, Milano, Omobono Manini, 1827, pag. 51.

Fino dal 1230 trovasi ricordato in un rogito certo Gerardo di Oddone da Bovis a Fontanella, appartenente a quella nobile famiglia Bovia o dal Bove, o del Bue, da cui escl il frate capuccino Ventura, il quale sagrificò si generosamente la vita nel 1630, assistendo con straordinaria carità gli appestati. Essa si estinse, dice il Lancetti, circa ottant' anni sono, cioò sul finire del secolo XVIII, dopo essere notabilmente decaduta dal pristino suo splendore. Le sostanze di lei passarono in casa Molteni di Covo (1). In quest' ultimo comune, vuole pure il memorato autore, figurassero due Calegari, cioè: un medico, appellato Giambattista, ed un pittore di cui accenna esistere alcuni quadri a Cremona.

Per la profonda sua erudizione rifulse Marco Boni da Mozzanica che, allevato presso i Gesuiti di Cremona e di Roma, fu mandato in Germania a insegnare eloquenza, e a Ragusi, in Dalmazia, per rimettervi in sesto il museo Durazzo, Sciolto l'ordine, in cui stava, per vincolarsi con voti solenni, ritirossi semplice prete in patria; ma, decantato pei suoi rari talenti, venne tantosto richiesto dal vescovo di Crema, Marc'Antonio Lombardi, a professare umane lettere in quel seminario, e, morto l'ottimo prelato, allogossi educatore in casa Giustiniani a Venezia, ove pose mano a ragunar codici, monete e ogni sorta di vetuste preziosità. Legato in amicizia coi migliori dotti della penisola, salì segretario del veneto Ateneo, e non solo compilò, col Gamba, la Biblioteca portatile degli autori sacri e profani greci e latini (tradotta in francese, Parigi, 1826, e Bruxelles, 1828); ma fecesi editore delle opere del padre Cordara (Venezia, 1793-1794), del Metastasio, e del Dizionario degli uomini illustri, con prefazione, note ed elogi. Dettò inoltre molte lettere filologiche, biografie, poesie, iscrizioni latine ed opuscoli di varia erudizione; e già erasi accinto a trat-

Lancetti Vincenzo, Biografia Cremonese, op. cit. — Il ramo principalo di questa famiglia appartiene alle città di Mantova e di Cremona. Veggasi: Tettoni Leone e Sala iini F., Teutro Araldico, ecc., Lodi, Cl. Wilmant, vol. 2, psg. 199-202.

tare l'universale numismatica dei re, delle città e delle genti antiche, allorchè, eletto bibliotecario e maestro de'novizi in Reggio, usci di vita alli 4 gennaio 1817 (1).

È evidente che qui, come altrove, ci siamo ristretti a rammemorare individui di Romano e solo di qualche altra terra compresa nell'attuale sua cerchia amministrativa; giacchè, se avessimo dovuto intrattenerci anche di coloro pertinenti ai paesi che formavano un di lo stato coleonesco, o romanese, l'enumerazione sarebbe andata assai più in lungo. Il borgo di Martinengo, che per la storica sua importanza reclama pure una monografia a parte, ne avrebbe di sè solo offerto un'abbondantissima messe (2).

Ne abbiamo voluto muovere parola di quelle famiglie illustri per antica prosapia, di cui sono già poste in luce le genealogie e gli encomii, e ciò sebbena abbiano esistito o esistano tuttora qua e là alcuni loro rampolli in vari luoghi del distretto, come i Covi a Covo, i Suardi a Romano, i Barbò a Calcio e a Pumenengo, i Pallavicino alla Torre di questo nome, caduta non ha guari in proprietà dei suddetti Barbò, i Secco a Mozzanica, Calcio, Covo e Romano, ecc.

Non amiamo rifare l'altrui: eppoi codeste famiglie tutte appartengono ad altri comuni estranei all'agro di cui facciamo menzione, come i Suardi a Bergamo, i Covi

<sup>(1)</sup> Lancetti Vincenzo, Biografia Cremonese, op. cit.

<sup>(2)</sup> Fra i molti, ne basti il nominare: Ambrogio Martinengo, veseovo, Adeodato Allegreni, Farina Codemani, Francesco Deruschi, Tito Prioti, Lodovico Odasio, Pietro Rota, Gabriele Tadini, il gran priore di Barletta, l'evricci difensore di Rodi, i due Cacheli, Bartodonce e Marc'Antonio, i due Colleoni, il padre Celestino, l'antore della Storia quardiripartità di Dergamo, e il padre Valeriano, l'antore di vari sectiti, fra cui della Jettera alia comunità di Martinengo, intorno ai risto, qualità e soggetto di caso luogo (Bergamo, per Com. Yent., 1615) — Fallite le constre indagini per rinvenire questo lavoro patrio del Valeriano Colleoni, non abbiamo potuto approfitarne; ma dal titolo e dall'epoca in apparve, sembraci poter complicturare con qualche fondamento che l'interessante e importante borgo di Martinengo reclami realmente ansora una più diffusa e complette monografia.

a Gallignano e a Soncino, i Barbò a Cremona e Milano, seco a Fornovo e Caravaggio, i Pallavicino a Busseto e Parma. Quanto agli Isei, ora Tadini-Oldofredi, provenienti da Iseo, Urago e Brescia, dimoranti a Calcio, Torre Pallavicina, Brescia e Milano, diramati a Piacenza, Bologna, Cessena e Rimini, ce ne occuperemo con qualche diffusione nei Documenti, perciocchè d'essi appunto non conosciamo un lavoro che sommariamente ne riassuma l'orizine e le fasi.

Il secolo XVIII, che rimarrà sempre famoso per le grandi commozioni filosofiche, politiche e militari, principiò come doveva finire — colla guerra —

'Addl 7 settembre 1770 calava sotterra Innocenzo XII, pontefice buono, operoso, magnifico, amatore più de'suoi popoli che dei nepoti, cui non permise mai di eccedere la privata condizione. Tenevagli dietro, il primo di novembre, Carlo II d'Austria re delle Spagne, delle Indie, del Belgio, delle due Sicilie, di Sardegna e duca di Milano, monarca d'indole non meno dolce, ma fiacco, ignorante, superstizioso, facile trastullo degli ingordi e mestatori.

Quantunque alli 2 ottobre di quell' anno, il re, piegando alle pressioni indigene e straniere, testasse, malgrado suo, a favore del duca d'Anjou, secondo figlio del
Delfino di Francia, e che questi, ito in Ispagna, vi si
facesse tosto riconoscere sotto il nome di Filippo V;
nullameno sollevaronsi di subito gli altri pretendenti e
si videro schierarsi dall' un de' lati Austria, Inghilterra
e Olanda; dall'altro Francia, Spagna, Baviera e il duca
di Savoia, Vittorio Amedeo II. Rimase neutrale Venezia,
come da lungo tempo soleva, e lasciò libero passo ai
belligeranti nelle terre aperte, semprechè rispettassero
le chiuse; ma ambe le parti si valsero di quelle e di
queste, e non rispettaron nulla.

A mezzo l'anno 1701 aprivansi le ostilità.

Generalissimo de' Gallo-Ispani era il maresciallo Niccolò di Catinat che, sceso in Piemonte e Lombardia, s'incamminò verso l'Adige; ma Eugenio di Savoia, supremo capitano degli Alemanni, sbucando improvvisamente fra i monti di Verona e di Vicenza, gettò ponti, ruppe in più luoghi gli avversari e li respinse al Mincio, poi fino ad Urago alla manca sponda dell'Oglio. A migliore difesa, l'esercito franco-ispano ingrossò al di qua del fiume a Soncino, Romanengo, Fontanella, Antignate e Calcio. Il Botta però vuole che il perno stanziasse ad Antignate, scelto opportunamente come centro agli anzidetti luoghi (1).

L'esito infelice di tali avvenimenti e le contestazioni insorte fra il Catinat e il duca di Savoia, mossero il re di Francia, Luigi XIV, a spedire in Italia, a surrogazione del vincitore di tante battaglie, il giovane e assettatuzzo Francesco di Neuville, duca di Villeroi, nei quale, se le cognizioni e l'esperienza erano in difetto, sopperiva l'onnipotente protezione di Madama di Maintenon. Con poderoso rinforzo giungeva costui il 22 agosto al campo e recavasi in mano il comando dell'armi.

Virtuoso e modesto, al par che assennato e prode, piegava il Catinat al supremo volere e rimaneva semplice volontario sotto l'ingalluzzito e presuntuoso gentiluomo, che, levati gli attendamenti da Antignate (2), e tragittato, alli 30 del mese, l'Oglio a Rudiano, incontravasi il primo di settembre cogli Imperiali appostati a Chiari. Distillò tutto il suo ingegno per snidarveli, ma dopo un ostinato combattimento di più ore, e dopo la grave perdita di duemila uomini, dovette indietreggiare e battere il tacco fino ad Urago, dove rimase una buona dozzina di giorni (12 novembre).

Non sapendo il Villeroi come altrimenti sfogare il dispetto dell'umiliazione patita, diedesi spietatamente a taglioggiare e disertare le circostanti terre. Narrasi fra le altre prodezze che, penetrati i suoi soldati, alli 22 ottobre, in Gallignano, vi ponessero a ruba la chiesa, ove gli abitanti lusingavansi di aver messo in sicuro, colle

<sup>(1)</sup> Botta Carlo, Storia d'Italia continuata da quella del Guicciardini fino al 1814, lib. XXXIV.

<sup>(2)</sup> Botta, Ibidem.

donne, quant'altro possedevano di pregiato e caro. Nè più nè meno accadeva il medesimo di a Isengo (1).

Incrudendo il verno del 1702, il principe Eugenio tentò, il 2 febbraio, di sorprendere Cremona, ma non riesci che ad accalappiarvi lo sbizzarrito Villeroi, cui succedeva nel capitanato generale Luigi Giuseppe duca di Vendòme, altra stoffa di uomo, uno dei più abili e impetuosi capitani del tempo e degno emulo al generalissimo austriaco.

Varie furono le sorti dei contendenti fino all'anno 1705, durante il quale Eugenio, avendo già sostenuta una brillante campagna in Germania, calava nuovamente in Italia per rialzarvi l'onore delle armi cesaree. Transitò l'Oglio fra Urago e Calcio, e fermato il campo a Isengo, cinse, alli 6 agosto, Soncino, e dopo tre giorni d'assedio il prese. Trattenutisi un breve tratto a Romanengo, si diressero gli Imperiali a Crema, Vailate e Treviglio, con intenziono di superare l'Adda e piombare sopra Milano.

Vendôme affretiossi da Lodi a Cassano per serrare il passo del fiume, ed ivi ebbe luogo, alli 16 agosto, la famosa battaglia di cui ambe le parti si contendettero la vittoria. Come che sia, decampò Eugenio per recarsi a Treviglio, dove rimase fino al primo di ottobre: toccò quindi Pianengo e Crema, e passato a guado, in mancanza di ponti, il Serio, arrestossi a Fontanella. Correndo sulle sue orme i Francesi, rannodaronsi li 20 ottobre a Soncino, e dopo sei ore di compatto e vigoroso assalto, ricuperaronio alli 22 dello stesso mese.

Assicuratesi così le spalle con quella fortezza, il Venie inviò un distaccamento de' suoi verso Palazzolo; ma, essendosi il principe Eugenio avveduto de' suoi disegni, lo prevenne, e, levato immediatamente l'esercito da Fontanella, ripartillo in tre colonne, mettendo così egli pure simultaneamente al coperto i tre siti più pericolosi per lui, Palazzolo, Urago e Pontoglio. Chinarono allora i Francesi al disotto dell'armata imperiale, e

<sup>(1)</sup> Gargantino, op. cit., vol. II.

battendo la strada fra Calcio e Pumenengo, si distesero nelle campagne adiacenti ad Antignate, e massime nel luogo detto le Pontite, non che in tutta quella vasta pianura che giace fra Calcio e Pumenengo e che dall'Oglio sotto Urazo auproda allo stesso Antignato.

Oltre le quattro torri, la cerchia e le fosse preesisenti (1), il castello di questo luogo era stato munito di un grosso muro e di una robusta palizzata per far fronte alle eventuali scorrerie: nè fidandosi troppo gli abitanti per ·le loro persone, avevano abbandonate le case in balla all'afficialità, recandosi taluni in appartati paesi, ricoverandosi altri colle migliori masserizie e coi due rettori ecclesiastici, Paolo Vezzoli e Orazio Torresani, nella chiesuola del forte, ove alla meglio si abbarrarono dentro.

Era la notte del 5 novembre, e il corpo ammassato nel borgo e territorio di Antignate sotto gli ordini del tenente generale conte Medavi (2), apprestavasi a gittare un ponte sull'Oglio per tener dietro all'inimico, quando un impreveduto accidente venne a rompere i buoni accordi che il sindaco d'Antignate, Carlo d'Este, erasi industriato di stabilire colle truppe. Un ardito contadino, certo Cristoforo Morenghi, detto il Tajadella, posto a guardia di una delle torri, aveva osservato al basso un granatiere che, traversando a nuoto la fossa, e giovandosi delle tenebre, ancorchè non troppo fitte, cercava quatto quatto introdursi nella chiesa a rubacchiare in quell'ammontamento di arredi e di svariatissimi oggetti. Scese di botto il Morenghi, e con una falce bene affilata spiccò netto il capo al malaccorto predone. Posicachè all'indomani

<sup>(1)</sup> Le fosse che attorniavano il castello di Antignate furono colmato e livellate nel 1783 a causa delle acque, le quali, stagnandori, guastavano l'arla, e con esse furono pure appianate le vecchie mura, i terrapieni e alcuni piecoli bastioni.

<sup>(2)</sup> Il generale Medavi erasi assai distinto nel Tirolo e nella presente guerra, soctemondo a Casano una delle parti principali (Ottieri Francesco Maria, Istoria delle guerre avvenute in Europa e particolarmente in Italia per la successione alla monarchia della Spagna, dallanno 1996 all'anno 1725, Roma, Stamperia di Pallade, 1753, tom. VI, lib. VII.

videsi galleggiare il mutilato cadavere, i Francesi avrebbero tratta la più acerba vendetta dell'intera borgata, se anche in siffatta contingenza non fosse avvenuto ad Antignate ciò che era già occorso a Castrezzato, nell'anno 1378 (1), e a Gallignano, nel 1702. Si volle attribuire a celeste prodigio se il paese, minacciato da esterminio, potè escirne incolume: prodigio troppo imponente e meraviglioso, perchè non siane rimasta notizianelle carte e nelle memorie sincrone, e si che motii erano i presenti e cogli occhi aperti. Checchè ne fosse, la Vergine venerata da secoli nella predetta chiesuola sall in più grande onoranza e fama (2).

Se il duca di Vendôme ebbe ancora un prospero successo il 19 aprile 1706 a Calcinate, il principe Eugenio, avendo vinta alli 7 settembre una giornata più splendida e decisiva sotto Torino, non solo scioglieva la citadella dallo strettissimo assedio; ma, sottraendo la Lombardia a Francia e Spagna, consegnavala mani e pie legati alla nuova nostra signora, la casa d'Austria.

Altra guerra accendevasi nel 1733 per la morte di Federico Augusto di Sassonia re di Polonia. Competitori a quel trono erano Augusto, figlio del defunto, e Stanislao Leczinzki, protetto questi dalla Francia, quello dall'Austria. Non potendosi rimanere neutrale Carlo Emanuele III re di Sardegna, voltossi a Francia, che offerivagii in premio il Milanese. Conchiuso il trattato, alli 26 settembre, il re ei limaresciallo di Villars, alla testa delle rispettive loro truppe, occuparono senza indugio Pavia, entrarono, il 3 novembre, a Milano, e, avutone poco dopo il castello, transitarono a guado l'Oglio.

Mentre le galliche schiere difilavano su Bozzolo, disponevansi le sarde a cordone lunghesso il fiume. Li contigui paesi furono quindi sottoposti ad altri disagi tutto il resto di quell'anno, e interpolatamente anche negli altri due successivi, in cui dapprima il maresciallo

<sup>(1)</sup> Veggasi in fine la Genealogia degli Isei o Oldofredi.

<sup>(2)</sup> Besozzi, Cronaca di Antignate, op. cit.

conte d'Aspremont (dicembre 1734), dipoi l'esercito sardo (1735) rizzarono le tende e scaglionaronsi nell'alto Cremonese e nella Calciana. A questa guerra ne sussegul un'altra, poi un'altra ancora ultimata colla pace firmata il 18 ottobre 1748 al Aquisgrana, mediante tre consecutivi smembramenti del Milanese a profitto del vicino Piemonte; ma, dilungandosi in altre contrade le ostilità, Venezia e Lombardia, di cui ratificaronsi i confini, ancorchè in condizioni politiche assai diverse, poternon riflorire e prosperare.

Alla guisa degli altri comuni veneti, quello di Romano, sbarazzato dal centralismo governativo che arresta, soffoca ogni forza locale, fraiva della più grande libertà amministrativa. Da un bilancio del 1743 emerge come il borgo, retto da un grande e piccolo consiglio, era sovrano nelle cose proprie. Le spese per la sua gestione, ragguagliate a italiane lire 14,879. 48, venivano sostenute col redditi patrimoniali senza ricorrere ad alcuna gravezza comunale. A it. L. 3,268. 29 corrispondevano le imposte governative, cioè a una lira o poco più per testa: eranvi scuole di grammatica e di rettorica, e sopra 3,061 abitanti non contavasi che un solo questuante (1).

Non occorrevano quindi grandi mezzi perchè un governo si rendesse tanto amato, potente e glorioso da durare più che ogni altro in Europa!

E i prodotti crescevano e ammiglioravano in proporzione al buon governo.

Al difetto del suolo che non dava biade se non per due terzi dell'anno, scrive il più volte citato storico della Venezia, suppliva in gran parte il lavoro del ferro, le industrie della seta e della lana. Allo scorcio del secolo XVIII, prosegue il Romanin, si contavano fino a dodicimila le poste o partite dei bachi da seta nel territorio bergamasco, che davano l'un anno per l'altro ben centomila pesi di bozzoli, consistenti e di bellissima forma, ai quali, aggiungendosi altri trentanovemila

<sup>(1)</sup> Ruggeri G. B., Il pauperismo in Italia, Bollettino, ecc., op. cit.

circa che si ritiravano dal Cremasco, Bresciano e dal territorio estero di Calcio, ne risultava il computo di circa quattrocento cinquantamila lirette di seta fina e robusta, la quale, preparata poi in organzini e variamente lavorata, costituiva un vivissimo traffico. Le fabbriche di fustagni ed altre simili manifature limitavansi all'interno consumo; decadevano invece le corcei delle pelli per la difficoltà di estrarre dal Milanese le materie prime, e per gli enormi dazii da cui erano gravate quelle che provenivano da paesi più lontani, come il Piemonte e massime la Barberia (1).

Sottratta alla corruzione e avidità dei proconsoli spagnuoli anche la Lombardia veniva largamente indirizzata da più savio reggimento al progresso.

I paesi che, staceati allora, compongono oggi il distretto di Romano, potevano guardare con occhio memo geloso l'antico loro capoluogo, segnatamente al chiudersi del secolo, quando principi illuminati quali furono Maria Teresa, Giuseppe II e Leopoldo II, subendo il benefico impulso degli enciclopedisti, filosofavano dalla reggia, contornavansi di abili ministri e spandevano riforme sull'intera faccia dell'impero infino a noi.

Siane un esempio: la creazione, nel 1764, di una cattedra di economia politica per Cesare Beccaria, l'immortale autore di una memoria, che, tradotta in 19 lingue, fece il giro del globo; il riordinamento generale degli studi a partire dalle scuole normali nelle città en ei borghi più grossi fino alla Scuola Palatina in Milano e all'Università Ticinose in Pavia; la fondazione dalla Società Patriotica e dell'Accademia di Belle Arti, nel 1776; il congiungimento del Lario colla metropoli Lombarda, mediante l'arduo tronco di Paderno, nel 1777; il nuovo sistema monetario adottato nel 1778; la soppressione d'innumerevoli conventi nel 1782 (2); l'abolizione della tortura

<sup>(1)</sup> Romanin, op. cit., tom. IX, parte I, cap. V, pag. 128.

<sup>(2)</sup> Fino dal 1769 il convento de Padri Minori Osservanti, detto delle Grazie, veniva, per ordine del ministro plenipotenziario conte di Firmian, messo all'incanto, assistendovi il signor Marc' Antonio Piccioti

e una più umana restrizione della pena di morte, nel 1784; il totale rimpasto del sistema giudiziario, nel 1786, e finalmente la colossale opera della perequazione delle imposte ottenuta mano mano coll'applicazione del nuovo censo.

Iniziato questo, nel 1718, tentato e ritentato con scarso profitto di poi, veniva formalmente ripreso col decreto 19 luglio 1749, e riducevasi a compimento il 1 gennaio 1760, a mezzo di una nuova Giunta, presieduta dall' esimio giureconsulto Pompeo Neri, chiamato appositamente dalla Toscana.

It compartimento territoriale, che venne a tale uopo pubblicato, divideva le provincie in pievi o delegazioni comprendenti un certo numero di comuni.

Erano esse rette da altrettanti cancellieri del censo, che sino dal 1724 avevano avuto l'acarico di custodire le mappe e tutti i registri censuarj, o che allora ebbero anche quello di rappresentare il governo nella direzione de convocati, ove sedevano e votavano tutti i possessori piccoli e grandi descritti nelle tavole censuarie. Ai convocati spettava il diritto di eleggere per ischede tre deputati, scelto il primo fra i maggiori estimati, gli altri due fra gli inferiori, i quali rappresentavano il comune e ne amministravano il patrimonio (1).

Primo a escreitare, durante l'accennata riforma, la carica di cancelliere a Fontanella e in tutta la Calciana superiore e inferiore, fu il notaio imperiale e collegiato, dott. Pietro Muoni, che dal 1752 sobbarcossi fino allo scorcio del 1770 all'arduo còmpito in una plaga si intricata per confini ed interessi (2). La solerzia e la sagacità con

da Calcio, come regio subeconomo, ed il dottore Michele Muoni, quale suo cancelliere (Arch. Parrocch. di Antignate, codice cartaceo, già appartenuto al suddetto convento).

<sup>(1)</sup> Cusani Francesco, Storia di Milano.

<sup>(2)</sup> Arch. Cont. Gov di Milano, Tribunati Regi, Cancellieri e Ceno, Comuni. — Dovemboi far Inogo alla pubblicaziono de esecucione del nuovo censo per lo stato di Milano, il veseovo di Cremona, monsignore Ignazio Maria Fragunecchi, diramava al dipendente clero la Circolare stampata l'Il-IF-bérejo 1700, a cui va aquesco il Compartiucto del con.

cui diè opera al conguaglio dei debiti e compensi fra comuni e comuni, all'appurazione e divisione delle svariatissime spese, all'impianto dei prospetti censuari e alla formazione dei quinternetti delle riscossioni affidate agli esattori, non poterono a meno di attirare gli encomi del Neri che presiedeva alla Giunta, e che direttamente carteggiava con lui (1).

Unitamente alle altre riforme erasi impresa, nel 1750. la Ferma generale, che compenetrava e unificava le imposte dirette e le regalle. Sebbene lodevole e vantaggiosa in sè stessa, tale misura tornò funesta al paese per la prepotenza e le estorsioni degli assuntori. A sopprimere in qualche modo gli enormi abusi, Maria Teresa, consigliata dall'abate Giusti, reggente a Vienna gli affari d'Italia, convertiva coi dispacei 24 gennaio 1764 e 1765, la Ferna generale in Ferna mista, in cui il governo compartecipava a un terzo.

tado di Cremona, colli Cancellieri detinati da S. E. il signor Plenipotensiario conte di Firmian pre riasevan Delganiose, non che il Conordato colla Santa Sede interno alla portione colonica de'beni antichi ecetziantici dello Stato di Milano (Arch. Cent. Gov. di Milano, Biblioteca, Opuncoli, Dengicensa e Osito). Il Compartimento provinciale di Cremona consisteva nella Città e Corpi Santi, Due Miglia, Proteiacia Superiore, Provincia Inferiore (Gomanti in tatta NYI Delganioni). Terre reparate, Giurisilizione della Calciona. — Il dottor Pictro Muoni figura difitti anche in tale circolare nosi solo come R. Cancelliere a Fonfanella, terra separata dal Cremonese, ma nella Giurisilizione della Calciona composta delle comunità di Calcio, Pumenengo, Prore Pallavicina o Villanova. — Il signor Domenico Marchesi era preposto alla Delegazione II della Frovincia Superiore Cremonese, comprendente le terre di Antiguate, Barbata, Covo, Fornovo, Isso e Moznanica, cogli uniti cascinali.

(1) I meriti del cancellière Pietro Muoni non valsero a sottrarlo, dur ante il proprio ministero, e più fiate anche prima (nel 1734, nel 1750 e in altri anni), dall'invidia e dalla malevolcuza che accompagna no sempre gli onesti, intelligenti e capaci. Gli si ordirono contro bassissime accuse, acni i Tribunali indignati non solo risposero colla completta assoluzione dell'integerrimo funzionario, ma colla conferitagli autorizzazione a procedere contro i solo vitil detrattori. Serva d'esempio il seguente decreto divulgato anche colle atampe:

MDCCLX. Die XI Septembris.

Referente in Excellentissimo Mediolani Senatu Magnifico I. C. C. D.

In tale occasione la lega doganale fu trasportata al confine veneto ed alla Calciana, che, dichiarata esente e costituita porto franco fra gli Stati della Serenissima e le terre del Ducato, divenne sempre più un emporio di

Don Alexandro Castillianos Regio Ducali Senatore relationem Locum Tematis Practori Fentanella, una cum resuluntii sprecasus in tillo Offitio constructi in Causa criminalis instantiae per Bartholomaum Candinum promotae contra Joannem Baptistum de Tertite si Noviemi Perrutus (MONUM occasione asertae faistiatis vijusdam Instrumenti constitutionis census a dielo Notario MONON creepti; omnibusque mature perpensis una cum antecedentibus hujus causae an Regii Fieir vilo prius labilo:

CENSUIT SENATUS non potuisse, nec posse criminaliter procedi per Bartholomaum Gandinum adversus Joannem Baptistam de Tertiis et Notarium PETRUM MUONUM, reservalo cisdem jure procedendi adversus dictum Gandinum de vera calumnia — Signat, BEBSANUS.

Pietro Muoni nacune il 29 maggio 1709 ad Antignate, e, riportata la laurea dottorale in diritto nell'Università di Pavia, cominciò a rogare pubblici atti vari anni prima del 1737. Fu cancelliere e ragionato della comunità di Antignate nel 1750; primo deputato all'estimo nello stesso luogo dal 1753 al 1757 (Arch. Centr. Gov. di Milano, Censo, Comuni, Antiquate, A-F, busta 491); e. coperta con molta lode la carica di cancelliere e delegato dell' Eccelsa Reale Giunta del Censimento in tutta la Calciana superiore e inferiore dal 1752 al 1759, non solo vi fu confermato, con decreto 23 gennaio 1760, in tutto quel tratto di paese, ma fu chiamato ad assumerla anche in Fontanella, dovo continuò a esercitarla fino alla sna morte, avvennta il 17 dicembre 1770 (Arch. Centr. Gov. di Milano, Censo, Comuni, Calciana, Confini, busta 714). Quale notaio redò, in obbedienza ad ordini regi, molti istromenti per mani morte dal 1737 al 1765, e segnitò a distendere gli atti più importanti col proprio figlio G. C. e notaio collegiato Michele, sl a Fontanella che in tutti i circostanti paesi (Arch. Centr. Gov. di Milano, Culto, Chiese, Fontanella, Antignate, ecc.) Unitamente al fratello, il tanto henemerito sacerdote Giovanni Leandro, egli faceva gli onori e compilava l'istromento 29 aprile 1753 per la solenne coronazione della Beata Vergine e del Divino Infante venerati nell'insigne santuario di Antignate, specialmente promossa dal medesimo sacerdote Giovanni Leandro Muoni. Tale festa, che da quell'epoca vuolsi ripetuta ogni 100 anni, venne allora celebrata colla massima pompa dal vescovo di Cremona, monsignor conte Ignazio Maria Fraganeschi. (Oltre il ricordato istromento, veggausi pure quelli in data 7 maggio 1750, rogato dal dottor Pietro Muoni, e quello in data 27 maggio stesso anno, rogato dal notajo apostolico Giovanni Leandro Muoni - Archivio Diocesano di Cremona e Archivio Muoni).

affari, non che il movente delle continue violazioni dei territori nei contermini paesi: dall'un canto campeggiavano i doganieri e i saltellizil, dall'altro i contrabbandieri e i disertori; gli uni per inseguire ed acchiappare, gli altri per isfluggir loro col meglio e col bounde.

Grave intralcio alla pubblica amministrazione nei comuni foresi erano le molteplici giurisdizioni. Egli è pertanto che la medesima Cesarea Sovrana pensò di richiamarle tutte sotto alcuni regi podestà collocati nei luoghi più adatti. « Per tutto quel tratto, dice il Galantino, che staccandosi dal confine di Bergamo, scende verso Cremona, fu stabilito uno di tali pretori in Fontanella. L'impianto del nuovo ufficio ebbe luogo il 27 giugno 1774: vi dipendevano Soncino, Albera, Casaletto, Fiesco, Romanengo, Ticcengo, Trigolo, Antignate, Barbata, Covo, Fornovo, Isso, Mozzanica, Fontanella, Cumignano, Romanengo del Rio, Melotta (1). » I podestà di Fontanella che, giusta un antichissimo privilegio, erano sempre stati proposti dal Comune di biennio in biennio sino al 1750, e di triennio in triennio fino alle elezioni dei giureconsulti. dottori Michele Muoni e Pietro Antonio Zerbi, notaj del Collegio di Cremona, ridivennero allora biennali colla nomina del giureconsulto nobile Giovanni Risi (2).

Nel 1786 compievasi il ponte sul Serio presso Mozzanica, e l'anno dopo collocavasi in Antignate la regia posta, non senza grave contrasto della provincia di Man-

tova, che riteneva di venirne pregiudicata. Ma tutte le provvidenze liberali dei re e degli imperatori

ma tutte le providenze interna de l'e e degli imperatori non valsero ad infrenare le aspirazioni più liberali dei popoli. Memori costoro delle secolari oppressioni, non attribuirono che alla paura il mutato vezzo, e primo, fra tutti, sorse il popolo francese a proclamare i diritti dell'uomo e a creare un'epopea di giganti.

Fu un impulso che minò, travolse il crollante edificio del passato e fecondò a rivi di sangue il terreno della libertà. Arrestato alla sua volta, irruppe a più riprese e

<sup>(1)</sup> Galantino, op. cit., vol. II, pag. 328.

<sup>(2)</sup> Veggasi la serie dei podestà di Fontanella a pag. 317.

rugge tuttora. È inutile sconfessarlo; perocchè lo spirito vivificatore, diffuso nell'uno e nell'altro emisfero, addita ovunque la completa rigenerazione delle genti future.

Tuttavia i paesi soggetti alla decrepita Serenissima non addimostravansi gran fatto disposti al nuovo ordine di cose: avevano indubbiamente fruito di molti vantaggi per mostrarsi troppo avidi di quanto non erano sicuri o non potevano comprendere.

Anche nel basso Bergamasco e nell'alto Cremonese si vollero rinvenire quei segni precursori che la creduità del volgo ama sempre attribuire al cielo nei grandi cataclismi sociali: scarsezza e caro dei generi di prima necessità per mancanza di raccolto nel 1783, violentissime scosse di terremuoto nel 1786 (8 aprile) e nel 1793 (16 e 28 giugno). Le sono ubbie, passiamo oltre.

Impalmata alli 7 marzo 1796, in Parigi, la donna del cuor suo, un giovane di 27 anni partiva, 18 giorni appresso, per assumere il comando dell'armata d'Italia a Nizza (27 marzo).

Egli era Napoleone Buonaparte — un fulmine di guerra. — Con soli 30,000 uomini sprovvisti di tutto, gira, varca le Alpi, e, deludendo ogni previdenza, volando di sorpresa in sorpresa, separa, batte rapidamente e ripetutamente l'esercito nemico, tre volte più numeroso del suo, e, costringendo ad alleargisi l'invaso Piemonte, effettua a Lodi un audacissimo passaggio sull'Adda, e alli 14 magcio travasi alle norte di Milano.

Il terzogenito di Maria Teresa, l'arciduca Ferdinando, che vi si trovava governatore, aveva lasciata alcuni giorni prima la città ed era giunto il 9 del meso a Bergamo, donde poi riparti per Brescia e Verona alla volta di Germania, da cui più non fece ritorno. Impotente a frapporre un argine alla straripata fiumana, Venezia riaffidavasi intanto a una neutralità che non bastò a salvarla dalla tomba. Il generale Augereau, dietro ordine del generalissimo, muoveva da Cassano per trovarsi, il 24 maggio, a Fontanella e indirizzarsi a Brescia (1):

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon I, publiée par odre de l'empereur Napoléon III, Paris, Imprimerie Imperiale, 1858, tom. I, pag. 386, 381, 391.



nello stesso giorno, un corpo di 6000 Francesi fermavasi ad Antignate, con pochi equipaggi ed un solo cannone, per dirigersi il 25 sopra Mantova (1).

La campagna non potè essere più rapida e gloriosa. Seguitando la serie de'suoi trionfi coi memorabili fatti di Lonato (3 agosto), di Castiglione (5 agosto), di Trento (3-5 settembre) e di Arcole (15, 16 e 17 novembre), il sommo de'moderni capitani non sembrava distinguere amici da nemici. Il 24 dicembre fu il giorno designato a enorme slealtà. Baraguey d'Hilliers, generale divisionario comandante la Lombardia, occupava senz'altro Bergamo, dove Alessandro Ottolini, impotente ad opporglisi, era capitano e vice podestà per la schernita Repubblica di S. Marco.

Invano i paesi della pianura e delle vallate, che prestavanle ancora obbedienza, gareggiarono in quegli estremi per testimoniarle il loro affetto! I deputati di Clusone, Martinengo e Romano inviavano, nel marzo 1797 le più ampie assicurazioni di fedeltà al Senato, che rescriveva, ringraziando e lodando (2): ma, alli 12 di quel mese, continuando Bergamo ad essere militarmente occupata, alcuni utopisit e novatori sollevaronsi al grido di libertà coi Francesi ospiti e padroni in casa. Tutte le terre del Bergamasco piegarono allora la fronte e aprirono le porte ai sedicenti liberatori.

Trascinato dalla forza delle cose a pretese di un effimero e ll'usorio potere, il popolo di Romano costituivasi, agli 11 aprile, in governo libero, separato da quello di Bergamo, e, col mezzo dei suoi rappresentanti, otteneva dal generale in capo dell'armata francese, di essere riconosciuto e rispettato come indipendente e sovrano (3). Eleggevansi quindi i magistrati per l'amministrazione

<sup>(1)</sup> Besozzi Annibale, Cronaca di Antignate, op. cit.

<sup>(2)</sup> Arch. Centr. Gov. di Venezia, Delib., Sen., F. F., N. 42, 18 marzo.
(3) Locchè si raccogliè dalle lettere a atampa, l'una del segretario del generale divisionario Carlo Giuseppe Kliminie, in data 20 fiorile anno V (9 maggio 1797); l'altra del comandante della piazza di Bergamo, in data 24 stesso mece (13 maggio 1797).

della giustizia e procedevasi colla massima alacrità a quant'altro poteva occorrere pel reggimento comunale.

Aderendo in appresso al voio della Municipalità, l'autonomo Governo Romanese affrettavasi con risoluzione
l'a aprile a dichiarare nulle: tutte le esenzioni privilegiate, salva però la proprietà dei beni del Comune per
gli abitanti originari; decretava, alli 27 maggio, la soppressione delle confraternite; e, avocatine al Comune
gli stabili, i capitali ed effetti, autorizzava la Municipalità a commetterne la divisione ad alcuni deputati
scelli super capita fra i terrieri di Romano.

L'ammontare degli enti ripartiti emerse in lire provinciali 393,038. 14; ma per ovviaro alle difficoltà che
sarebbero insorte, se ne assegnarono alla parocchiale
29,473. 12 per la celebrazione delle messe e per le altre
esigenze del culto, e si distribui il rimanente agli abitanti maschi del paese, esclusi gli stranieri, in ragione
di L. 250 per testa (1). Le rispettive quote iscritte sopra
cartelle o bollette vennero riflutate per scrupoli di coscienza da vari assegnatari; ne approfittarono all'incontro gli accaparratori che ne acquistarono e posero in
giro il maggior numero. Siffatte distrazioni fornirono
molti anni dopo materia a ricriminazioni e calunnie,
e infine a lunghe pratiche per ricuperare e ricomporre
almeno in parte l'ingente patrimonio a vantaggio del
culto (2).

I due decreti 27 maggio e 12 giugno 1797 del microscopico governo avevano trovata una sanzione nell'articolo II della legge 9 novembre dell'anno 1797 (19 brumale, anno VI) (3); ma la precaria sovranità comunale

<sup>(1)</sup> Intendevansi per stranteri quelli che non avessero avuto il loro domicilio da dieci anni nel Comune — Lo somme distribuite furono anotate in un bollettario a madri e figlie (N. 1 — N. 652), di cui le ultime furono staccate e consegnate ai destinatari.

<sup>(2)</sup> L'indole dolce e pacifica, il sentimento religioso dci più fece al che molti detentori dei beni appresi gareggiassero nel restituiri o rifonderii per servire alla fondazione della collegiata, oggi ancora esistente nella parocchiale (Arch. Cent. Gov. di Milano, Comuni, Romano).

<sup>(3)</sup> Tale articolo suona così: Tutti i decreti emanati dai governi provisorii dei dipartimenti riporteranno la loro piena esecuzione, purchè non siano anticostituzionali.

spariva quasi subito colla costituzione della Repubblica Cisalpina, che, proclamata il 30 giugno, veniva attuata alli 21 novembre. In forza poi della legge 24 maggio 1708 (5 pratile, anno VI), promulgata da quest'ultima, non erano le sole immunità private e religiose che dovevano essere abolite: le pubbliche e private venivano designate al medesimo trattamento.

Egli à per ciò che Romano perdette il diritto all'esenzione da ogni onere od aggravio di cui il Comuno aveva sempre fruito sul podere Covello. Era questa una franchigia, se ancora il rammentano i nostri lettori, che, pattuita colla transazione 22 giugno 1529, inserivasi nel trattato conchiuso il 16 agosto 1755 a Mantova in compenso delle acque cedute dal comune di Romano a quello di Covo a titolo di enfiteusi perpetua con un lievissimo canone a ricognizione del diretto dominio (1).

Aggregato al dipartimento del Serio, Romano venno così rimesso in via giudiziaria e politica alla testa di parecchi fra quei borghi e villaggi che a volta a volta avevano composte le antiche signorie dei Covi, del Colleoni, del Chaumont.

(1) Nella transazione 22 giugno 1529, la comunità di Romano nel Bergamaseo investe quella di Coyo nel Cremonese a titolo d'enfiteusi perpetna della metà di tutte le acque scorrenti dai mulini di Romano. da quelle nascenti e scaturienti nel canale dagli stessi mulini ingiù, non che da quelle provenieuti da altri colatizii a quella volta, colla facoltà al comune eessionario di servirseue un giorno iutiero per ogni settimana - Per decroto magistrale 27 agosto 1795 furono levati dall'estimo pagante i beni appellati Covello, quali esenti da ogni sorta di carico in forza del suddetto trattato di Mantova. A tenore poi della legge 5 pratile anno VI, che aboll le esenzioni, tali beni ammontanti a pertiche 2,258. 13 e censiti sendi 12,933. 5. 3 furono riassoggettati col decreto 17 aprile 1805, N. 4409 del Ministero dell'Interno al pagamento delle imposte. Nel gennaio dell'anno successivo ordinavasi l'esazione anche de'carichi arretrati, che, a partire dal 1798 a tutto il 1804, importavano la somma di L. 15,929, 5, 3, addebitata al ricevitore del dipartimento per una rata nel 1806 o per altre due nei successivi 1807 e 1808. Come rilevasi a pag. 15 e all'appostavi nota 3, la secolare quistione fra i due comuni di Covo e Romano circa al possesso delle acque e all' esenziono dei carichi accennati, non potè ritenersi interamente esaurita fino alle recenti convenzioni del 21 agosto 1837 e del 25 luglio 1845,

Giusta quanto ebbimo a mentovare nella prolusione di questa storia, tutto s'innovò durante il primo triennio della Repubblica Cisalpina: brutto nome, osserva il Balbo, che sottintendeva Francia.

I popoli però non ebbero molto a lodarsi di codesti rigeneratori, i quali, spegnendo la secolare Repubblica del Leone alato (16 maggio 1797), facevane ignominioso baratto a Campoformio (17 ottobre 1797); che, proclamando ovunque il santissimo nome di libertà, oltraggiavania spudoratamente, rubando a piena mano nelle pubbliche o private casse, dissanguando il povero nei Monti di Pietà, asportando quanto cravi di più bello e prezioso nei templi e nei conventi, negli istituti e nelle collezioni della sociaza e dell'arte.

Voi avete arricchito, aveva detto Napoleone, il 10 marzo 1797, enumerando altri simili vanti ai suoi prodi acquartierati in Bassano, voi avete arricchito il Museo di Parigi di 300 oggetti, capi d'opera dell' antica e della moderna Italia, alla cui produzione non occorsero meno di 30 secoli (1).

Egli grande, il più grande capitano a disporre e guadagnar battaglie, non mostrossi del paro il migliore politico a istituir governi, a ordinar paesi. Non avverti, disconobbe schiatte, lingue, limiti naturalmente prefissi, e, fomentando voti e aspirazioni di popoli, non seo arrogò la difesa che per trarne succo e sangue a suo solo profitto — Figlio di una repubblica straordinariamente feconda, non ebbe altra norma che il voler suo; fece. rifece, disfece arbittaraiamente il tutto.

Nonpertanto alcuni individui brillarono per l'intemerata loro condotta in mezzo a sifiatto abuso di nomi e di cose. E fra questi giovi additarne soltanto uno — l'abate Antonio Tadini.

Nacque egli il 31 gennaio 1754 a Romano, e non a Bergamo, come vollero taluni. Uomo coltissimo, laborioso ed incorrotto, erasi già fatto assai vantaggiosamente conoscere sotto l'antecedente governo; epperò, scerro da

<sup>(1)</sup> Correspondance de Napoléon I, op. cit.

ogni urto o viltà, senza rigiri, senza jattanza, potè ascendere, anche sotto quello cisalpino, ai primi posti. Zelante partigiano della libertà, egli servì la patria coll'indefesso suo operare, cogli estesi suoi lumi. Nel 1798 fu per qualche tempo ministro dell'Interno, e surrogato, agli 11 luglio, in quel malagevole reggimento, dal giureconsulto Diego Guicciardi (1), veniva quasi subito (alli 10 settembre) eletto dal ministro delle Finanze alla carica meno politica, ma più scientifica, di commissario generale del potere esecutivo per qualsiasi pubblico oggetto idraulico in tutto il territorio della Repubblica (2). Occupato in un ramo più rispondente al suo genio e alle tecniche sue cognizioni, vi perdurò lungamente; imperciocchè, alli 13 aprile 1799, lo veggiamo a capo di una Commissione Idrostatica (3); alli 16 dicembre 1801, membro di un'altra Commissione per la visita dei flumi (4), e alli 23 luglio 1806 (decreto vicereale), uno degli ispettori generali delle Acque e Strade del nuovo regno, unitamente ad Angelo Artico, Gaetano Canova, Domenico Cocoli, Simone Stratico e Vincenzo Brunacci (5).

Correndo il 1811, passava quest'ultimo professore di calcolo sublime, idrometria ed operazioni geodetiche nel-Puniversità di Pavia; taluno de' mentovati ispettori era già dianzi stato promosso, tal'altro erasi ritirato. Da sei che erano trovaronsi così ridotti a tre, cui poco dopo

Arch. Cent. Gov. di Milano, Tribunali Regi, Ministro dell' Interno — dispaccio 25 messidoro anno VI, N. 5303 del Ministero dell' Interno all'Ispettore Centrale di Contabilità.

<sup>(2)</sup> Arch. Cent. Gov. di Milano, Tribunali Regi, Ministro dell'Interno - decreto 24 fruttidoro anno VI (10 settembre 1798) del Ministro di Finanza generale, Felici, al capo della Contabilità, Belinzaghi (13 aprile 1799).

<sup>(3)</sup> Grida stampata emessa dalla Commissione medesima in nome della Repubblica Cisalpina, il 24 germile anno VII.

<sup>(4)</sup> Arch. Cent. Gov. di Milano, Acque e Strade, Uffici, Impettori decreto 26 frimale amo X (16 dicembre 1801) del Comitato Governativo di Milano. Gli altri membri destinati a far parte di questa Commissione erano gl'ingegneri Masetti, prefetto delle Acque del Minclo, e Genta, idraudio preposto alle Acque di Ferna.

<sup>(5)</sup> Ibidem.

aggiungevasi un quarto, compreso il Tadini.— Anima disdegnosa e flera, intollerante d'ogni contrarietà alle vaste sue speculazioni, irritato della sorda ma incessante guerra dei gelosi colleghi, non risparmiava di rimbeccarli nelle adunane ufficiali con amari sarcasmi e rabbuffi.

Accordaronsi costoro e mossero querela contro di lui al conte Antonio Cossoni, consigliere di Stato e direttore generale delle Acque e Strade, il quale, fatto omaipersuaso che inutili tornavano le ammonizioni con un uomo, che, sempre più inasprito del nuovo maneggio, armavasi di maggiore saldezza e inflessibilità, promuoveva con rapporto 29 agosto 1812 il suo interinale allontanamento dal Consiglio degli Ispettori. Avuta di ciò notizia il nostro romanese, indirizzava senza perdere tempo, due giorni dopo, una lettera al ministro dell'Interno, con cui rinunciava egli stesso all'impiego ed allo stipendio; nè per quante esortazioni venissero poscia adoperate, non credette abbassarsi ad alcuna scusa per mantenervisi. Venne egli pertanto congedato col vicereale decreto 12 dicembre 1812 in data di Howno (1). Ritiratosi nella sua terra a Romano, intese a giustificarsi delle sofferte imputazioni con una serie di memoriali senza però mai chiedere nulla, e totalmente libero di sè applicossi con maggior lena all'insegnamento privato e ai prediletti suoi studi (2). Fino dai più verdi anni Tadini aveva lasciato trapelare una grande attitudine alla geometria e all'idraulica. Fu appunto a Romano che, attorniato da affettuosissimi congiunti, da pochi ma provati amici, svolse e pubblicò la massima parte di quelle opere ch'egli aveva lungamente meditate nel disimpegno de'pubblici affari (3).

<sup>(1)</sup> Arch. Cent. Gov. di Milano, Acque e Strade, Uffici, Ispettori.

<sup>(2)</sup> Arch. Cent. Gov. di Milano, Ibidem, Lettere al Ministro dell'Interno in data di Romano 31 agosto 1812, 28 gennaio, 12 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre 1813; e Lettere 15 e 22 aprile e 9 maggio 1814 dirette pure da Romano alla Reggenza del Governo Provvisorio.

<sup>(3)</sup> Riportiamo qui soltanto, in ordine cronologico, quelle che ne fu dato estrarre dai cataloghi generali della Biblioteca Nazionale di Brera in Milano e da quella Civica in Bergamo.

Tadini Antonio - L. Lettera al nobile signor Marco Bresciani, pa-

Il sublime dettato sulla misura delle acque rese celebre il suo nome non solo in Italia ma in tutta Europa.

trizio bergamasco; se l'ingrandire ai Cocchi le ruote dinanzi agevoli o difficulti le loro salite su per l'erta della città, Bergamo, Dall'Antoine, 1794, in-8.

— II. Lettera al nobile sig. Marco Bresciani, patrizio bergamasco; se le ruote anteriori de' Cocchi aggrandite siano pericolose allo scendere di città in borgo, Bergamo, Dall'Antoine, 1794.

Quotidiana terrae conversio devio corporum casu demonstrata, etc.,
 Mediolaui, Fusius et Ferrarius, anno I, ab exacto Bonaparte.

— Del movimento e della misura delle acque correnti, Memoria idraulica, ecc., Milano, Sonzoguo, 1816, anno VI (Sta auche nella Nuova raccolta degli autori che trattano del moto delle acque, vol. II, pagina 1824).

— Dell'esito di una memoria idraulica inviata alla Società delle Scienze di Verona, Ragguaglio matematico, ivi, Dore, 1815, in-4.

 Dell'Emissario del Sile, volgarmente detto il Businello, Epistola, ivi, Giusti, 1919, in-8.

 Disamine di tre viziose dimostrazioni analitiche pubblicate nel Giornale di Fisica dai signori Configliachi e Bragnatelli, ivi, ecc., 1821. in.8.

— Del movimento e della misura delle acque correnti — Nel vol. XII, pagina 139, della R. Racc. d'A. Ital. sul moto delle acque, Bologna, Musili, 1824, in 4.

— Tavole idrometriche per la dispensa delle acque correnti per uso della R. città di Bergamo, Bergamo, Natali, 1825, in-i il nauoscritto autografo, colla firma dell'autore, conservasi nella Biblioteca civica di Bergamo).

— Nuove considerazioni sopra le viziose dimostrazioni del sig. professore B., Padova, Seminario, 1823, in-8.

— Di sorie cose all'idraulica scienza appartenenti, Bergamo, Mazzoleni, 1830, in-4 (lavoro che il Bravi, nell'Analisi delle opere del Tadini, dice rimasto incompiuto; epperò venne da lui riattato e pubblicato. Il manoscritto autografo originale trovasi nella Biblioteca civica di Bergamo.

— Estratto dalla sua opera intitolata: Di varie cose all'idraulica scienza appartenenti — Nel vol. XVII della R. Racc. sudd., pag. 93.

— Sull'uragano e sulla memoranda inondazione di Pietroburgo, nel 1824, Memoria, Bergamo, Natali, 1840, in-4.

Aggiungiamo i manoscritti autografi dell'abate Antonio Tadini che venuero legati dai due fratelli sacerdoti e cav. Bravi alla civica Biblioteca di Bergamo, e che rimangono tuttora inediti.

 Saggio intorno alla origine e natura delle agrarie proprietà (Fu scritto per commissione della Società patriotica di Milano sul principio della Repubblica Cisalpiua). Alle accuse avventate contro il medesimo dagli scribi e farisei della critica risposero vittoriosamente un amico e confratello dell'autore, l'egregio matematico Giuseppe Bravi, paroco di Cologno, col grandioso lavoro intitolato: Analisi delle opere dell'abate Antonio Tadini (Bergamo, Natali, 1835, in-8), non che il direttore dell'Osservatorio astronomico di Torino, l'insigne vogherese, commendatore Giovanni Amedeo Plana, con un'altra diligente e sagacissima rassegna nella Biblioteca Italiana. Invano attentaronsi gli stranieri, nota pure il Cantù, di usurpargli la tanto pregevole sua teorica delle onde! Tadini non brigò mai le onorificenze; ma quando escl di vita, il 14 luglio 1830, tutta Romano il pianse: non ingrata Bergamo a tante utili fatiche pose il suo ritratto ad olio nella sala del Consiglio Comunale fra quelli dei suoi grandi concittadini, il Colleoni, il Tasso, il Bembo, il Mascheroni, il Mai, il Coghetti, ecc. (1).

- Esperienze sopra le onde eseguite in Romano nel 1820-23.
- Zibaldone di Memorie che servirono ai suoi studii.
- Della Veneziana Laguna, Memoria.
- Esame delle principali ricerche idrometriche fatte nella Scuola degli Ingegneri Pontificii di Acque e Strade, l'anno 1820.
  — Estenzione delle Tavote idrometriche ad uso della R. città di Ber-
- Estensione acute lavoir sarometriene au vio acuta R. città ai Dergamo (È la continuazione ed aggiunta all'opera stampata col modesimo titolo).
  - Del ringorgamento, Calcolo.
  - Cenno sull' etere.
- Esame del progetto del signor Diotto riguardo ad un nuovo canale di acqua da derivarsi dal lago Maggiore in territorio Milanese.
- Rapporto fatto al Governo sulla sistemazione delle acque nella provincia Padovana.
- Calcolo della procella del 1829.
- Dei fiumi (Opera appena incominciata).
- Cenni relativi alla figura della terra desunti nella maggior parte da Laplace.
- Studii sulla meccanica celeste desunti da Laplace.
- (1) Il ritratto del Tadini porta la seguente isefizione: ASTONUS TADINUS BERGONAS REI AQUARIAE FACILE PERICEPS Un altro ritratto del Tadini , eseguito dal professore Giuseppe Diotti con fondo a paesaggio di Pietro Romoni, venne collocato nella Bibliotea Civica presso quello dell'istoriografo e poeta, Pietro Spino, di cui noi pure possediamo un'effigio egregiamento condotta all'olio nella nostra privata raccolta.

Nel 1799 formavasi una seconda coalizione europea contro i Francesi, che, in assenza di Buonaparte, occupato a guerreggiare in Egitto, cedevano terreno in Germania e nell'Elvezia, nè sembravano meglio atti a sostenersi in Italia.

In tali frangenti impartivansi nel Bergamasco ordini pressanti perchè vi si attivasse la coscrizione militare (1) e la guardia nazionale (2): ma, paventandosi che l'esecuzione non potesse riescire tanto sollecita, ingiungervasi colla legge 5 germile anno VII (25 marzo 1799) che si formasse tosto per arruolamento volontario un corpo franco di novecento uomini nei due dipartimenti del Serio e del Mella (3).

L'inconsideratezza, l'impetuosità e la violenza, con cui, senza alcun riguardo, mettevasi mano ad ogni cosa, esigevasi ogni sagrificio, non potevano che indispettire quanti avevano intelletto e cuore. Egli è sotto queste non troppo concilianti impressioni che, alli 14 marzo, comparve in Antignate un militare francese, capitano dell'arma de' carabinieri, incaricato di scortare da Peschiera a Milano il cittadino Ferdinando Marescalchi, uno dei direttori in quei di della Repubblica Cisalpina a Milano, ministro poscia degli affari esteri pel regno d' Italia a Parigi.

Essendosi volto costui al giureconsulto, dott. Giovanni Pietro Muoni, capo di quella municipalità, imposegli con un piglio insolente e minaccioso di fornirgli all'istante due cavalli. Uomo di molto sapere, integro, fermo, il municipalista non era tale da illudersi intorno a que' nostri protettori e affrancatori, i quali agivano peggio

<sup>(1)</sup> Processo verbale dell'estrazione fasta il 14 piocoso anno VII (2 genaio 1739) nel comune di Antipante, distretto delle Chiaie, dipartimento del Serio, dei cittadini destinati all'arruolamento militare in forsa della legge 11 necoso (31 dicembre 1798), detto anno VII (Archivo Muoni).

<sup>(2)</sup> La guardia nazionale veniva costituita in Antignate il 15 germile anno VII (4 aprile 1799) (Ibidem).

<sup>(3)</sup> Trovasi nella Raccolta delle gride presso l'Archivio Cent. Gov. di Milano.

che non fossero stati assoluti padroni: adontatosi quindi della tracotanza del carabiniere, riflutò di ottemperare alle sue richieste, e vi s'impuntigliò (1).

Vennegli allora intimato di presentarsi dal Mare-

(1) Il dott. Giovanni Pietro Muoni, appartenente per lunga serie di avi ad Antignate, nacque per semplice caso a Cremona dal ginreconsulto Michele e da Ottavia Ronchi il 10 settembre 1766, nella parocchia de'SS. Siro e Sepolero. Educato con molta cura, adempl gli studii ginnasiali e liceali nella medesima città in modo si lodevole che ottenne di entrare, allo scorcio del 1787, nell'almo Collegio Borromeo di Pavia per attendere all'intero corso d'ambe le leggi nella locale cesarea Università, dietro gli insegnamenti dei chiari professori: Carlo Gabba, Bassiano Bigoni, Luigi Cremani, Stanislao Perondoli, Giambattista Nöel di Saint-Clair, del marchese Ginseppe Beleredi, ecc. - Riportò la laurea dottorale il 14 giugno 1790 e finantorizzato al libero esercizio del notariato. mediante decreto 10 dicembre 1792 della Camera Notarile di Cremona, ove, come il padre, fu ascritto a quell'insigne Collegio. Ammogliossi tre volte, e precisamente-nel 1798, colla nobile Maddalena Giani da Milano - nel 1801, colla nobile Paola Frosconi-Mozzoni, parimenti da Milano - e nel 1814, alli 23 agosto, colla nobile Giuseppina Torriani da Mendrisio, direttissimo e gennino rampollo di quel Gnido della Torre . il quale, espulso definitivamente da Milano, nel 1311, per opera dell'imperatore Enrico VII di Lussemburgo e degli irreconciliabili Visconti, fu l'ultimo della sna famiglia a tenervi signoria - Egli è a codesto nostro antenato materno che allude l'iscrizione posta or ora dal Municipio Milanese nella piazza del Teatro:

QUI ERANO LE CASE

DI

GUIDO DELLA TORRE

CAPITANO PERPETUO DEL POPOLO

RUINATE DALLA FAZIONE GHIBELLINA L'ANNO MCCCXI.

Giovani Pietro Moni, valentissimo giurisperito, ebbe dai predeti tru matrimoni 19 figli, vale a dire: una fremnius dalla prina noglic; 10 fra maschi e femnino dalla seconda, di cui due sole superstiti; e 8 dalla terra, dei quali non rimangeno che 5, dae femnino e tre maschi, ril dotti ni leggo Leandro, l'ingeguere Rodolfo e la serivanto Damiana — Tanta era la stima e l'affetto che untrivansi in Antignatte per la dol-creza, la probità le la dottrina del giureconsulto Giov. Pietro Minoni, che, oltre di esserei vii adoperato moltisamo nell'escercito della sua professione notarile, emne releteratamente chiamato al disinegego dello

scalchi, affine di chiarirgli perchè gli attraversasse a quel modo la sua partenza da Antignate; ma egli non mosse un passo e insistette nella negativa. Non andò guari che pervenne al Muoni un dispaccio in data 20 marzo, per cui dovette senza indugio recarsi in Milano a giustificarsi della sua condotta innanzi al Ministero di Polizia col precetto di non scostarsi menomamente dalla città se non voleva essere arrestato. Il Muoni, cui non morivano le parole in bocca, scambiati, alli 30 del mese, pochi accenti col Ministro, che per altro non aveva molto tempo a perdere, ottenne di tornarsene due giorni dopo in buona pace a casa sua (1).

Gli eventi precipitavano davvero.

Il vecchio generale Schérèr, già ministro della guerra, varcato l'Adige il 5 aprile, erasi mosso incontro all' inimico; ma, battuto da Melas e da Kray, si ritrasse il 7 sul Mincio, quindi sull'Oglio.

Intanto le popolazioni tumultuavano. Strappato l'albero della libertà ad Antignate, ingiungevasi agli abitanti di rimetterne uno nuovo (2). Dal 31 marzo al 20 aprile venivano oppresse di contribuzioni le comunità

cariche più importanti politiche e amministrative del comune e del distretto, e massime quando i tempi correvano seabrost e difficili. Prescindendo dall'energica opposizione ch'egli non peritossi di fare, nel 1979, al Directore della Repubblica Clasipina, Perdianndo Marcesachi, rifia-tandogli, senza rimnoversi, una requisizione, perchè pretesa con modi innubani e violenti, non maneno altri essempi della singolare fernezas di lui. In un altro incontro, mostrandosi parimente immutabble alle soverchio esigenze di un ufficiale francese, il paladino imbestiali a segno, da bibrare un colop di spada all'Antignatese, che, parandolo, n'ebbe trapasato il palmo della manon. Il Muoni darb lunga pezza primo fabbricere o primo deptato all'amministrazione del suo pesse. Pu veramente generale il rimpianto, quando, immaturatamente egli chines l'onorata carriera il 12 aprile 1825, lasciando tale un retaggio di virte che ancora si rammentano e si benedicono (Archivio Cent. Gov. di Milano, alle Classi: Studi, Notali, Censo, Courni, ecc.; – Arch. Muoni).

(1) Arch. Cent. Gov. di Milano, Censo, Comuni, Antignate — Il permesso, con cni il Muoni venne sciolto dal proprio impegno, è firmato da certo Zuccoli, che deve essere quel Ginseppe Leopoldo Zuccoli che fa segretario generale della Direzione di Polizia sotto il Regno d'Italia.

(2) Archivio Muoni - lettera 21 frimale anno VII (11 dicembre

di Romano, Fontanella, Covo e specialmente quella di Antignate, ove dal 21 fino alla mattina del 23 dello stesso mese di aprile stabilivasi eziandio il quartiere generale dell' armata sconfitta. Il reduce Muoni, che da qualche tempo fungeva anche la carica di propresidente dell' Amministrazione municipale delle Ghiaje del Serio (1), vegliava e provvedeva a tutto (2).

Ai Francesi tennero dietro gli Austriaci; ma giunti costoro a Sola presso il Serio, dovettero arrestarsi, perciocchè i fuggitivi avevano rotto il ponte. Erasi ivi accampato anche il generalissimo, barone Michele de Melas, il quale, a mezzo del tenente colonnello Wegrettes, commetteva al sindaco di Antignate, Carlo Saracineschi, la pronta riparazione del ponte e la somministrazione di pane, vino ed uova. In adempimento a tali ordini ineccepibili e perentorii, i deputati all'estimo, fra cui il Muoni figurava pel primo, inviarono sollecitamente a Sola 550 razioni di pane e otto brente di vino.

Rilasciavasi allora al Muoni il seguente viglietto:

« Il generale in capo dell' armata imperiale, sensibile a tutte le dimostrazioni di cordialità e attaccamento per il servizio dell' Augustissimo Sovrano, non può mancare di addimostrare col presente la sua riconoscenza per la contribuzione di pane e vino che la comunità di Antignate ha voluto regalare alla truppa imperiale.

Bettola, il 25 aprile 1799.

In nome del comandante generale in capite MELAS

« WEGRETTES, tenente colonnello (3). »

1798) dell'Amministrazione Municipale di Romano, e lettera 4 germinale, detto anno repubblicano (24 marzo 1799), dirette entrambe alli Cittadini deputati all'Estimo della comune d'Antignate.

(1) Ibidem, Lettera 2 fiorile, anno VII (21 aprile 1799). (2) Archivio Muoni (Fascio di atti e corrispondenze fra le diverse

autorità e il deputato dott. Giovanni Pietro Muoni).

(3) In tali sensi è concepita una minuta tracciata a matita che possediamo nel nostro Archivio di famiglia; ma il dispaccio, giusta le aggiunte fatte da Giambattista Gaetano Bonetti alla Cronaca di AntiNotisi che il viglietto dice regalare, anzichè fornire o somministrare, come il verbo esprimente il modo più acconcio e spedito di saldare lo scotto senza spendere un centesimo. — Manco male che con un irrisorio ringraziamento volevasi mascherare la forzata requisizione. — Il Melas preludeva così in Antignate ad altri più elaborati ma non meno eludenti proclami dettati a Milano.

Conviene arguire ch' ei venisse accompagnato nel viaggio dal conte Luigi Cocastelli, designato al supremo governo degli affari civilli in Lombardia; perocchò in quello stesso giorno il municipio di Romano, rappresentando con un memoriale inoltrato a quest'ultimo la notevole differenza fra l'omogeneo ordinamento del Comune sotto il regime veneto, e quello subito sotto l'inorpellato dominio francese, faceva voti per la reintegrazione del primo. — Vane lusinghe!

Rispondeva il Conte a nomo del Melas con nota 26 aprile in data di Treviglio, dove il comandante generale dell'armata imperiale erasi acquartierato, osservando che nulla potevasi innovare fino a che S. M. Imperiale non avesse emanate le proprie detterminazioni.

Ma avendo poco stante la città di Bergamo provveduto alla conferma del pretore di Romano, il Comune, geloso della prerogativa di cui aveva sempre fruito innanzi al 1797, di ricevere cioè direttamente i suoi funzionarii dal principe, delegò, alli 2 novembre, i due deputati, Carlo Trosio Roncali e Giovanni Battista Bonelli, presso il succitato imp. regio Commissario, onde implorare che, in pendenza delle sovrano risoluzioni, la Comunità rientrasse nel possesso delle antiche franchigie e massime in quella della propria separazione dal capo luogo della provincia. Non se ne fece nulla egualmente; a motivo che, malgrado tutte le carte corroboranti la nuova istanza, veniva essa respinta, il 7 dello stesso mese, aggli atti senza tenerne il menomo conto.

gnate del can. Besozzi, porta la data e le sottoscrizioni qui esposte:
— Dato il 26 aprile 1799 al ponte del Serio — sott. Melas — sott.
Negrott — sott. Wegrettes — sott. Hung, colonnello.

Antignate e le circostanti terre furono sottoposte allora a nuove gravosissime imposizioni fino al 14 maggio, e sarebbesi anche andato più in là se il primo deputato Muoni non avesse delegato fino dal giorno 3 l'abate Giuseppe Antonio Pallavicino, marchese dello Stato Pallavicino, a recarsi presso le competenti autorità, affinchè, valendosi della propria infinenza, ottenesse gli opportuni riguardi e provvedimenti (1).

Intanto il moravo de Melas aveva vinto, alli 27 aprile, la decisiva battaglia di Cassano, ed era giunto a Milano, dov'eransi dato ritrovo i Tedeschi guidati da lui e da Kray, i Russi e i Cosacchi condotti dal selvaggio Souwaroff.

Con un editto del 29 suddetto mese il generalissimo austriaco rimetteva tutte le cose quali trovavansi prima della gallica occupazione (2). Ai saturnali repubblicani, ai saltimbanchi politici, insaziabili di anarchia per imporsi e salire, succedevano le enfatiche ammonizioni, le pateme providenze della reazione più sfegatata. I vincitori, come toccammo, proclamarono le più confortevoli e lusinghiere promesse, confermate tosto coll'imprigionamento o colla deportazione dei patriotti, colleimposte accresciute, colla carta monetata, colle commissioni eccezionali per piombare all'impensata, colpire irremissibilmente e alla spiccia. Non era un governo che potesse infrenare il corso delle idee liberali che ancora sostenevansi in Francia e lasciavano ovunque un incompiuto desiderio.

Bonaparte, l'invitto generale, tornava dall'Egitto, abbatteva il Direttorio a Parigi, e, resosi padrone di Fran-

<sup>(1)</sup> Tanto bene area saputo il Moni conciliare, in un piecolo territorio e con sacrassimi mezzi, la sicureza e l'interesse del paces coll'obbedienza prudentemente dovuta all'impero della forza, che, alli 17 giugno 1799, veniva nominato copitano della guardia di Pubblica Sicurezza del distretto I della provincia di Cremona, giunta la tabella compilata il 29 maggio dal colonnello conte di Bussy, comandante di quella città.

<sup>(2)</sup> Tale editto confezionato nel quartiere generale di Milano è segnato dal barone Melas, comandante generale dell'armata austriaca, e controfirmato dal conte Cocastelli, commissario generale civile della Regia Imperiale Armata.

cia, ricomparve l'anno dopo in Italia colle entusiasmate sue legioni e con tutti i rifugiati in coda.

Era appena spuntato il secolo XIX, quando il primo console, superate, alli 23 maggio, le Alpi, rientrava in Milano il di penultimo del mese. Vi ripristina la Repubblica Cisalpina; ma in luogo del precedente Diretorio, ne affida il governo a un Comitato Provisorio: rifacendo poscia rapidamente i passi, vince, il 14 giugno, a Marengo una battaglia che decide nuovamente delle mostre sorti. Tutte le fortezze del Piemonte e della Lombardia vennero consegnate ai Francesi, e gli Austriaci dovettero ritirarsi dall'Oglio, indi dall'Adige fino a Trento. I comizii di Lione mutarono, il 26 genano 1802, il nome della Repubblica Cisalpina in quello di Repubblica Italiana: mutarono un nome, rimase l'essenza, la servità straniera camuffata da Bruto.

Quest' anno fu contraddistinto nel distretto di Romano e nei paesi limitrofi da nuove calamità celesti.

Fino dal precedente erasi avuta una grande carestia nelle derrate che salirono a rilevantissimi prezzi; in questo il terremuoto menò esso pure i suoi orribili guasti.

Cominciò a farsi leggiermente sentire con alcuni moti ondulatorii, l'undici maggio; ma il di vegnente una scossa assai vibrata e sussultoria sconvolse ogni cosa. Si videro alberi, siepi e ceppaje staccarsi dalla terra e voltolarsi come festuche nell'aria; uomini e armenti rovesciati al suolo. Sibilando orribilmente il turbine. non solo sbalzò molti comignoli e asportò parecchie imposte ed impannate, ma denudò vari tetti e spezzò non pochi grossissimi muri delle chiese e delle case. Una statua d'angelo, caduta dalla facciata della prepositurale di Romano, schiacciò un uomo; le quattro piramidi marmoree della cupola del tempio di Covo si smossero dal loro centro e tentennarono: la chiesa di Antignate andò fessa in più luoghi, e massime al di sopra dell'architrave della porta di mezzo, la quale accenna ancora a maggior rovina se non si pensa una volta a porvi riparo.

Riuniti sotto un solo dominio, Romano e gli altri paesi,

che avevano per lo innanzi obbedito a diversi signori, cessarono per vari anni di essere il teatro di avvenimenti politici e di fazioni militari.

Una caduta e grave, quella del primo Napoleone in Francia, ricopriva momentaneamente, nel 1814, le nostre terre d'armi e d'armati. Il cozzo fu breve; tranquillizzaronsi quasi subito i re sì a lungo contristati dallo spauracchio comune. Lombardia e Venezia tornarono in mano al cesareo Absburghese, il quale, componendone un solo reame, ripartivale in due governi. Si'ebbero forme di vane rappresentanze consultive; tradizione degli antichi municipi rimase il sistema comunale, ma inceppato a ogni piè sospinto; repressa ogni patria aspirazione, eretto in sistema e fatto obbligatorio lo spionaggio, ammorbati ed evirati gli animi con mollezze e lussurie, snaturati i migliori nostri figli con straniere assise, mansuefatti i più ricalcitranti colle verghe e coi bastoni. A che soffermarci per contemplare anche questo periodo, ahi troppo lungo! in cui tutta Italia gemette, aspettando fra l'ansia ed il timore? Non era funereo il drappo che ne coverse immoti e sonnacchiosi! Spuntò l'alba del nuovo dì.

Allorchè, nel 1848, eccheggiò quell'incessante scampanlo, che per cinque giorni fece di Milano un focolare di insurrezione, gli abitanti del basso Bergamasco e dell'alto Cremonese non furono sordi e si destarono essi pure dall'increscioso letargo.

Mentre il milanese Luciano Manara (1), che, sino dall'età più tencra soleva spesso ricrearsi nelle aure campestri di Antignate, iniziava tra le mitraglio della metropoli lombarda la gloriosissima sua carriera, il giovane ingegnere Rodolfo Muoni eccitava Covesi e Antignatesi a seguirlo con ronche, falci e moschetti sotto le mura della capitale. Sturbando per quanto poteva il formidabile nemico, ebbe il dolore di perdere uno de' suoi, Carlo Frigé, mortalmente colpito dalle palle della milizia, che dall'alto

<sup>(1)</sup> Veggasi nei Documenti una lettera di questo prode alla sorella Virginia, maritata Manati, resasi essa pure al pari di lui defunta.

dei baluardi fulminava a un tempo i sollevati della città e delle campagne. Gli altri due fratelli di lui, chius per l'incontro in Milano, non stavansi nemmeno essi colle mani alla cintola. Svelava Leandro e distribuiva agli insorti cittadini un grosso cumulo di armi nemiche: impossessavasi chi scrive dell'austriaco conte Francesco Thun-Hohenstein, primo tenente del reggimento Imporatore (Kaiser), sbucato non si sa come e a quale scopo dal Palazzo del Genio (1); e quando nel di veguente il generoso popolano, Pasqualò Sottocorno, abbruciavane la porta, irrompeavi tra i primi l'Antignatese e faceavi prizione un altro gregario dell'oste alemanna.

Ormai tutti sanno come quell'epopea di splendidi fatti e di gravi errori si chiudesse fra le lagrime e la mi seria, fra i capestri e le fucilazioni. E qui per dare un esempio di ciò che arrivasse anche nei luoghi lontani dai centri più popolosi, siaci lecito adoperare le medesime parole da noi usate in un altro nostro scritto.

Posto sulla via militare delle fortezze, Antignate ebbe il triste spettacolo dell'armata piemontese, reduce dopo una assidua lotta di quattro mesi dai cruenti campi di Custoza (25 luglio 1848); ma, al pari delle altre terro lombarde, ricaduto nuovamente sotto al giogo straniero, si mostrò col nobile e sicuro contegno meritevole del nome italiano.

(1) Il palazzo appellato del Genio Militare, posto lungo la via del Monte di Pietà, venue demolito per erigerri dalla fondamenta, con disegno del cav. architetto Giuseppe Balzaretti, il servero e maestoso palazzo della Cassa di Risparanio. Cadato cola prigloniero il gioriure conte di Thun, fa dal Monte osnegnato al Comitato di Pubblica Difean in casa Vidiserti fronteggiante ambe lo vie de Bigli e del Monte Napoleone. Il Governo Provvisorio, fattole dapprima custodire, con altri ufficiali austriaci, nella Rocchetta del Castello, dispose, il 31 marzo, che venisse trasdocta alle carceri di S. Margherita, indi il 10 giagno, nel Seminario alla Canonica di S. Bartolomeo. Tradotto per ultimo, in laglio, a G-noav, vi giuneo verso il giorno 25. Alcune parole imprudenti fanggitegli a Novi, dove aveva permottato, destarono fra gli abitanti un po' di trambusto, che, col concerso della autorità, fu tosto sedato, (Atti del Governo Provvisorio di Lombardia, Ostoggi Cartella, N. 32, Politis, Prigiorieri di guerra — Dispositioni gearcatii — Nota 25 ta-

Aveano gli abitanti convenuto di astenersi dal giuoco del lotto nell'intento di pregiudicare in qualche guisa le finanze dello Stato, e il ricevitore di siffatta regalla, male comportando di vedersi così chiusa una buona sorgente di lucro, trovò maniera di vendicarsi dell' intero paese, accusandolo di mene rivoluzionarie.

Era la seconda domenica di ottobre, il sole non per anco a mezzo il suo corso, quand'ecco odesi il battere accelerato di vari tamburi, e con universale sorpresa, veggonsi 500 militi, venuti appositamente da Caravaggio, occupare il paese a passo di carica sotto gli ordini del capitano Wimpfen, parente al generale dello stesso nome. Proclamato lo stato d'assedio, furono condannati gli abitanti a scontare il loro amor patrio col gratuito mantenimento degli uggiosi visitatori, oltre alla corresponsione di una tassa forzosa di 9000 lire, che, nonostante l'arresto dei tre deputati all'amministrazione comunale, Leopoldo Saracineschi, Giuseppe Favalli e Giacomo Maltecca, non si rinvenne sul posto alcuna persona che fosse in grado di sborsarla nel prefisso termine di ventiquattro ore. Dal grave imbarazzo non si escì che mediante la generosità del celebre tenore, Giambattista Rubini, accasato poco lungi a Romano, sua patria, il quale aderì di fornire pel Comune l'ingente somma a titolo di mutuo. Invano si chiese dappoi giustizia e restituzione del mal tolto.

Fallito un tentativo, passarono altri undici anni di penose incertezze. E quando meno speravasi, bastarono poche parole pronunciate da un Napoleonide, rimesso da soli 7 anni in trono, a riaccendere il fuoco, a ringagliardire gli animi.

Contro la colossale e agguerrita Austria scese baldan-

glio 3819 del Gourno della Divisione di Genova al Ministero della Geurra del Geremo Provisioni di Milano) — Devesi pure alla solezto ed energica opera dell'autore di queste pagine, se, creato ufficiale di pace, potè, coll'ainto dell'arcivescoro di Milano ed qualche altro bemerito cittadino, ricomporre in quiete, nel giugo, gli anini de'borghigiani di Vimercate, feramente esacerbati e divisi a motivo della formazione del locale corpo di guardia nazionale.

zoso, nel 1859, in campo il piccolo Piemonte, il quale, rinvigorito dai volontari d'ogni terra italiana, cominciò una lotta disuguale, ma sostenuta sempre virilmente, finchè, scesa Francia in aiuto al meno forte, troncò forse troppo presto la sanguinosa contesa.

Le battaglie di Magenta (5 giugno) e di Melegnano (8 giugno) avevano costretti un'altra volta gli Austriaci a riprendere la via delle fortezze; tuttavia un corpo isolato presentavasi ad Antignate, l'undici di giugno, sotto gli ordini del tenente maresciallo, ha rone Carlo di Urban, e metteva in grave scompiglio i pochi abitanti rimasti a guardia dei propri interessi, perciochè molti avevano preferito arrischiare ogni cosa, ma allontanarsi.

Alla richiesta fatta con torvo cipiglio d'inesigibili somministrazioni, avera coraggiosamente tentato il custode della caserma comunale, Giovanni Verdelli, di opporre qualche ragionevole difficoltà; ma non volle saperne lo stizzito maresciallo, il quale, mentagli una tremenda ceffata comandò tosto ai suoi che il pigliassero e lo fucilassero.

Non era codesto il primo saggio ch'egli desse di ferocia: avera tutto seminato il suo cammino di simili atti. Per buona ventura molti ufficiali s'interposero e poterono, se non altro, salvare la vita all' infelice percosso.

Tremino certi brutali, che, vigorosi e spalleggiati, abusano della loro posizione e della loro forza, gittandosi sul debole, soggetto e indifeso. Chi inghiotte l'ingiuria, non la smaltisce, rumina ed aspetta: e se lui, o chi per lui, non giunge a vendicarla, cala presto o tardi una mano che tocca, abbatte e disperde. —Oh tu che con efferate immanità desolasti le nostre campagne, dove sei Perdesti la ragione o la vita? Chi disse l'una, chi l'altra. Nessuno ora sa più nulla di te: gli stessi tuoi padroni ti sconobbero e ti obliarono.

Poco si trattenne in paese l'Urban, il quale, a guisa di chi sta sull'ali, udite le mosse de'nemici, parti colla sua divisione volante, più che di passo, nel giorno successivo, alla volta di Coccaglio (1). Nondimanco un grosso distaccamento delle sue truppe pernottava, insieme ad altri corpi austriaci sopraggiunti di fresco, a Romano. Sebbene avessero minati o incendiati tutti i ponti che avevano loro agevolata la via, non si affidarono così alla cheta, ma fecero attentamente vigilare da numerose scolte il Serio che avevano lasciato a tergo, e che, a motivo dei recenti uragani, aveva acquistato, come tutti gli altri fiumi e torrenti, una forza e rapidità straordinaria.

Fra le tenebre di quella medesima notte, Garibaldi, proveniente da Bergamo, presentavasi a Ghisalba. Non sembra che gli Austriaci pensassero ad attaccarlo, perchè, malgrado la dirottissima pioggia, ritiraronsi o per dir megilo fuggirono da Romano come stormi di uccelli all'appressar del falco (2).

Giunto l'eroico nizzardo all'albeggiare in Martinengo, fece tosto espiorare Romano, ed assicuratosi del totale suo vacuamento, si valse di quei bravi terrieri per renderno inteso con particolare missiva il generale Domenico Cucchiari, che, preposto all'antiguardo, comandava la V divisione dell'esercito italiano.

Entrava pertanto costui in Morengo alle 9 antimeridiane del giorno di pentecoste, ed avendo ordine di prendere posizione sopra Romano, costeggiava il turgido flume e transitavalo fra Mozzanica e Bettola (13 giugno). La notte vegnente coricossi a Fara, non senza essersi prima fornito, a cura specialmente dei Romanesi, di viveri e di quant'altro abbisognava. La sua divisione fu dunque la prima che spiegasse all'indomani il tricolore vessillo a Romano. Essa venne tosto susseguita da altre capitanate dai generali Giacomo Durando e Manfredo Fanti. Verso le quattro pomeridiane finalmente passava anche re Vittorio Emanuele, in mezzo ai calorosi applatui del

<sup>(1)</sup> Attraversando Calcio, i soldati di Urban erano si affamati da chiedere ai villici un tozzo di pane.

<sup>(2)</sup> Notizie fornite dal testimonio oculare, egregio avv. Antonio Quarti, attuale ff. di sindaco a Romano.

popolo, che più non dubitava di vedersi liberato dagli antichi dominatori.

Direttesi per Cortenova alla volta di Palazzolo, le coonne italiane difilarono sull'Oglio, mentre alcune grosse
pattuglie nemiche, lasciandosi ancora vedere a Calcio
e a Fontanella, affacciaronsi colle nostre senza la menoma collisione (1). I Francesi che, guidati dal medesimo
loro imperatore, Napoleone III, avevano dormito la notto
del 12 a Gorgonzola, gittavano un ponte sull' Adda, in
luogo di quello distrutto a Cassano, e varcavanla nei due
giorni appresso, e intanto che alcune legioni sostavano
il 14 a Treviglio, altre guadavano anche il Serio e allogavansi sull'opposta ripa. Il giorno 15 una buona parte
dell'armata giungeva al crocicchio delle quattro vie al
l'imboccatura di Antignate per suddividersi ed arrestarsi,
alcuni reggimenti in questo comune, altri in quello vicinissimo di Fontanella.

Tutti gli Antignatesi eransi rovesciati in calca fuori dell'abitato per accogliere e festeggiare gli alleati del nostro esercito. Alla testa delle milizie destinate per Fontanella cavalcava il conte Francesco Certain-Canrobert, comandante il III corpo d'armata, che a grave stento giungeva a frenare lo scalpitante destriere, circuito, pigiato dal popolo esultante. La giovane signora Benedetta Muoni-Ducloz, la quale aveva poco prima lasciato Milano, fecesi strada fino a lui per offerirgli un mazzo di fiori, ch'egli aggradì colla massima cortesia e compiacenza. Non appena ebbe all'indomani conferito coll'Imperatore a Covo, il Conte maresciallo, fedele alle tradizioni cavalleresche della sua nazione e della sua famiglia, salì in una magnifica carrozza a quattro cavalli, e, scortato dal patrizio cremasco, conte Ottaviano Vimercati, messo dal governo piemontese a sua disposizione, e da un brillantissmo stato maggiore, toccava di bel nuovo Antignate e scendeva all'avita casa dei fratelli Muoni per visitarvi e rendere più distinte grazie alla rispettiva loro moglie e cognata.

<sup>(1)</sup> Notizia fornita dal suddetto avv. Antonio Quarti.

Il generale d'artiglieria Adolfo Niel, il quale aveva tanto contribuito coi suoi lumi alla presa di Malakoff in Crimea, e il maresciallo Baraguey d'Hilliers, l'eroe di Bomarsund, figlio di colui che nel 1797 aveva occupato Bergamo, reggevano le numerose schiere entrate il giorno precedente in Antignate per riposarvi la notte. Vuolsi che il generale Bourbaki prendesse stanza in casa Saracineschi e che il Baraguey d'Hilliers, facilmente riconoscibile per essere monco di un antibraccio, albergasse in casa Pesenti, già prima appartenuta alla famiglia di quel Luciano Manara sventuratamente caduto a Roma. Ospitarono nella casa dei fratelli Muoni il comandante dei bersaglieri algerini (turcos), che ritiensi fosse il generale di divisione Giuseppe Edoardo De la Motterouge, quel desso che aveva fatta sì bella prova di sè a Robecchetto, Boffalora e Magenta, non che l'abate Rose, confessore dell'Imperatore, e il dott. Goze, medico precipuo degli ospitali militari di Francia, aggregato al deposito di reclutamento della Senna.

Nel pomeriggio del 15, Napoleone III era arrivato a Covo, senza aver percorsa la strada provinciale che da Antignate, lungi un solo miglio, mette a quel comune. Postovi il suo quartiere generale, prendeva alloggio in casa del conte Nicola Secco (1), mentre la guardia imperiale, comandata dal recentemente eletto maresciallo di Francia, Augusto Regnault de Saint-Iean d'Angely, distendevasi unitamente a una divisione di fanteria sino a Romano.

La contrada ove l'Imperatore soggiornò a Covo prese dappoi il nome suo.

Egli apparve preoccupato, serio, ma affabile e cortese; invitò alla sua mensa parecchi covesi e antignatesi, e non dissimulò, anche in pubblico, la sua te-

<sup>(1)</sup> Il palazzo Secchi in Covo era non ha guari posseduto da certo Valli, il quale ne fece vendita all'avvocato Benedetto Piccioli: ma non appena questi no fu investito, alicanvalo alla sua volta ad un Ercolesi, proveniente da Pesaro, la cui nipote poi sposò il summentovato conte Secco, che già da qualche anno lasciolla vedova.

neretza paterna, mostrando ansiosamente a tutti e perfino ai suoi semplici soldati l'effigie del principe imperiale
pervenutagli in quel di medesimo dalla consorte rimasta
a Parigi. Riparti la mattina del 10 per Calcio (3 miglia lontano), e vi si trattenne il rimanente del giorno e parte
del successivo nella villeggiatura del conte Ercole Tadini-Oldofredi. Gli alberi dell' attigno giardino portano
ancora impressi i nomi dei molti ufficiali che avvicinavano e scortavano la persona del monarca francese.
Dopo essersi fermato il 17 a Travagliato, egli faceva
all'indomani il suo ingresso in Brescia, flancheggiato
dal Re, il quale eragli venuto incontro fra le entusiastiche, frenetiche evviva dell'intera popolazione.

Alquanto minuti sembreranno a taluni siffatti dettagli; ma e' non debbono mancare d'interesse pei nostri conterrieri, i quali rammenteranno sempre con piacere ogni nonnulla che abbia accompagnato e contrassegnato la primissima ora del nazionale loro riscatto.

Le battaglie di Solferino e San Martino (24 luglio) riappiccarono, suggellarono il patto di alleanza tracciato col sangue fino dal 1848 fra due sorelle italiane, il Piemonte e la Lombardia. Simultaneamente vi si aggregarono i Ducati e la Toscana; interpolatamente poscia le Romagne, Sicilia, Napolie Venezia, con quali sagrifici, con quali eroismi, tutti il sanno! Se gli Italiani non raggiunsero onninamente i loro voti furono però favorti dalla sorte più che in veruna est fosse stato loro concesso; più che non avrebbero osato sperare anche di presente colle deboli, sparpagliate loro forze. Provide e ne sorresse il cielo!

Nello stafo attuale voglia esso pure concederci abbastanza senuo e virtù per cementare con saldi intendimenti, con savie leggi l'opèra della nostra redenzione: ma sopratutto sventi e disperda quegli inconsulti e furibondi spiriti di parte, che, ridestando le fraterne ire del medio evo, avvelenano e soffocano la rinascente nostra grandezza e prosperità. Non retrocediamo nella barbarie, raccogliamo tutte le nostre forze e avanziamo arditamente ma ponderatamente nelle vie di un sano ed onesto progresso. Come in altri periodi della nostra storia, ne resterebbe ancora prima di chiudere un'occhiata rapida, rapidissima, se vuolsi, a tutti coloro che, anche in questi ultimi tempi, ebbero sotto ogni aspetto a rifulgere e ben meritare nell'agro nostro. Alcuni scomparvero dalla scena del mondo, altri vi rimangono. Dei primi è nostro debito intratteneret; ma dei secondi come farlo l'Chi tace, o si cela, thi altera o svisa: le migliori fonti appaiono disordinate o mancanti: temesi lo scontentare. Tuttavia ebbimo già a versare nel contesto o in nota su vari di costoro; impreteribilmente il dovemmo ogni qualvolta e' mescolavansi coi loro scritti o colle loro azioni alle cose riferite o discusse nel nostro racconto.

Nel mentre quindi accenneremo ai primi, cioò a quelli già involati alla terra, ne duole il rimanercene silenziosi sopra altri ancora viventi, e non sono pochi, distintissimi per schietto amore del bene, per rettitudine e coltura, per lodevole disimpegno de'pubblici offizi. Ma, facendo violenza a noi stessi nell'omettere uomini egregi e persino amici apprezzatissimi, osiamo sperare che niumorrà appuntaroi d'ingiustizia o imparzialità, se almeno in massa ricorderemo coloro che a nostra cognizione imbrandirono volontari le armi per la patria difesa. Anche senza il debole nostro intervento i loro nomi furono già scolpiti o registrati nelle rubriche municipali e militari.

Premesse queste considerazioni, segnaleremo tosto alla gratitudine cittadina, ancorchè già la posseggono intera, due medici triplicatamente collegati dall'affetto, dalla stima e dalla scienza, i dottori Giovanni Francesco Galbiati e Silvio Quarti, i quali per otto lustri circa attesero consecutivamente e pressochè sempre uniti in Romano con vero amore e con rara dottrina all'arduo e filantropico ministero della pubblica salute.

Col rimesso di legno a vario colore, Carlo Francesco Mattusi d'Antignate riesci eccellentissimo nell'operare ornati, stemmi, trofei, paesi e allegorie sopra tavole di ogni dimensione. Nel 1792 offeriva all'infante Don Ferdinando di Borbone, duca di Parma, uno stupendo legglo, in cui vedevasi ritratta la città e fortezza di Belgrado, e nell'anno successivo altre tavole prospettiche comdotte con si abile magistero da emulare la pittura. Non pago il principe di colmarlo di doni e di carezze, nomollo conte Palatino, cavaliere dello Speron d'oro.

Assai encomiati dagli amatori sono i pavimenti in legno da lui vagamente disegnati e intarsiati in un salotto e in una camera da letto nel palazzo de' marchesi Terzi in Mornico (1). Altre prove del suo ingegno sono un quadro già posseduto e ridotto ad uso di tavoliere dalla testè defunta signora Maria Manara, la genitrice dell'intrepido Luciano: qualche altro saggie ancora esistente nel di lui paese nativo e in altri circonvicini. Fu membro della R. Accademia di Parma e riportò una medaglia da quella di Milano. Morì di cholera nel 1836-Col Mattusi di Antignate abbiamo l'ultimo rappresentante di quei grandi e sublimi artefici bergomensi nell'arte d'intagliare, commettere e tingere il legno, quali furono i Fantoni di Roveta, i Caniani di Romano e sopratutti l'incomparabile maestro fra Damiano da Bergamo.

Unico riescì nel canto, e chi nol sa, Giambattista Rubini; ma come potremo adeguatamente designarlo ai nostri lettori, che, certamente, ne appresero le biografie e gli elogi in molti libri e in tutti i giornali del mondo.

<sup>(1)</sup> Nel palazzo de'marchesi Terri in Mornico, provincia di Bergamo, avvi un gabinetto, sal cui pavimento delinento e operato a tarsia con vaghissimi legni, si legge: Carlo Francesco Matturi d' Antiquate fre Penno MOCCAXXXXI (1930), non che una camera da letto fregata alla stessa guisa con quest'iscrizione: Carlo Francesco Matturi d' Antiquate, cavuliere dello Speron d'oro e conte Palatino, memor dell' Accadenia di Parma, decorato dall'I. R. Initiato delle Belle Art in Milano, fee Panno MDCCXXXVI (1836). Onde formarsi un'idea più fondata de merito dell'artista e dell'importanza di questi dea lavori, riportamo il contratto che che luogo pel secondo di casi, scritto di tutto pagno dalla distinisiama marchesa Maria Terri Canal a tergo de Telativo disegno, e attualmente posseduto dal chiarissimo archeologo conte Paslo Sozzi Vimerati da Bergamo. — 26 luglio 1738. V. S. (Vecchio stile), Bergamo — Dalla citt. Maria Canal Terri resta ordinato il retro perimento marcado A da etcavisivi con Capit diversi naturali pel pretzo

Nacque il Rubini a Romano li 7 aprile 1704 da altro Giambattista Rubini e da Caterina Bergomi. Traendo dall' autore de' suoi giorni lo stesso nome, ebbe seco lui comuni lo studio e il sentimento dell' arte; ma, ove ne sia lecito il confronto, diremo, come in quella maniera per cui l' immortale autore della Gesusalemme superò di lunga mano, nel padre, quello dell', Amadigi; così l'orobico cigno eclissò egli pure, nel proprio, l'intelligente combinatore ed esecutore di musicho campestri, sacre e profane (1). Nullameno egli doveva attingere i primi rudimenti dal semplice ma perspicace genitore, il quale, malgrado la naturale indulgenza, travide assai meglio nel figlio un tesoro di celestiali armonie di quello che non l'avesse scorto di poi l' organista

di scudi centosessanta da lire sette di Bergamo. — Da eseguirlo per il mese di maggio venturo 1799; posto (sic) in Mornico nella sua camera; praticando come al solito dell'altro già fatto.

### Sottoscritta Maria Terzi Canal,

Il divario che corre fra la data del contratto (1798) e l'epoca del l'esceuzione (1836), derivo dalla circostanza che, avendo l'artista arricchito straordinariamente il sno lavoro, oltre il convennto, ed casendosi reas defunta la committente a mezzo la costruzione dell'opera, gli eredi non avvisarono di farla proseguire; finche, nel 1836, il marchese Febo Terzi, nltimo dei figli della Canal, volle che venisse compiuta e che vi a piocasero le sue iniziali F. T. — È un lavoro che molto si accosta a quelli del rinomato Maggiolini.

Il signor Achille Forrari, oste in Antignate, discendente per lato da l'Mattusi, conserva ancora un inginocchiatolo fabbricato da lui. — L'antore di questi cenni possicio nn ritratto a penna del Mattnai, tratto da un altro ad olio pressocib distrutto in casa del ni-pote di lui, Liborio Morcephi di Antignate. L' gergeio chanista vi è rappresentato col collare dello Speron d'oro e con una medaglia accademica.

(1) Il giovinetto Rubini veniva invitato a tali feste e vi sosteneva quasi sempre una doppia parte, quella cio di cantante o quella di anonatore, meravigliar facendo gli spettatori nel vederlo ora an di una cantoria col violion nelle mani, ora sull'altra a cantare (Locatelli Agostino, Cenni biograpici sulla straordinaria carriera testrate percova de Gio, Battista Rubini da Roman, Milano, Francesco Colombo, 1944),

Santo, allorchè rinviavalo siccome assolutamente inetto a riescire (1).

Giambattista Rubini non aveva che quindici o sedici anni, quando, sotto spoglie femminili, esordi nella sua carriera a Romano (1810); ma chi aveva mentito quel sesso doveva appropriarsene la dolcezza, la soavità, l'incanto. Prosegui come corista a montare qualche palco di liere importanza, finché, nell'autunno del 1813, saliva di un grado a Palazzolo, producendosi, quale secondo mezzo carattere, nel dramma lirico: Il principe di Tarauto, musicato dal celebre parmigiano, maestro Ferdinando Paër (2).

India poco l'impresario di un teatro a Milano, trovandolo deficiente di voce, rifiutavalo. Non si perdette d'animo il Romanese, e, aggregatosi a una compagnia ambulante, percorse varie città del Piemonte con non ben determinati successi, dibattendosi continuamente fra la speranza e la miseria. Meglio accolto a Brescia, ottenne più efficaci compensi alla propria abilità. Al San Moisè di Venezia, ove fu scritturato verso il 1816, conobbe Domenico Barbaja, che il trasse a Napoli, ove, nel 1821, nenò in moglie, alli 13 marzo, l'egregia cantante Adelaide Comelli (Chomell, alliva del Conservatorio di Parigi, la quale, partecipando per lunga pezza ai suoi prosperi eventi, lo segul in ogni luogo, l'idolatrò in vita e in morte.

Egli è a Napoli che, ammonticchiando i primi proventi, soccorreva il padre e la famiglia a Romano, e già mirava a disporvi il suo ultimo asilo (3); egli è sotto

<sup>(1)</sup> Giovanni Rubini, padre al nostro Giambattista, calò fra gli estinti alla fino d'aprile del 1840, in età di 83 anni.

<sup>(2)</sup> L'egregia vedova di G. B. Rubini conserva ancora nella proprie casa a Romano il manifesto affisso in pubblico a Palazzolo per l'abbuonamento di 24 recite a principiaro dal 3 ottobre del suddetto anno. Il vigiletto seralo portava la spesa di una lira di Milano, pari a italiani cent. 77.

<sup>(3)</sup> Veggasi nei Documenti la lettera che Rubini indirizzaya da Napoli al padre, il 6 febbraio 1821, o che noi accuratamente custodiamo ora nel nostro archivio di famiglia.

quello splendido cielo, che, seguendo i consigli del rinomato tenore bergamasco, Andrea Nozari (1), maestro di bel canto in quel reputatissimo Conservatorio, cominciò a farsi veramente apprezzare nella Cenerentola, nella Gazza Ladra, con un metodo si eccellente da vincero ogni rivale. Nel 1825 venne a Milano, ove si presentò, cella moglie, sulle scene del Teatro Re, cantandovi nel Matrimonio segreto di Cimarosa, nella Cencrentola, nell'Elisabetta regina d'Inghilterra, nel Barbiere di Siviglia e nell' Italiana in Alagri di Rossini.

Dopo essere già stato per sei mesi a Parigi, tornò due anni appresso a Milano, e, producendosi vi nella stagione autunnale alla Scala, giunse colle appassionate e penetranti note del Pirata alla fase più luminosa della sua peregrinazione artistica. — Erangli compagni la Enrichetta Meric-Lalande, la diletta consorte Adelaide Comelli, Tamburini e Biondini (2).

E a generale conoscenza come il dramma lirico del Pirata, verseggiato da Felice Romani, venisse musicale dal giovine maestro Vincenzo Bellini. Se il nostro conterraneo era stato grande nella musica dell' insigne Pesarese, avanzò in quella dell'angelico Siciliano ogni aspettativa.

Incontestabilmente, il primo di quei due acclamatissimi maestri elevasi sopra tutti per abbondanza d' idee, ricchezza d'armonia, magnificenza d' istrumentazione; tuttavia, forse anche meglio di lui, raggiunse il secondo la verità in certi intimi e delicati affetti che, a guisa dell'abbandono, della tenerezza, dell' innocenza e del candore toccano e muovono irresistibilmente e ineffabilmente al pianto. In questa musica più omogenea al timbro argentino della sua voce, alla squisitezza del suo sentire, Rubini produsse un entusiasmo indoscrivibile. Nel Pirata, nel Puritavi, nella Strankera,

Egli era nato a Vertova, distretto di Gandino, circondario di Clusone, e mori nel dicembre 1833 a Napoli.

<sup>(2)</sup> Esordivasi nel Pirata, espressamente scritto, la sera del 27 ottobre 1827.

nella Sonnanbula, anzichè sommo, fu e rimarrà sempre inarrivabile. Formatosi un repertorio di ben cinquanta fra le più maravigliose concezioni di quella divina pleiade di compositori, che tanto onorò la prima metà del nostro secolo, Rubini volò da Milano, Bergamo, Venezia, Vicenza, Bologna, Napoli, a Vienna (1828), a Madrid (1841) (1), a Francoforte, a Coburgo (1842), a Berlino (1843), a Parigi, a Bruzelles, all' Aja, a Londra, a Pietroburgo, a Mosca, raccogliendo ovunque immensi onori e sterminate ricchezze. E i re, abbagliati da tanto splendore, gareggiarono colle città e coi popoli nel colmarlo dei loro favori e dei loro donativi, si ch'egli potà formare e depositare nella sua diletta Romano l'inestimabile e sorprendente frutto di quei reiterati trionfi (2).

Bergamo fu naturalmente la prima a fargli scolpire in marmo, nel 1837, un busto da Pompeo Marchesi, onde in qualche modo addimostrargli la ben dovuta riconoscenza per essersi egli gratuitamente prestato a cantare in quella flera (agli ultimi giorni d'agosto e ai primi di sottembre).

Durante il decennio (dal 1831 al 1841) in cui alternò la sua dimora di 6 mesi in 6 mesi da Parigi a Londra, riscuoleva non meno di 200,000 lire ogni anno, e nella seconda di quelle capitali ebbe per sole 12 rappresentazioni 3000 lire steriine, cio più di 5000 franchi per sera (3). Ito allo scorcio del 1841 in Ispagna, fuvvi ricevuto membro dell' Accademia di Madrid nella classe della musica. Nel 1842 e1843 consegui in altre contrade la croce

<sup>(1)</sup> Fn così generale e grande, narra un biografo, il fanatismo da caso lui eccitato in Madrid, che il suo nome era sulle labbra, nel cuore, sui fazzoletti, sulle scatole, nelle pietanze, nei sorbetti di tutti quegli abitanti.

 <sup>(2)</sup> Veggasi nei Documenti la lista cronologica dei donativi, onde Rubini costitul nella propria casa in Romano nn vero tesoro.
 (3) In nna serata a beneficio di certo Coulon, tanto era il desiderio

<sup>(</sup>o) in ma serata a penencio ul certo Coulon, tanto era il desiderio a Londra di rindice il Rubini nel Doss Gioranni di Mosart, che fluvei chi pagò dne lire sterline e dicei scellini (62 franchi e mezzo) per nna sedia chiusa: per un palco si sborsarono 10, 15 e persino 20 lire sterline.

dell'ordine Ernestino di Sassonia, non che le medaglie d'oro del merito civile di Prussia e di Sassonia-Weimar.

Nello stesso anno 1843 capitò in Russia, ove, elettrizati i pubblici teatrali di Pietroburgo e di Mosca, fu incessantemente pregato dall'Imperatrice e dai più illustri personaggi della Corte a condurvi pel nuovo anno una compàgnia d'opera italiana, di cui egli il principale ornamento. A premio di queste ultime sue fatiche, ebbe oro, gemme, acclamazioni ed onori senza fine, fra cui la carica deferitagii dallo cara Niccolò I di capo della musica imperiale col grado e colle insegne di colonnello, colla medaglia del merito in brillanti appesa al nastro del supremo ordine di Sant'Andrea (5 ottobre 1847) (1). Per parecchi anni inoltre, unitamente alla Pasta, a Paganini, a Thalberg e ad altri esimi, fu artista di carera dell'imperatore d'Austria, Perdinando I (1837-1848).

Onusto di tanti allori, abbandonava, nel giugno 1845, la Russia, e tornava in patria, deciso di lasciare per sempre le scene; tuttavia l'ultimo addio volle darlo a Bergamo in quel medesimo anno nella casa e nel giorno nomastico dell'amico suo, conte Guglielmo Lochis (25 giugno), e a Romano in una strepitosa funzione di chiesa, al ricorrere della festa di quel santo protettore (14 settembrè).

Dotato di una voce forte e robusta, agile e flessibile, immensamente soave ed estesa, Rubini possedeva una vocalizzazione pura, un'espressione veramente drammatica, una perfetta intelligenza della frase musicale. Con singolare facilità, con eroici sbalzi e vibrazioni, passando dalle voci di petto a quelle di testa, otteneva portentosi, insuperabili contrasti, eseguiva senza mai stuonare i trilli più difficili ed elevati, producendo sempre un effetto che non verrà mai più raggiunto, nè gustato da alcuno. Bellini e Donizzetti specialmente rinvennero in lui tale un interprete che invano avrebbero potuto augurarsi migliore.

Yeggasi nei Documenti la lettera relativa del principe Volkonsky, ministro della casa dell'Imperatore.

Al valore artístico uni i pregi di un carattere piutosto unico che raro. Leale, amabile, giocondo, modesto, benefico, ottimo marito, congiunto e amico, soccorreva quanti volgevansi a lui, spiava, asciugava le lagrime degli affiliti e bisognosi. Negli ultimi tempi, ritirato a Romano in una casa da lui elegantemente eretta e decorata, il principe dei tenori conservossi franco, piacevole, pieno di risorse in mezzo a lieta comitiva di gentili e simpatiche persone. Sempre fidente e sercno, chiuse gli occhi il amarzo 1854, e fu tumulato nel patrio cimitero, dove l'inconsolabile vedova, che gli fece erigere un mausoleo, non lascia scorrere giorno di sua presenza a Romano, senza deporvi, fra le lagrime e le preci, un flore,

Nè facile, nè breve è il computo di quei valenti, che, pugnando dall' anno 1848 in avanti, cooperarono a francare l'Italia dalla tenace e sistematica oppressione degli stranieri. Riservandoci quindi il produrre fra i Decumenti una apposita lista di almeno 72 valorosissimi, tutti di Romano; sorvolando sopra un numero anche maggiore di quelli appartenenti ad altri comuni del distretto, ci limiteremo in quella vece ad accenname a mo' d'esempio soltanto alcuni, che, disseminati fra Antignate e Covo, poterono per più riguardi essere da noi meglio conosciuti e valutati.

Entrarono in lizza fino dal 1848 Giuseppe Cocchi, Carlo Brescianini e gli ingegneri cav. Scipione Marinoni e Francesco Calegari di Covo, Leandro Ribola, l'altro ingegnere Rodolfo Muoni, eletto poscia ufficiale in un reggimento lombardo di cavalleggieri, non che tutta quella falange antignatese, la quale, colla propria musea in testa, segui il prodissimo Luciano Manara sul Garda, al Tonale, allo Stelvio, alla Cava, a Roma. Durante la formidabile guerra del 1850 schieraronsi fra i volontari Pietro Marchesi, Felice Miglio, Amilcare Riva e Francesco Bulgheroni da Covo, oltre il summentovato Leandro Ribola di Antignate, divenuto in appresso capitano nell'esercito regolare: arruolaronsi all'incontro spontaneamente nelle regie truppe i fratelli Angelo e Leopoldo Pesenti di Antignate, di cui il primo è ora tenente in

cavalleria, e Alessandro Marchesi di Covo, che, giovane assai istrutto e di garbatissime maniere, progredi capitano e professore d'arte militare e storia nell'Istituto di Modena.

Giovanni Saranga, abitante ad Antignate, Giovanni Battista Boschetti e Pietro Marchesi di Covo furono fra que imille, che, retti da Garibaldi, osarono nel 1860 il prodigioso e immortale sbarco di Marsala. Francesco Bulgheroni, Filippo Gastoldi e Zeffiro Miglio, gravemente ferito a Milatzo, fecero parte delle altre spedizioni che andarono successivamente in quello stesso anno a rafforzare le assottigliate file dei conquistatori di Palermo e di Napoli.

Anche nel 1866, i fratelli Zeffiro, Emilio e Pietro Miglio, i fratelli Pericle e Mario Riva, i fratelli Andrea ed Angelo Calegari, Nicola Pesenti, Carlo Boschetti, Pio Sanga, Giovanni Battista Beretta e altri seguirono il leggendario Garibaldi nelle micidiali ma gloriose fazioni del Tirolo.

Da codesto imperfettissimo novero può giudicare ognuno quale dovrebbe essere quello dell'intero distretto se fosse a nostra cognizione.

Quando un paese, ancorche piccolo, mal noto o trascurato, offre avvenimenti quali ci siamo studiati di raccogliere e narrare; quando un paese numera si belli e coraggiosi conati in ogni ramo dello scibile, in ogni cimento della nazione, quel paese non si dimentica, nò anneghitisce a lungo; ma a quando a quando si riscuote, matura i suoi consigli ed opera. Se coll'esempio de'maggiori avremo contribuito a rassodarvi l'amore al sapere, la fermezza ne' propositi, la magnanimità delle azioni, ci chiameremo costantemente paghi di avere in siffatto modo corrisposto il nostro obbol alla patria.

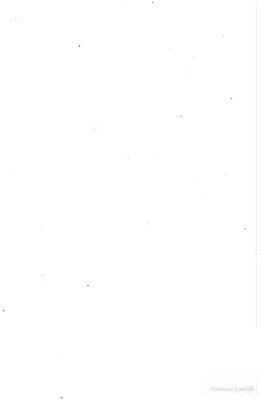

# SERIE CRONOLOGICHE



### Signori di Romano di Lombardia (1)

11... I vescovi di Bergamo e di Cremona signoreggiano simultaneamente e ripartitamente Romano e il suo territorio.

1151. Lanfranco ed Enrico, fratelli, conti di Martinengo, sono investiti, nel 1151, dal proposto e dai canonici della basilica di S. Alessandro in Bergamo di molte terre in Romano, Covo e Covello.

1196. La famiglia Sommi, cremonese, viene, giusta quanto narra il vescovo e cronista Sicardo Cagalana, investita, nel 1196, delle ragioni feudali sopra parecchie terre dell'episcopio cremonese, fra le quali: Romano, Fornovo, Soneino, ecc.

1327. Vincenzo Soardo o Suardo, appellato Saiguino, figlio di Deotesalvi, ottiene in feudo, nel 4327, dall' imperatore Lodovico il Bavaro, il dominio di tutto il fiume Brembo dalle Alpi, ov'esso trae origine, fino alla foce nell'Adda, non che le terre di Brembate inferiore e di Romano.

1335. La famiglia Colleoni, bergamasca, dopo avere per qualche tempo occupato Romano, è costretta, nel 1335, di cederlo al seguente.

1335. Azzone Visconti, signore di Milano, rendesi padrone, nell'agosto 1335, di Romano, vi erige due forti, e, ponendone a carico de' comunisti il presidio, li gratifica di esenzioni e privilegi.

1339. Vincenzo Suardo viene con diploma 14 giugno 1339 del suddetto imperatore Lodovico il Bavaro eletto o rieletto signore di Romano e delle annesse ragioni di Brembate e del Brembo.

(1) Archivio Centrale Governativo di Milano ed altre fonti già citate in addietro nel libro.

Non pertanto la comunità di Romano consegue, alli 13 ottobre 1341, direttamente dai condomini di Milano, Luchino e Giovanni Visconti, la conferma delle esenzioni e dei privilegi precedentemente ottenuti dal loro fratello Azzone.

1407. Stangalino della Palude, capitano visconteo, rendesi padrone, dalli 8 alli 9 marzo 1407, del borgo e della rocca di Romano e ne conserva per varii mesi il possesso.

1413. Giacomo Covo, altro condottiere, già favorito dal duca di Milano, Giovanni Maria Visconti, dei feudi di Covo e Antignate, è da esso investito con privilegio 22 gennaio 1413 anche di quello di Romano.

1522. Giovanni, Pietro e Niccolò Covi, figli del precedente, ottengono da Filippo Maria Visconti, a tenore dell'atto 14 febbraio 1422, la ratifica della feudale investitura di Romano, Antignate e Covo.

1428. La Repubblica Veneta, in virtú della pace di Ferrara (la aprile 1428), apprende e incorpora ai soud domini di Terraferma il castello, il luogo e il territorio di Romano, colle sue giurisdizioni, avvalorandone il possesso anche mediante atto di cessione stipulato cogli anzidetti fratelli Covi il 29 giugno 1428. In tale circostanza il Comune ottiene la sanzione delle antiche franchigie.

1441. Bartolomeo Colleoni, in seguito alla pace di Cavriana (21 novembre 1441) e ai buoni offici del conte Francesco Sforza, generalissimo dei Veneti, acquista la signoria di Romano, Covo e Antignate, ma caduto in sospetto del duca di Milano, Filippo Maria Visconti, ne viene spogliato, nel 1446, e chiuso nei forni di Monza.

1446. La Repubblica Veneta riacquista, nell'ottobre 1446, Romano, e vi manda un proveditore o podestà ad assumerne il reggimento.

1448. Bartolomeo Celleoni vicne reintegrato, nel giugno 1518, dalla Repubblica Veneta nel possesso di Romano, Covo ed Antignate, e con decreto 28 dello stesso mese innalzato alla carica di supermo comandante delle sue armi. Colla pace però stipulata a Rivoltella, il 15 utother, Covo e Antignate devolvonsi a Francesco Sforza, e Romano, definitivamente segregato da cessi, ricade momentancamente in mano de' Veneziani, poscia per volontaria dedizione, unitamente a Martinerigo, in potere del Colleoni.

1531. La Repubblica Veneta pone sotto sequestro Romano e Martinengo, attesa la defezione di Bartolomeo Colleoni passato al campo sforzesco. Anche in questo incontro la comunità romanese quondam nobilis et strenui viri domini Nicolai de Covo) ottiene in feudo, con privilegio 15 ottobre 1511 del duea Giovanni Maria Visconti, il castello, il luogo e le pertinenze di Antignate nel Cremonese, e con altro privilegio 22 gennaio 1513 del duea Filippo Maria Visconti, anche la terra e la rocea di Romano nel Bergamaseo, di cui viene formalmente investito il 27 dello stesso mese.

4415. Il Suddetto, mediante accordo legalmente pattuito il 1º aprile 1415 cogli altri menzionati confendatari di Covo, rileva per sè e suoi eredi ogni prerogativa feudale sul castello, sulla rocca e sul territorio dello stesso luogo di Covo, ritenendosi però ancora fermo in ciascuno dei cessionari il titolo di conte, già loro impar-

tito e trasmissibile ai rispettivi loro suecessori.

1422. Giovanni, Pietro e Nicolò Covi, figli del precedente, inforza dell'atto 14 febbraio 1422, rogato dal notaio Giovanni Franceseo Calma di Pavia, sono confermati da Fliippo Maria Visconti mell' investitura feudale di Covo; indi a poco, in virtù dell' istromento 6 agosto, rogato dal notaio Gian Francesco Gallina, anche in quella di Antignate e di Romano. Mediante codesto ultimo atto i loro collaterali o consorti Covi ottengono essi pure la rinnovazione del rispettivo loro titolo comitale, trasmissibile, come sopra si è detto, ai loro discendente.

1431. La Repubblica di Venezia, fervendo la guerra la casa e il duea di Milano, Filippo Maria Visconti, accoglie, colla volontaria dedizione, il giuramento di leale sudditanza prestatole dagli Antignatesi il 28 agosto 1431. Ritiensi che i Covesi ne abbiano seguito l'esempio. — Romano cra stato precedentemente ceduto, per fatto di guerra, alla Repubblica dagli stessi investiti, fratelli Giovanni, Pietro e Nicolò Covi, a tenore del regolare istromento rogato, il 29 giugno 1128, dal notato imperiale Antonio Guizardi del fu Guizardo di Romano. Le continue ostilità fra i limitrofi Stati di Milano e di Venezia rendono, in processo, alquanto oscillante e indecisa la posizione politica delle tre comunità di Covo, Antignate e Romano, occupate ora dall' una ora dall'altra delle narti contendenti o belligeranti.

1441. Bartolomeo Colleoni, condottiere agli stipendi dei Veneziani, ottiene, dopo la pace di Cavriana (21 novembre 1411), collintromissione del conte Francesco Sforza, purpemo generale della Repubblica Veneta e genero del duca di Milano, Filippo Maria Visconti, l'investitura delle terre e castella di Romano, Covo e Antignate.

1446. Filippo Maria Visconti s'impossessa, addi 5 settembre 1446, della persona di Bartolomeo Colleoni, lo chiude nei forni di Monza e ne occupa i castelli, ma dopo alcuni giorni è costretto di cedere questi ultimi ai Veneziani.

1448. Bartolomeo Colleoni viene confermato dalla Repubblica Veneta, verso la fine del maggio 1448, nel possesso di Covo, Antignate e Romano.

1418. Francesco Sforza, vinta, alli 13 settembre 1488 (1), la bataglia di Carvaggio, s' impadronisce di Covo, Antignate, Fontanella e di altri luoghi nel Cremonese, e vi si consolida colla pace stipulata a Rivoltella il 15 ottobre 1418 — Covo ed Antignate vengono quindi staceati per sempre da Romano.

1452. La Repubblica di Venezia occupa, qualche istante, nella primavera del 1452, le due terre di Covo e di Antignate.

4433. Francesco I Sforza, duca di Milano, dopo la resa di Rovato, avvenuta il 6 novembre 1453, riceve i giuramenti di leale sudditianza ed obbedienza delle anzidette comunità e di altre circostanti. Accordando loro varie franchigie, egli assicurasi nuovamente il loro possesso colla pace segnata a Lodi il 9 aprile 1455. Scorsi due anni, e precisamente alli 4 agosto 1456, confermasi l'antico confine fra gli Stati di Milano e di Venezia al Fosso Bergamasto, Scorrente al di sopra di Covo.

### Bentivoglio conti di Covo e Antignate

I due comuni di Covo e Antignate rimangono per 32 anni circa (1484-180) sotto il diretto e immediato dominio dei duchi di Mi-lano; giacebè non avvi parola d'altri speciali investiti fino all'anno 1480, in cui i successori di Francesco I Sforza ricostituirono la contea di Covo e Antignate, a favore del bolognese Giovanni II Bentivo-zito, in feudo trasmissibile e ditisibile uni suoi credi.

A motivo pertanto della conseguente, simultanea partecipazione al medesimo ente di più individui, alternantisi isolatamente gli uni agli altri in tempi diversi, non essendo più fattibile di pro-

 Le battaglia di Caravaggio ebbe luogo in tal giorno, e non il 5 settembre 1448, come per errore tipografico sfuggi alla linea 4 pag. 145. è gratificata dal doge Francesco Foscari, con lettera ducale 27 luglio 1451, della più ampia ricognizione di tutti i suoi privilegi.

1453. Bartolomeo Colleoni ricupera, nel novembre 1453, per volontario arrendimento dei terrieri, il dominio di Romano e Martinengo, che viengli sancito dal duca Francesco I Sforza coll'aggiunta di Urgnano, Cologno e di altre due castella nel Bergamasco. In seguito poi alla pace fermata a Lodi il 9 aprile 1454, essendo Romano ritornato in soggezione della Repubblica Veneta, ed avendone il Colleoni definitivamente c irrevocabilmente abbracciata la causa, ricevette da essa, alli 14 agosto, la conferma di quanto già possedeva, coll'accrescimento delle giurisdizioni di Calcinate, Palosco, Mornico e Solza, e in processo l'assoluzione da ogni vassallaggio o riconoscimento di principato. Con istrumento 27 aprile 1456, Bartolomeo ebbe inoltre dai rettori di Berganio il castello di Malpaga, e, a termini della scrittura d'acquisto 27 febbrajo 1473, anche la terra di Cavernago. Abbenche generalissimo delle milizie terrestri della Repubblica di S. Marco, Bartolomeo formossi di tutto le sue portinenze uno Staterello indipendente, con amministrazione, tribunali ed armata propria, inviando e ricevendo incaricati ed oratori da qualsiasi Corte straniera. A compiere i diritti dolla sovranità non mancavagli che il privilegio di battere moneta in nonte suo; privilegio ch'ei non curò, in mezzo a tante dovizie, di procacciarsi, come agevolmente avrebbe potuto, dagli imperatori esausti di danaro.

1473. La Republica Veneta, ad onto delle disposizioni testamentarie 27 ottobre 1473 del Colleoni, avoca a sè Romano e la maggior parte delle altre terre che ne costituivano la signoria. Accutando poi la dedizione dei Romanesi, il doge Pietro Mocenigo conferma loro, con decreto 18 dicembre del medesimo anno, tutti gli antichi loro privilegi e immunità.

1483. Lodovico Sforza, duca di Bari, governatore pel nipote Gian Galeazzo del Ducato di Milano, s'impadronisce, nell'ottobre 1483, e ritiene per qualche tempo il dominio di Romano, Cologno e Urmano.

1485. La Repubblica Veneta ricupera, alli 7 agosto 1184, il possesso di Romano.

1309. Carlo d'Amboise, signore di Chaumont e di Meillan, gran maestro, maresciallo ed ammiraglio di Francia, cavaliere del-frissigne ordine di S. Michele e regio luogotenente al di qua de' monti, in seguito alla battaglia di Agnadello (14 maggio 1509), viene da Luigi XII, re di Francia e duca di Milauc, con lettere patenti in data di Peschiera 10 giugno 1599, investio delle terre

di Romano, Cologno, Urgnano, Ghisalba, Martinengo, Moenico e Calcinate, e di altre della Valle Imagna, delle tre valli Seriane, Lovere, Terzo, Villa di Serio, Vailate, Fontanella, Ghedi, Leone, Malpoga, ecc. Tale donazione fu interinata dal Senato di Milano il 25 luglio. Anche il Clasumont li largo ai Romanesi di privilega altre concezioni, quali desumonsi dal decreto 20 febbrato 1510.

1512-1797. Romano, unitamente a Martinengo, ribellasi al nuovo padrone, nel febbraio 1512, e si dà alla Republica di S. Marco; ma quasi subito dopo è costretto a ricurvare la testa ai Francesi. Sopite le guerre e rinnovati gli accordi internazionali, Romano, che più e più volte era stato occupato, in via transitoria e a vicenda, dalle milizie di varie potenze belligeranti, rimane per quasi quattro secoli in dipendenza della Repubblica Veneta, cioè fino al marzo 1797, in cui, eccitato dalle nene giacobine, insorge a proclamare la propria indipendenza sotto il patrocinio straniero. Aggregato poco appresso alla Repubblica Gisalpina, segui la sorte del resto della Lombardia.

# Signori di Covo e Antignate (1)

1410. Niccolò Covo, consigliere ducale, figlio del fu spettable el egregio milite signor Pietro, Giacomo, figlio di ula Baldassre, figlio di Andelmario, Antoniolo, figlio del fu Giorgio, Luigi ed Antonio, fratelli e figli del fu Paganino, Antonio e Giovanni, figli del fu Pietro, che fu figlio del fu Tomaso, Bazone del fu Mainerio, Bartolomeo del fu Tomaso, Tomasino e Giovanni, fratelli e figli del fu Giacomo, che fu figlio del predetto Tomaso, Tomasino e Giovanni, figlio del fu Arriglino — tutti consorti di Covo, nobili e stemoi del borgo di Soncino, congono con diploma 23 marzo 1410 investiti, dal duca Giovanni Maria Visconti, del castello, della rocca e del territorio di Covo cum mero et mixto imperio et gladii potestate, in un col titolo comitale e con speciale stemma gentilisto.

1411. Giacomo Covo suddetto (lacobus comes de Covo, filius

Arch. Centr. Gov. di Milano, Feudi Camerali, Famiglie nobili, ed altre classi — Arch. Giudiziario di Milano.

seguire col sistema finora adottato in questa serie, crediamo opportuno di sopperirvi col seguente albero genealogico dei diversi Bentivoglio, chiamati di mano in mano all'esercizio del rispettivo diritto signorile (1).

Giova poi avvertire che Ermes Bentiveglio, pronipote di Giovanni II, accordossi coi propri congiunti a fine di ritencer in famiglia Antignate, e procedere, giusta l'istromento 14 marzo 1564, rogato da Giovanni Maria de Conti, notaio imperiale di Milano, e l'istromento 10 novembre 1857, rogato da Gerolamo Bonsignori, pubblico notaio di Ferrara, alla vendita, pel prezzo di lire imperial 8230, del feudo di Covo e della sua giurisdizione, priva del titolo comitale, alla propria cugina Giaevra, figlia di Costanzo Bentivoglio, quale madre e tutrice di Gabriele Ferrante Medici di Novate, salva però la rivendicazione dell'anzidetto feudo ai successori dei cedenti, ove andasse estinta la diretta discendenza dei cessionari.

Il che essendo avvenuto nel 1738, ci riserviamo di produrre, in seguito all'enunciato albero genealogico dei Bentivoglio, la serie dei Medici di Novate che possedettero Covo separatamente da Antignate nel tempo decorso dal 1867 al 1738.

Lo stemma usato dai Bentivoglio fu sempre quello che in Bologna chiamasi la sega rossa di sette denti in campo d'oro: alcuni pero credono che anticamente usassero la fiamma.

Nel 1460 l'imperatore Federico III concedette a Giovanni II Bentivoglio, col titolo di conte Palatino e del S. R. Impero, l'aquila nera in campo d'oro inquartata colla sega, e l'aquila imperiale sopra il cimiero fregiato di corona d'oro.

Mediante diploma 30 maggio 1469 di Galeazzo Maria Sforza, lo stesso Bentivoglio ottenne il privilegio d'inquartare nel proprio lo stemma gentilizio de' Visconti-Sforza, e, a tenore del diploma 20

(1) Non occorre il dire quanta fatica abbinet costato a trovare il bando di codesta arruffata matassa di parecchi individui chiamati a anecedere promiscuamente ad uno stesso feudo. Più che ad altro abbiamo dovuto ricorrere alla fonte amplissima e farraginosa dell'arbivio governativo milances, passaudo e ripasando in diligente esame le classi antiche e moderno delle Famiglie nobili, del Fudd Camerali, delle Occorrane particolari dei Fuddatori, delle Interinazioni cie privilegi, cec. ecc., mentre pochissimo abbiamo in quella vecepotato giovarci della Genezlogia Bentivolecca, che il Litta ci lasciò quasi interamente priva di noticia in punto alle fasi cui dovera andare soggetto il feudo coccese a antignatese, ripartito ora in più soggetti di una sola famiglia, ora di due diverse, quelle cio dei Bentivo glio cele Medici di Novate.

febbraio 1482, ebbe eziandio da Ferdinando re di Napoli, a titolo di adozione, il cognome e l'arma degli Aragonesi.

Il ramo dei Bentivoglio accasato a Ferrara, porta lo scudo trinciato, indentato d'oro e di rosso (1). Apparitiene ad esso il cardinale Cornello, il quale adottò personalmente: lo scudo inquartato 1 e \(\frac{1}{2}\) oro con un'aquila spiegata di nero; \(\frac{2}{2}\) e 3 trinciato, indeita d'oro e di rosso dei Bentioglio, e sopra lutti lo scudetto d'Aragona, partito di quattro: \(1\). A'argento con un palo di rosso; \(\frac{2}{2}\) d'argento con un palo di rosso; \(\frac{2}{2}\) d'argento con ter fasce rosse; \(\frac{3}{2}\) diarrar con sette gigli d'oro posti \(1\), \(2\), \(1\), \(2\), \(1\) e \(4\) d'argento con due croci doppie, unite a due rami e potenziate di rosso; \(\frac{1}{2}\)

La famiglia Bentivoglio fu ascritta alla nobiltà veneta nel 1488.

### Giovanni II Bentivoglio

Cavaliere aureato, capo perpetuo del Senato della repubblica di Bologna, capitano generale dei duchi di Milano, ch'egli amò e servi per parentado e affetto. In virtú del diploma 8 febbraio 1480 ebbe da Bona di Savoia e dal minorenne di lei figlio, Giovan Galeazzo Sforza, in feudo divisibile, col diritto di vendita, con mero e misto imperio ed ogni giurisdizione, col titolo comitale trasmissibile ai suoi discendenti, le terre di Covo e Antignate disgiunte dalla provincia di Cremona, unitamente alle rispettive loro pertinenze, non che ai dazi sul ponte e porto di Pizzighettone. Nel 1494 ottenne pure dall'imperatore Massimiliano I il diritto di battere moneta negli anzidetti luoghi, diritto di cui più volte si valse. Il bravo nummografo avv. Vincenzo Promis, assistente alla Biblioteca di S. M. il Re d'Italia, seguendo le gloriose tradizioni del padre, pubblicò non ha guari un'opera accuratissima sulle monete italiane, ove adduce non meno di diciotto autori, in buona parte stranieri, che riportano le monete battute da Giovanni II Bentivoglio in Lombardia. Non citando egli che Antignate, ed escludendo Covo, addimostra di attribuire soltanto al primo dei due Comuni il merito dell' officina monetaria. Tale è pure, allo stato presente delle cose, il nostro avviso (Promis Vincenzo, Tavole sinottiche delle monete battute in Italia e da Italiani all'estero dal secolo VII a tutto l'anno MDCCCLXVIII, Torino, Stamperia Reale, 1869, pag. 7) - Giovanni mori esule in Milano il 13 febbraio 1508.

1464, 2 maggio. Ginevra Sforza, figlia di Alessandro e nipote di Francesco I Sforza duca di Milano.

<sup>. (1)</sup> Ginanni Marc'Antonio, l'Arte del Blasone dichiarata per alfabeto, ecc. Venezia, presso Guglielmo Zerletti, 1756, pag. 247.

<sup>(2)</sup> Ginanni, op. cit., pag. 287.

### Giovanni II Bentivoglio

Ermete Mori nel 4513, combattendo a Vicenza. Iacopa Orsini

Giovanni

Con atto 28 gennaio 1536 incaricò il dottor Martino Bondenari di chicdere all'imperatore Carlo V la conferma dei diritti spettanti al proprio figlio Ermes circa al feudo di Covo e Antignate, e, ottenutala, delego il giureconsulto Giacomo Calcaterra a prestare, mediante atto 16 febbraio 1536, il prescritto giuramento, ratificato con altro foglio del 6 success. marzo.

> Lavinia Colonna Ermes

Succedette insieme al prozio Annibale, nel 1534, al feudo di Covo e Antignate, confermatogli nel 4536 dall' imperatore Carlo V. Essendosi in processo accordato col cugino Ercole, figlio di Annibale, e cogli altri cugini, Cornelio, cavaliere del re di Francia, Antongaleazzo e Guidone, figli di Costanzo, figlio di Annibale, alienò con istromento 14 marzo 1564 il feudo di Covo a GinevraBentivoglio, figliadi Costanzo, quale madree tutrice di Gabriele Ferrante Medici di Novate; ma ritenne in famiglia col titolo comitale il feudo di Antignate e i dazi del porto di Pizzighettone. Nacque nel 1527,

Giovanni

morì nel 1583 a Modena. Morto nel 1633, ultimo del suo ramo.

Annibale Nacque nel

1469. Valoroso condotticrel, servi i Bolognesi e vari Stati italiani, occupò per qualche tempo, come il genitore. la suprema dignità in patria (1511-1512). Ricacciato, s'arrischiò tre volte, ma indarno, a ricuperarla. In virtu del diploma 6 maggio 1534 di Francesco II Sforza e dell'atto 6 agosto stesso anno.succedette, in un al propriofiglio Ferrante, e al pronipote Ermes, nel fcudo di Covo e Antignate, rimasto vacante per

giugno 1540. Lucrezia d'Este (Veggasi la loro discendenza al foglio seguente).

la morte del fra-

tello suo. Alessan-

dro. Mori il 24

Alessandro

Fu egli pure valente, se non semprefortunato, condottiere, e apparve il migliore dei figli di Giovanni II Bentivoglio, Addl 7 gennaio 1530 cbbe da Francesco II Sforza l'incarico di accettare, quale sua luogotenente e vice-duca, la consegna del ducato di Milano dagli agenti di Carlo V. Durante le incessanti guerre del tempo fu due volte investito della contea di Covo e Antignate, vale a dire il 19 luglio 1512 per opera del vescovo di Lodi. Ottaviano Sforza, eil 2 ottobre 1522 per decreto di Francesco II Sforza duca di Milano. Nacque nel 1474, testò il 3 agosto 1529, e, morto nel 1532, senza prole maschile, fu sepol-

to nella chiesa del Monastero Maggiore in Milano. m

1492. Ippolita Sforza

Questa leggiadra, virtuosa e coltissima principessa ebbe a genitori Carlo. figlio naturale di Galeazzo Maria Sforza, e Bianca, figlia di Angelo Simonetta segretario favorito di Francesco I Sforza. Recò in dote al marito 70,000 ducati fra castella e possessioni, oltre altri 12,000 fra gioic e vestimenti. Assai splendide furono le sue nozze celcbrate in Milano.

Ferrante

Nel 1542 veniva acclamato dagli Antignatesi a loro protettore. Negli atti dell Archivio governativo di Milano appare come esistesse ancora nell'anno 1561. figurando egli pure fra i diversi investiti a quell' epoca del feudo covese.

Costanzo Succedette al padre, quale confeudatario, coi fratelli Ferrante ed Ercole, e col cugino Ermes, figlio di Giovanni giuniore, nella contea di Covo e di Antignate. Morto il 3 otto-

bre 1542 a Ferrara. Borgia. b) Elena contessa Rangoni, (che il Litta chiama Costanza),

Ercole Fu uno dei più illustri poeti lirici

del suo tempo. Chiamato egli pure al godimento del feudo di Covo e Antignate. delegava, alli 23 genn. 1548, il giureconsulto

Francesco Busisin a prestare il solito giuramento di leale sudditanza, che egli rinnovava parimenti più tardi con procura, alli 22 luglio 1556, Nacque nel 1506 e morì alli 6 novembre 1570.

Anton Galeazzo Testò addì 45 dicembre

1577.

Cornelio Dopo aver militato per l'imperatore Carlo V difese Siena e segul la parte di Francesco I re di Francia, che lo creò cavaliere. Successe al padre nella contea di Covo e Antignate, ma nel maggio 1557 la R. Camera l'appresc e la tenne per lunga pezza in sequestro, attesa la di lui defezione alla causa imperiale. Unitamente allo zio Ercole, ai fratelli, Guidone e Anton Galeazzo, e al cugino Ermes, vendette, alli 14 marzo 1564, al nipote Gabriele Ferrante Medici di Novate le sue ragioni sopra Covo e ritenne quelle sopra Antignate e sui dazi del ponte e porto di Pizzighettone. Morì il 25 maggio 1585 a Ferrara, ove avea eretto un sontuoso palazzo (Veggasi la pagina seguente).

Guidone Cavaliere di S. Michele e gentiluomodi camera del re di Francia annegato nel 1569.

# a) Leonarda d'Este

b) Isabella Bendedei di Ferrara

Guido

Vescovo di Bertinoro, poi arcivescovo di Rodi e nunzio apostolico nel 1607 in Fiandra, indi in Francia dopo 12 anni, e cardinale agli 11 gennaio 1621; vescovo di Rieux nel 1622 e di Palestina nell'anno 1641. Oltre altre opere scrisse la tanto riputata Storia della guerra di Fiandra. Morto il 6 settembre 1644.

Ippolito

Marchese di Gualtieri nel Reggiano e di Magliano nel Sanese, nobile bolognese, ferrarese e modenese, luogotenente generale di Cesare d'Este duca di Modena e di Reggio. Alla morte del padre fu investito di Antignate unitamente ai fratelli minori, abitanti a Ferrara, e al cugino Giovanni Bentivoglio, figlio di Ermete, abitante a Modena, Nel 1611 delegava Africante Capredoni a comparire il 22 novembre innanzi al Magistrato straordinario di Milano per la denuncia del suddetto feudo. anche per l'interesse del fratello Guido e del cugino Gioranni.

Ippolito morì il 29 novembre 1619.

Vittoria, figlia d'Alberico Cibo principe di Massa, marchese di Carrara. + 1587. Enzo

Unitamente al fratello, cardinale Guido, possedette. oltre il dazio del porto di Pizzighettone, il feudo e la giurisdizione di Antignate. Uomo di gran senno, operò colla direzione del celebre architetto Giovanni Battista Aleotti, l'asciugamento di varie paludi nel Ferrarese, fu principe dell Accademiadegli Intrepidi e direttore di tutti i tornei che ai suoi tempi si celebravano a Modena e a Ferrara, Mort alli 25 novembre del 1639.

Caterina, figlia del conte Francesco Martinengo.

Ferrante

Marchese di Gualtieri e di Magliano. Fu alle guerre di Indra e d'Italia, colonnello di 3000 fami italiani nel 1610, maestro di campo nel 1618, cameriere dell'imperatore Ferdinando e consigliere di guerra nel 1619. Morto a Gratz nello stesso anno.

4601. Beatrice di Filiberto d'Este marchese di San Martino.

1616. Eleonora di Asdrubale Mattei di Roma, marchese di Giove, rimaritata, nel 1621, al principe Ascanio Pio di Savoia.

# Enzo

m

Caterina, figlia del conte Francesco Martinengo

Giovanni Ermete Divenne Nato il 20

Cessò di esistere il 25

ottob. 1611. per inge- ve di gran valore in re segreto Fu prelato, gno e va- Francia e in Germania del ponte- in guerfrui di pa- lore ma- tornò in Italia alla mor- fice Urba- ra nel reechibene- reseiallo te del padre, nel 1639, no VIII, ab- 1655. fici ecclesia- di Fran- e venue a dimorare in legato astici e visse cia. Morto Toscana. Succedette postolico molti anni a Ferrara nel feudo di Antigna- nel 1646, in Francia, nel 1655, te unitamente allo zio, a Varsa-

maggio 1691. Era nato il 25 dicembre

Cornelio Annibale France-

Dopo aver date pro-Camerie-

eardinale Guido, a Gio- via. Morto ranni Ermete e Fran- a Firenze cesco, suoi fratelli mino- il 21 apriri. il dì 41 ottob. 4640. le 4663. 1606 e morì nel 1663?

a) Anna del conte Alfonso Strozzi.

b) Costanza d' Alessandro Sforza, conte di Santa Fiora.

Ippolito

Gentiluomo e coppiere, nel 1665, di Cristina regina di Svezia, giudice de' Savi a Ferrara dal 1669 al 1670, autore di varii dranimi. Prestò giuramento come conte di Antignate alli 16 luglio 1675.

Lucrezia figlia del principe Ascanio Pio di Savoja.

Ferrante Arciprete della eattedrale di Ferrara, distinto poeta. N. 25 agosto 1635. M. 1695.

Ascanio N. 1671. M. 1711.

Luigi

Patrizio bolognese, nobile veneto, grande di Spagna. Succeduto al padre nel feudo di Antignate, prestò il consueto giuramento dapprima collo zio Ferrante, e coi fratelli Cornelio e Antonio, o Ascanio, secondo il Litta, alli 15 dicembre 1685; indi col solo fratello, cardinale Cornelio, il 13 marzo 1703. Ricupera nel 1738 dalla R. Camera, dopo l'estinzione della famiglia Novate, il feudo di Covo, e, mediante istromento 16 luglio, ne viene investito col fratello Cornelio. Presta giuramento anche per Covo il giorno 8 ottobre del medesimo anno. Il feudo di Covo, ricongiunto a quello di Antignate, cessa di essere divisibile e rendesi invece trasmissibile secondo l'ordine di primogenitura. Nacque il 29 ottobre 1666 e mort il 14 aprile 1744. - Si distinse egli pure come riformatore dello studio pubblico di Ferrara e come generoso mecenate delle lettere.

Cornelio Riformatore dell'università di Ferrara nel 1689. commissario generale delle armi della Chiesa, indi cardinale, nell'an-no 4749. Egli è il celebre volgarizzatore della Tebaide di Stazio, M. 34 dicemb, 1732. Negliattidell'Archivio governativo di Milano avvi mentovato un Camillo Bentivoglio, il quale figura signore o confeudatario di Antignate nientemeno che dal 1647 al 1739; ma noi non trovammo il suo nome nè negli alberi genealogici inediti della famiglia. nè in quello pubblicato dal Litta. Forse sono due i Camilli, e pare che uno di loro succedesse nel 1727

al cardinale Cornelio Bentivoglio nei suoi diritti sopra Antignate. Ippolito
Ottenne da Filippo V

il granducato di Spagna, dignità che rimase in seguito alla famiglia.

Maria Anna, figlia del principe Ottavio Gonzaga. Guido

Percorse per qualche tempo la carriera prelatiza, e stava già per essere promosso cardinale, quando, nel 1729, vi rinunciò per la morie del fratello lippolito. Fu eziandio riformatore degli studi a Ferrara, e, come gli altri tuti di sua famiglia, munifico proteggiore delle scienze e delle arti. Nacque il 28 luglio 1705 e morì il giorno 8 gennaio 1769 (e non 1759, come anuncia il Litta), lacciando la seconda sua moglie, Elena Grimani, incinta del seguente unico loro figlio.

- a) Maria Licinia marchesa Martinengo
- b) Elena nobile Grimani

### Carlo Guido

Ciambellano nel 1803 dell'imperatore Napoleone I, cavaliere della concenti di ferro nel 1816, conte del regno di talia nel 1809, confermato nel 1817 nel partizita oveneto, en el 1818 nel titolo di marchese. Mediante procura presiò il giuramento di fedeltà pel feud di Covo e Antignate nell'anno stesso della sua nascita, 1709, all' 17 dicembre: nia. dovendosi pel cesareo dispaccio i giugno 1720 avocare alla R. Camera i diritti feudali sulle regalle, acconciosi alla liquidazione dei vecchi dazi di Covo, Antignate e del porto di Pizzighettone in quattro partite, non che alla conversione di queste in altrettante cartelle del Monte di S. Teresa, che andarono in processo, a norma delle ordinazioni dei vari governi, soggette a diverse commutazioni e volture colle relative annotazioni degia di controli di di 6 settembre 1843.

1801. Adelaide del cav. Nicolò Foscarini 1819. Paolina d'Alvise Bernardo, vedova del conte Pietro Colossis

#### Niccolò

Unico figlio maschio del precedente, marchese Carlo Guido, e della prima sua moglie, Adelaide Foseraini, Nacque il Gaprile 1816. Egli possiede probabilmente ancora due cartelle già iscritte sul R. Monte Lombardo Veneco, e rappresentani gli aninichi diritti della famiglia al feudo di Covo e di Antignate, di cui la prima in data 2 aprile 1877 al N. 9853, producente l'annua rendita di flor. 340, la seconda colla medesima data al N. 96459, producente l'annua rendita di flor. 48.

### Medici di Novate, Signori poi Marchesi di Covo (1)

1397. Gabriele-Ferrando Modici di Novale, nobile milanese, figlio di altro Gabriele e di Ginevra Bentivoglio, avendo comperato dalla famiglia Bentivoglio, in forza degli istromenti 14 marzo 1367 e 10 novembre 1367, il feudo di Covo, separato da quello di Antignate, e, mediante placito regio 16 maggio 1307, essendo venuto in possesso anche della terza parte dei beni di Monguzzo, pieve d'Incino, col castello e la pescaçiono del lago d'Alserio, cedutigli dalla stessa famiglia Bentivoglio, presta giuramento di fedeltà il 3 luglio 1368, a mezzo del proprio procuratore. Battista De Capitani di Vimercate, per l'esercizio delle relative giurisdizioni feudali, giusta la delegazione impartita al medesimo con atto del 28 precedene mese di aprile.

1613. Casto o Castano e Cornelio Novate, figli di Ferrando, prestano giuramento pei mentovati feudi di Covo e Monguzzo il 15 gennaio 1615. — Cornelio abitava Brusselles, e un anno prima, essendo caduto in mano del Turchi, potè a grave stento liberarsi dalla loro schiaviti. — Ambi i fratelli rinnovarono il giuramento di leale sudditanza addi 26 febbraio 1611.

1661. Francesco-Ferrante Novate, nipote di Gabriele Ferrando, ottiene con reale privilegio 9 dicembre 1661, interinato dal Senato di Milano con decretto 20 settembre 1662, di erigere in marchesato la terra di Covo, e presta giuramento di fedetià alli 25 tolopre 1665. Moroe senza discendenza mascolina capace nel 1698.

1698. La R. Cañera, attesa la morte del precedente investito, apprende, alli 12 luglio 1698, ambi i feudi di Covo e di Monguzzo e serbali per vari anni in propria amministrazione. — In seguito però alla causa lungamente ventilata fra la stessa R. Camera tanto contro il marchese Villani, erede del Xovate, quanto verso la casa Bentivoglio, la quale, siccome originariamente investita del feudo, pretendeva di tornarvi al possesso, il conte Luigi Bentivo-

(1) Arch. Centrale Gov. di Milano, Feudi Camerati, Fumiglie nobiti del altre classi — I Medici erano feudatarii di Merate, ove possedevano un magnifico palazzo cho passò ai Barbiano di Belgiojose, e di Novate che divise con loro il proprio nome e venue in seguito concesso alla famiglia Pictrassatta.



glio, grande di Spagna, figlio di Ippolito e di Lucrezia di Savoiaottenne che gli venisse deferito con istromento 16 luglio 1738. — Essendosi così ricongiunto il feudo di Covo a quello di Antignate, e cessando di essere dicisibile, rimase nella famiglia Bentivoglio fino a questi ultimi tempi, come emerge dal surriportato albero genealogico della medesima.

# Podestà di Romano (1)

1428. Gidino de'Barnelli (2).

1430. Federico Rivola, destinato da Francesco Barbaro podesta e capitano di Bergamo.

1451. Persevallo Colleoni, eletto dal capitano generale, Bartolomeo Colleoni.

1453. Bettino da Covo.

1475. Alessio Agliardi o Aleardi, in forza del testamento di Bartolomeo Colleoni.

1475. Giacomo Rulli, eletto dai sindaci e dagli uomini di Romano, giusta il desiderio espresso da Gherardo Martinengo (3).

<sup>(1)</sup> Questi podestà di Romano, all'infuori del primo e dell'ultimo, furono desunti dagli Atti dell'Archivio Cent. Gov. di Milano.

<sup>(2)</sup> Il nome del Barnelli rilevasi dal Processo verbale 5 marso 1424 del Comune di Romano, relativo ad alcune leggi statuarie del borgo. (Arch. Cent. de Fran in Venezia, Miscellanea di carte nell'Archivio dei Consultori in jure).

<sup>(3)</sup> Franchi Angelo, archivista, Annali della famiglia delli signori Gia. Alessandro e fratelli quondum signor Conte Gio. Estore Martimengo-Colleoni, 1744 (Manoscritto in foglio grande custodito dall'attuale marchese Martineugo nel proprio castello di Cavernago).

### Podestà e Provveditori di Romano (1)

1476, 7 aprile, Alessandro Bernardo, q.m Andrea.

1479, 14 marzo. Luca Memmo, di Pietro.

1481, 25 novembre. Gabriele Nadal, g.m Giovanni.

1484, 26 . . . Andrea Malipiero, q.m Marco. 1487, 11 ottobre, Marco Erizzo, q.m Antonio.

1490, 22 luglio, Alvise Loredan, q.m Lorenzo,

1492, 9 aprile. Tommaso Loredan, q.m Lorenzo, vice provveditore.

1492, 3 novembre, Sebastiano Giustinian, q.m Marino, rifiutò,

1494, 24 agosto. Alessandro Bollani, q.m Giovanni.

1497, 16 maggio. Bernardo da Canale, q.m Giovanni.

1499, 28 dicembre. Alvise Contarini, q.m Bertuccio, procuratore,

1499, 5 gennaio. Battista Valier, q.m Girolamo.

1500, 22 luglio. Girolamo Paruta, q.m Nicolò.

1503, 6 giugno, Nicolò Balastro, q.m Giovanni.

1506, 8 marzo. Giorgio Barbaro, q.m Stefano.

1508. 26 novembre. Marco Zaccaria, q.m Pietro, rifiutò.

4509, 6 maggio, Girolamo da Canale, di Antonio, rifiutò.

1509, 13 maggio. Sebastiano Renier, q.m Giacomo.

1512, 28 ottobre, Niccolò Donato,

1519, 24 giugno, Girolamo Bon, q.m Gabriele.

1522, 9 marzo. Alvise da Riva, di Bernardino, rifiutò. 1522, 16 marzo. Leonardo Bembo, di Francesco.

Per menses XXXII - Elezione per 4 mani. 1526, 22 gennaio (2). Giov. Marco Da Molin, q.m Luca.

(1) La lista di questi Podestà e Provveditori veneti in Romano viene da noi pubblicata, salve pochissime aggiunte, quale ci fu gentilmente rimessa dalla Direzione dell'Arch, Centr. de' Frari a Venezia. Di che rinnoviamo ad essa i più sentiti rendimenti di grazie.

(2) Data della nomina, e così dei successivi. I nomi poi dei Podestà e Provveditori furono attinti nello stesso Archivio alle classi ed ai registri seguenti: Segretario alle Voci dal 1476 al 1522; Segretario alle Voci, Elezioni del Maggiore Consiglio dal registro 1 al registro 9 (1526-1616); Segretario alle Voci dal reg. 10 al reg. 31 (1618-1796).



1527, 26 maggio. Niccolò Cocco, q.m Antonio.

1532, 25 novembre, Marco Magno, g.m Andrea.

1535, 22 agosto. Benedetto da Mosto, di Domenico.

1538, 19 maggio. Pietro Trevisan, di Vito Antonio, rifiutò.

1540, 24 agosto. Domenico Priuli, q.m Giacomo, rifiutò. 1540, 5 settembre. Alvise Tagliapietra, q m Girolamo.

1543, 26 marzo. Marco Ant. Bragadin, q.m Gio. Francesco, mori.

il 28 agosto dello stesso anno.

1543, 2 settembre. Niccolò da Molin, q.m Giovanni, 1516, 14 marzo. Pietro Erizzo, q.m Girolamo.

1548, 30 novembre, Cristoforo Civran, q.m Pietro,

1551, 28 agosto, Bartolomeo Cocco, di Nicolo.

1553, 11 febbraio. Bartolomeo Magno, q.m Marco.

1556, 11 ottobre, Ermolao Minio, g.m Lorenzo,

1556, 28 ottobre. Ottaviano Donà, q.m Francesco.

1556, 2 novembre. Luca Michiel, q.m Donato.

1558, 14 febbraio, Pietro Malipiero, g.m Marino,

1559, 4 ottobre, Mattee Dolfin, g.m. Francesco.

1562, 24 maggio. Alvise Malipiero, q.m Polo.

4563. . . . Mattee Dolfin, suddetto.

1564, 25 gennajo, Gio. Nicolò Barbaro, q.m Francesco.

4567, 26 ottobre, Tommaso Cavalli, q.m Paolo.

4570, 30 luglio, Matter Corner, a.m Marco, rifluto.

4570, 2 febbraio. Bartolomeo Minio, g.m Niccolò, riflutò,

1573, 26 aprile, Andrea Magno, di Bartolomeo, rifiutò,

1574, 27 giugno, Paolo Balbi, q.m Benedetto.

1577, 19 marzo. Paolo Malipiero, q.m Sebastiano.

1585, 6 ottobre. Carlo Pasqualigo, q.m Andrea.

1588, 12 giugno, Scipione Benzon, q.m Alessandro (1), 1591. 19 marzo. Pietro Pasqualigo, q.m Andrea, rifiutò.

4592, 26 aprile. Sigismondo Loredan, q.m Matteo, rifiutò.

4593, 2 maggio. Carlo Pasqualigo, q.m Andrea,

4595, 42 novembre. Vicenzo Contarini, q.m Marco.

1598, 12 luglio. Girolamo Malipiero, q.m Alessandro.

1601, 6 maggio, Pietro Giacomo Avogadro, q.m Niccolò.

(1) Egli è questo il podestà che lasciò al Comune la bacchetta jussoria portante lo stemma di Romano colle inziali C. R., e quello della di lui famiglia colle proprie iniziali S. B., come già ebbesi ad osservare alla nota 1 della pag. 56.

1611, 1 gennaio. Francesco Maria Malipiero, q.m Giacomo, rifiutò.

1613, 25 agosto. Marco Balbi, q.m Giovanni.

1616, 23 maggio. Sebastiano Marcello, di Girolamo.

4618, 40 giugno. Pietro Michiel, q.m Andrea, non rispose.

1618, 29 giugno. Camillo Loredan, q.m Giorgio, rifiutò.

1619, 28 agosto. Marc. Antonio Zane, q.m Paolo. 1622, . . . Alvise Donà.

1622, 4 maggio. Nicolò Lombardo, q.m Marco.

1624, 24 febbraio. Giovanni Donà, q.m Antonio, rifiutò.

1626, 21 marzo. Pietre Michiel, q.m Giov. Battista, rifiutò.

1628, 17 gennaio. Giov. Batt. Querini, q.m G. Andrea.

1631, 31 dicembre. M. Ant. Zane, q.m Paolo.

1634, 27 dicembre. Giov. Battista Contarini, qrm Luca.

1637, 24 agosto. Nicelò Zane, di Domenico.

1639, 7 agosto. Giov. Batt. Michiel, q.m Girolamo.

1642, 6 aprile. Gabriele Pisani, q.m Domenico. 1644, 24 aprile. Nicolò Molin, q.m Francesco.

1646, 9 novembre, Giovanni Minio, g.m Giacomo.

1648, 24 agosto. Lorenzo Barbaro, di Angelo.

1652, 28 aprile. Paolo Benzon, q.m Annibale.

1654, 29 gennaio. Francesco Longo, q.m Vincenzo.

1657, 2 settembre. Alvise Minio, q.m Giacomo. 1660, 20 giugno. Bernardo Balbi, q.m Giovanni.

1662, 11 febbraio, Nicolò Falier, q.m Francesco.

1665, 24 agosto. Benedetto Badoer, q.m Alvise.

4667, . . Francesco Longo.

1668, 3 giugno. Antonio Zancariol, q.m Gian Francesco.

1671, 30 marzo. Francesco Dolfin, q.m Pasquale.

1673, 1 ottobre. Giacomo Barozzi, q.m Girolamo. 1676, 7 giugno. Lorenzo Zane, q.m Paolo.

1678, 25 gennaio. Giorgio Benzon, q.m Paolo.

1680, . . . Nicolò Zorzi.

1681, 26 ottobre. Antonio Balbi, q.m Giov. Paolo.

1684, 29 giugno. Federico Bembo, q.m Francesco.

1687, 9 marzo. Gaetano Orio, q.m Pietro.

1689, 14 settembre. Marco Balbi, q.m Bernardo.

1692. 1 giugno. Alessandro Barbaro, di Antonio. 1694. 20 febbraio. Nicolò Corner, q.m Giov. Francesco.

1697, 19 novembre. Domenico Gritti, q.m Bartolomeo.

1700, 27 giugno. Girolamo Manin, q.m Baldassare.

1703, 9 aprile. Marco Ant. Corner, di Angelo.

1705, 29 settembre. Vincenzo Longo, di Nicolò, riflutò il 10 maggio 1708. 1708, 28 maggio. Girolamo Balbi, q.m Andrea, rifiutò il 7 marzo 1710. 1710. 16 marzo. Antonio Zane, q.m Lorenzo, rifiutò il 25 maggio 1712

1712. 29 maggio. P. Barbaro, q.m Alberto, rifigitò il 7 settembre 1714.

1714, 14 settembre, Gio, Silvestro Zane, g.m Lorenzo,

1717, 29 marzo, Domenico Condulmer, di Marco,

1719, 19 novembre, Gio. Andrea Zorzi, di Vicenzo, rifiutò il 19 febbraio 1721.

1721, 22 febbraio. Angelo Barbaro, q.m Giuseppe.

1724, 23 luglio. Domenico Zen, q.m Bartolomeo.

1727. 4 maggio. Marco Barbaro, di Angelo Maria. 1729, 11 dicembre. Andrea Contarini, q.m Giacomo.

1732, 22 luglio. Giorgio Barbaro, q.m Giuseppe.

1735, 24 aprile. Girolamo Bon, q.m Giorgio.

1737, 29 dicembre. Angelo Corner, di Francesco.

1740, 14 agosto. Girolamo Natale Canal, q.m Girolamo.

1743, 3 maggio. Carlo Bon, q.m Francesco.

1745, 2 gennaio. Giorgio Barbaro, q.m Giuseppe.

1748, 22 settembre. Gio. Francesco Molin, q.m Marin.

1751, 1 giugno. Fantino Contarini, q.m Alessandro. 1753, 20 gennaio. Bartolomeo Semitecolo, q.m Lorenzo.

1756, 26 settembre. Antonio Corner, q.m Francesco.

1759, 21 maggio. Agostino Barbaro, q.m Angelo.

1762, 21 marzo. Gio. Andrea Catti, di Gio. Gottardo. 1764. 4 ottobre. Suddetto.

1767, 14 giugno. Vicenzo Longo II, q.m Andrea.

1770, 17 aprile. Alvise Pietro Corner, q.m Giorgio.

1772, 29 novembre. Giov. Gottardo Catti, q.m Gio. Andrea.

1775, 25 luglio. Gio. Andrea Alessandro Catti di Giov. Gottardo. 1778, 5 aprile, Marc. Antonio Diedo, q.m Bonaventura.

1780, 21 gennajo. Gio. Battista Corner, q.m Rocco.

1783, 7 settembre. Domenico Pizzamano, di Antonio.

1786, 20 maggio. Gio. Andrea Aless. Catti, q.m Giov. Gottardo. 1788, 20 gennaio. Giov. Battista Balbi, di Francesco.

1791, 11 settembre. Angelo Cicogna, q.m Girolamo.

1794, 11 maggio, Francesco Alvise Corner, q.m M. Antonio.

1796, 5 febbraio. Giorgio Bon di Nicolò.

### Podestà di Fontanella (1)

### Podestà biennali.

| 1446 | <br>Giovanni | da | Camisano. |
|------|--------------|----|-----------|
|      |              |    |           |

1451-1452. Albertino de'Golferani.

1453 . . . . Suddetto, confermato per 6 mesi (decr. 45 nov. 1453).

1454-1455. Rufinino de' Caponi.

1456 . . . . Giovanni Tecchio di Calvisano (per un anno).

1457 . . . . Suddetto, confermato per un altro anno, a principiare dal 15 maggio.

1458 . . . . Suddetto, confermato a tutto ottobre,

1458-1459. Giovanni de' Cazzetti.

1460-1461. Giorgio Odono.

1462-1463. Cesare de Cavitelli.

1464-1466, Suddetto.

1467-1468. Suddetto.

1473-1475. Perrino Arcamoni. 1476-1477. Tomasino Lupi.

1478-1479, Francesco Sacchi.

..... Nob. Roccio Landriano. . . . . . . . . . . . .

1525-1526. Nob. Battista Badagio.

1531-1532. Raffaele Cattaneo, specialmente raccomandato al duca da Alessandro Bentivoglio, conte di Covo e Antignate.

1533-1534. Bartolomeo Pecchia (lettera 24 apr. 1533, sottoscritta dal duca).

1535-1536. Nob. Dott. Pietro Antonio Lampugnano.

(1) Archivio Centrale Governativo di Milano, Tribunali di giustizia, P. G., Preture, Turni, Podestà, ed altre classi - Le lacune che si riscontrano in questa serie non derivano che dal motivo per cui talvolta il governatore e capitano generale provvedeva esso personalmente alla nomina del podestà, sulla semplice proposta del Comune, senza lasciarne traccia negli atti. Privilegio quasi esclusivo nel Ducato alla sola Fontanella.

1537-1538, Dott. Gerolamo Bonoldo.

1540-1541. Nob. Gio. Antonio Casernio.

1543 . . . . Dott. Gian Giacomo Bellino.

1544-1545, Nob. Daniele Piatti.

1549-1550. Dott. Filomeno Ajulfo.

1551-1552. Dott. Antonio de'Ferrari.

4554-1555, G. C. Dott. Camillo de' Grifi.

1558-1559. G. C. Dott. Francesco Pioni.

1560-1561. Dott. Camillo de'Stoppi. 4562-1563. Nob. Dott. Annibale Guasto.

1564-1565, Nob. Dott. Stefano Morosino.

1566-1567. Nob. Dott. Giov. Pietro Mantegazza.

1568-1569. Nob. Camillo Fumagalli.

1570-1571. Luigi Turati.

1572-1573, Dott. Giuseppe Cattaneo. 1576-1577. Dott. Francesco Carnago.

1578-1579. Dott. Riccardo Fogliano.

1580-1581. Dott. Gian Giacomo Rosio.

1582-1583. Nob. Dott. Carlo de' Cisate.

1584-1585, Dott. Riccardo Fogliano, suddetto. 4586-4587, G. C. Dott. Giorgio de' Torti.

1588-1589. Dott. Ottaviano Arnolfi.

4590-1591. Suddetto.

4509-4503 Dott Pietro Martire Betrio.

1594-1595, Dott. Pietro Antonio Gallenzio. 1596-1597. Dott. Gio. Battista Olgiate, pavese.

4598-4599, Dott. Virginio Roccio (Rozzi).

1600-1601. Dott. Jacobo Francesco Via.

1602-1603. G. C. Dott. Giuseppe Grazzani.

1604-1605, Suddetto.

4606-4607, Dott. Francesco Bottinoni. 1608-1609, Dott. Cristoforo Torti.

1610-1611, Conte Dott, Ettore Covo.

1612-1613. Suddetto.

1614-1615, Dott. Pietro Antonio Gallenzio.

1616-1617. Dott. Angelo Maria Cattaneo.

1618-1619, Conte Dott, Ettore Covo.

1620-1621. Suddetto. 1622-1623. Dott. Latino Capredoni, e, per rinuncia di esso, il Dott.

Giacomo Serra.

1624-1625, Dott. Benedetto Boido.

1626-1627. Dott. Camillo Grazzani.

1628-1629. Conte Dott. Ettore Covo, suddetto.

1612-1643. Dott. Cristoforo Merati.

1644-1645. Dott. Francesco Galbiati.

1646-1647. Suddetto.

1648-1649, Dott. Tomaso Masano.

1650-1651. Suddetto.

1652-1653, G. C. Dott. Domenico Comenduli.

1654-1655. Suddetto.

1656-1657. Suddetto.

1658-1659. Dott. Giovanni Antonio Borghesio.

1660-1661. G. C. Dott. Domenico Comenduli, suddetto.

1662-1663, G. C. Dott. Nob. Teodosio Secco d'Aragona. 1664-1665, Dott. Giov. Antonio Borghesio, suddetto.

1666-1667, G. C. Dott. Tomaso Marliano Masano.

1668-1669. G. C. Dott. Francesco Cerone.

1670-1671. G. C. Dott. Giulio Riboldi.

1672-1673, Dott. Giov. Antonio Borghesio, suddetto.

1674-1675. Dott. Giov. Antonio Bettoni, 1676-1677. G. C. Dott. Giovanni Ghisleri.

1678-1679. Dott. Tomaso Marliano.

1682-1683, G. C. Dott. Bonaventura Pisenti.

1694-1695, Dott. Orazio Massari.

1700-1701. G. C. Dott. Paolo Maria Volpini.

1706-1707. Suddetto.

1708-1709. Suddetto.

1710-1711. Nob. Dott. Casimiro Secco.

1712-1713. Dott. Prospero Laglio.

1714-1715. Dott. Giuseppe Besozzi.

1716-1717. Dott. Carlo Antonio Pellegata.

1718-1719. Dott. Giovanni Giuseppe Minoja.

1720-1721. Dott. Maria Negri. 1722-1723. Dott. Arsilio Agostani.

1726-1727. Dott. Antonio Isacchi.

1730-1731. Dott. Antonio Maria Castellazzi.

1732-1733. Suddetto. 1734-1735. Suddetto.

1736-1737. Dott. Giovanni Giuseppe Minoja, suddetto.

1738-1739. Suddetto.

1740-1741. Dott. Carlo Giorgio Albani.

1742-1743. Dott. Luigi Canzoli.

1744-1745. Dott. Carlo Giorgio Albani, suddetto.

1748-1749. Dott. Giovanni Andrea della Valle.

### Podestà triennali.

1750-1752. Dott. Gio. Andrea della Valle, suddetto.

1753-1755. Dott. Luigi Canzoli.

1756-1758. Suddetto.

1759-1761. Dott. Francesco Cucchi.

1762-1764. G. C. Dott. Michele Muoni, pretore di Fontanella e della Calciana (1).

(1) Fn nominato con viglietto 15 maggio 1762 del Serenissimo Governatore della Lombardia, Francesco Maria III d'Este, dinca di Modena, Reggio, ecc.
Il giureconsulto Michele Muoni trasse ad Antignate i natali dai

coningi Pietro e Cristina Torresani da Cremona. Laureossi in ambe le leggi, alli 13 novembre 1756, nell'nniversità di Pavia, venne creato notaio imperiale il 27 aprile 1758, e compi con molta lode l'analoga pratica quinquennale, nel 1762, presso il celebre giurisperito Francesco Maria Bresciani-Carena da Cremona, che fu anche abate in quell'insigne Collegio Notarile. Malgrado la risoluzione 15 dicembre 1766, con cui l'eccelso Scnato di Milano inibiva ogni ulteriore ammissione de'notsi causidici al predetto sodalizio, il giovane arcideca Ferdinando d'Austria, governatore e capitano generale della Lombardia, annuendo alla istanza collettiva dei sindaci di vari comuni, ammetteavi con decreto 4 agosto 1773 il nostro antignatese, non senza prima essersi assicnrato, a mezzo del podestà di Cremona e degli abati dello stesso Collegio Notarile, tanto della dottrina e probità del candidato, quanto della scarsezza a que' giorni di notai collegiali roganti nel territorio cremonese. In tal guiss, risiedendo il Muoni ad Antignate, sua terra nativa, o nei dintorni per ragione d'impiego, veniva ad estendere la sna sfera d'efficienza da una parte fino al confine veneto, dall'altra fino a Casalbuttano (Archivio Centr. Gov. di Milano, Studj, Causidici, Occ. Part., Lettere G.M). Oltre il notariato, Michele Muoni coprì altri pubblici e onorifici incarichi, essendo stato dal 1759 al 1767, ora alternativamente, ora simultaneamente pretore di Calcio e di Fontanella, e sarebbe stato eletto in quest'ultimo luogo anche per un terzo triennio (1768-1770), se pei soliti maneggi degli aspiranti non avesse dovuto cedere ad altri il primo posto nella terna relativa, accontentandosi del secondo. Continuando la feconda e proficna sna carriera, fu - dal 1765 al 1767, sindacatore per la seconda volta della pretura di Covo e di Antignate - dal 1771 al 1773, pretore di Romanengo - dal 1773 al 1774, propodestà e sindacatore di Covo c Antignate - dal 1774 al 1776, di bel nuovo pretore di Calcio e delle Cascine Ferabona e de'Secchi, non che fiscale della pretura di Fontanella - dal 1776 al 1777, rimanendo in quest'nltimo posto, seguitò a reggere le preture delle anzidette due cascine fendali - Egli emerse altresi quale podestà di Antignate nel 1775, e per più anni quale cancelliere

### - 321 -

| 1765-1767.       | G. C. Dott. Michele Muoni, suddetto.    |
|------------------|-----------------------------------------|
| 1768-1770.       | Dott. Pietro Antonio Zerbi, propodestà. |
| 1771-1773.       | Suddetto, podestà effettivo.            |
| ACCUSATE ANDRESS | N.1 C C D. Clamanal Dici                |

1774-1775. Nob. G. C. Dott. Giovanni Risi.

4776-1777. Dott. Filippo Frisi. 4778-1779. Suddetto, morto in carica il giorno 11 giugno 1779.

1779 . . . Dott. Fedele Alfieri, podestà di Pizzighettone, supplisce il precedente durante la sua infermità.

1780-1782. Nob. G. C. Dott. Giovanni Risi. 1783-1785. Nob. G. C. Dott. Antonio de' Lorenzi.

1786-1790. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1791-1793. Nob. Dott. Giulio Cesare della Porta.
1794-1797. Dott. Pio Martini, pretore feudale di Villa-Ferabona e di Cascina de' Secchi.

... 1799. Dott. Alessandro Speciani, eletto provvisoriamente.

1800-1801, Dott. Guido Riva.

1801 . . . Dott. Mangiarotti, dimesso addi 11 ottobre dello stesso anno (19 vendem. an. X).

del vicario foraneo e regio subeconomo, Marc'Antonio Piccioli di Calcio, e dell' apostolico o regio subeconomo, sacerdote Domenico Mattusi di Antignate, zio del celebre ebanista, cavaliere Carlo Francesco. Come dapprima il genitore Pietro e poscia il figlio Giovanni Pietro furono scelti a depositari delle matrici di altri notai collegiali della provincia, così il Michele ebbe in custodia quelle del notaio Francesco Guerra di Pumenengo. Egli è perciò che l'archivio della famiglia Muoni si arricchi delle minnte, non che dei propri, di parecchi notai del collegio di Cremona. Peccato che un'operosità si integra, luminosa, inesauribile venisse troppo presto troucata, perocchè il notaio imperiale collegiato e apostolico Michele Muoui, come egli stesso amava sovente intitolarsi, côlto da implacabile pleuro-polmonite, cessasse di vivere nell'ancora fresca età di 43 anni, addi 14 aprile 1779 a Cremona, dove erasi recato per visitare i parenti della moglie. Lasciava superstiti, setto la tutefa della madre e del venerando loro prozio, sacerdote Giovanni-Leandro Muoni, due soli figli, un maschio ed una femmina, cioè: Giovanni-Pietro, che fu egli pure notaio collegiato di Cremona, e Cristina, maritata nel 1786 a Carlo Rigotti, ricco e probissimo negoziante di quella città (Arch. Cent. Gov. di Milano, Giusdicenti, Pretori e Podestà, An, Con-Cu \_ Culto, Manimorte, Notificazioni di Notai, busta N. 2216 ed altre classi - Archivio Muoui, Autentica attestazione 18 ottobre 1777 del notaio di Cremona, dott. Pietro Pisenato, e molti altri documenti).

## Podestà di Covo e Antignate (1)

- 1450. Giovanni da Cazzago, eletto per 2 anni il 18 sett. 1450.
- 1452. Giacomo da Cazzago, eletto per 4 mesi il 4 dic. 1452.
- 1454. Bernunzio Malfatti, eletto per 6 mesi il 1 maggio 1454,
  - prorogato poscia fino al 1 febb. 4455, indi per un anno. 4456. Suddetto, confermato l'11 febb. 4456 per un altro anno.
  - 1456. Egidio de' Ripari, cittadino cremonese, eletto il giorno 12 giugno 1456 dal Maestro delle ducali entrate sopra le huone attestazioni fatte da Giovanni de' Secchi e dai vicarii generali, Antonino Cerborio e Luizi de' Tinti di Cremona.
  - 1457. Giulio Ripano, eletto per un anno il 1 giugno 1456.
- 1458. Gabriele de' Guinzoni, eletto per 2 anni il 1 febb. 1458.
- 1460. Giacomo da Orvieto, eletto per 2 anni il 2 maggio 1460.
- 1461. Perino Arcamono, eletto per 2 anni il 12 ott. 1460 in luogo del precedente, morto prima di entrare in carica.
- 1463. Lodovico Cavitello, eletto per 2 anni il 16 maggio 1462.
- 1465. Perino Arcamono, eletto per 2 anni il 15 ottobre 1464.
- 1467. Benzo degli Aramani di Soncino.
- 1473. Francesco de' conti di Camisano, ducale camerario, confermato il giorno 8 marzo 1473.
- 1474. Suddetto, confermato per altri 2 anni mediante lo sborso di fr. 43, pari a lir. imp. 68, registrate in doppia partita dal tesoriere generale Antonio Anguissola (2).
- 1476. Suddetto, confermato per altri due anni.
- 1480. Giovanni Giuliano da Vimercate (3).
- (1) Quantunque nominati alcuni mesi avanti, i podestà di Covo e Antignate entravano a tale epoca per lo più in carica al primo di febbraio. Tutti questi podestà fino all'Aramani furono tolti dal Registro Di-
- cale N. 90, Uffici dal 1459 al 1468, pag. 883, ad eccezione dell'Egidio Ripari, rinvennto nella classe, Tribunati di Giustisia, Pretorii, Cop-Cu dell'Arch. Cent. Gov. di Milano.
  - (2) Arch. Cent. Gov. di Milano, Trib. Giud. Pret. Co.
- (3) Ibidem, Carteggio diplomatico, Lettere del Giuliano alla duchessa Bona di Savoja fra cui nua in data di Covo 4 gennaio 1480, cit., e un'altra in data 1 febbraio detto anno.

| 1481. Cesa | re d | e' N | lap | i, l | bol | ogr | ies | е ( | 1). |   |   |   |  |   |
|------------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|--|---|
|            |      | ٠    |     |      |     |     |     | ٠   |     | ٠ | ٠ | • |  | ٠ |
| 1561. Filo | meno | A    | gul | fo.  |     |     |     |     |     |   |   |   |  |   |

### Podestà biennali di Covo e Monguzzo (2)

### 1700-1701. Dott. Giuseppe Maria Ravasio. 1704-1705. Dott. Roderico Cattaneo, dottor collegiato di Tortona. viene eletto podestà di Covo e Monguzzo il 23 gennaio 1704, essendo vacante il feudo per la morte del marchese Ferrante Medici di Novate e perieoloso l'esercizio della carica per la grande vicinanza dei nemici a Covo (sic). 4706-1707. Dottor Giuseppe Maria Ravasio, notaio eollegiato di Milano? 1708-1709. Suddetto. 1710-1711. Suddetto. 1712-1713 . . . . . . . . . . . . . . 1714-1715. Dott. Giuseppe Maria Ravasio. 1716-1717. Suddetto. 1718 1719, Suddetto. 1720-1721. Suddetto. 1722-1723. Suddetto. 1724-1725 . . . . . 1726-1727. Suddetto. 1728-1729. Suddetto. 1730-1731. Suddetto, muore il 24 dicembre 1730 e gli succede il dottor Giovanni Andrea Mazzucone pel rimanente del biennio in eorso.

(1) Arch. Cent. Gov. di Milano, Carteggio diplomatico, Lettera 11 settembre 1481 del Napi, cit.

(2) Archivio Centrale Governativo di Milano, Tribunali di Giustisia, Pretorii, Cop-Cu.

## Podestà o Pretori di Antignate (1)

| 1453. Cristoforo de' Rosi, podestà.                                                                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1463. Bellino de' Corj, capitano (sic).                                                                                       |   |
| 1607. Michele Moroni, notaio collegiato e criminale, propriore (2).                                                           | , |
| 1734. Camillo Aldighieri, giureconsulto, eletto pretore di Ant<br>gnate con diploma 20 gennaio 1734 del feudatario Bentivogli |   |
| 1750. Giovanni Andrea Valle, podestà (3).                                                                                     |   |
| 1775. Dott. G. C. Michele Muoni, notaio collegiato di Cremona, gi<br>fiscale e pretore di Fontanella.                         | à |

Arch. Cent. Gov. di Milano, Trib. di Giustizia, Pretorii, An.
 Archivio Centrale Governativo di Milano, Feudi Camerali, parle moderna, Famiglia Bentivoglio — Il Moroni autenticava in tale qualità.

moderna, Famiglia Bentivoglio — Il Moroni autenticava in tale qualità l'istromento 27 settembre 1607, rogato dal dottor Ferrando Cigoletti di Antignate, con cui, a richiesta del marchese Ferrante Bentivoglio, sono trascritti i diversi passaggi del feudo.

<sup>(3)</sup> Archivio Muoni.

## Podestà di Covo e Antignate (1)

1706-1707. Dott. Michele Lecce, notaio collegiato, già podestà di Cassano d'Adda e di Mozzanica, eletto il 20 aprile 1706.

1757-1759. Dott. Lucio Rota.

1772-1773. Dott. Giuseppe Pelizzari (2).

1773-1774. Dott. G. C. Michele Muoni, propodestà e sindacatore in virtu del decreto 3 die 1773 del Senato di Milano (3).

- Archivio Centrale Governativo di Milano, Trib. Giud., Preture, Cop.Cu.
- (2) Da nn rapporto rassegnato il 16 marzo 1772 a S. A. R. da Giuseppe Pelizzari, podestà di Covo e Antignate, residente a Cremona, rilevasi come esso non abbia alcun emolumento, benal il soldo di annuo lire 240, moneta di Milano, di cui L. 135 restano a carico della comunità di Antignate.
- Un solo attuario, approvato in civile e in criminale, è addetto alla curia del feudo: esso viene eletto dal Pretore, ma non ha nessun soldo. Le dne commità hanno l'obbligo di mantenero an fante in virtà della convenzione fatta cel fendatario. Non avvi casa pretoria in veruno degli accennati luoghi, evi all'incontro nan prigione in Covo, la quale è in pessimo stato, ed nn'altra in Antignate, la quale è bonna e sietura. La riparazione delle medesime appartiene alle rispettive comunità (Archivio Centrale Governativo di Milaso, Trib. Giud., Preture, Cop-Cu).
- Da ciò devesi inferire che il podestà, scelto fra la classe dei dottori in legge, dovesse avere proventi speciali derivanti dai proprii atti e ben maggiori di quelli corrisposti dal Governo o dal feudatario del luogo.
- (3) Archivio Centrale Governativo di Milano, Trib., Giud., Preture, Uffici.

# Ducali Commissari di Covo e Antignate (1)

| 1477. Antonello De' Reali.                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1480-1481. Cesare de' Napi, cittadino bolognese, commissario<br>nome di Giovanni II Bentivoglio a Covo. |
| 1                                                                                                       |
| 1538-1540. Alfero.                                                                                      |
| 1540. Gian Giacomo Ferrari.                                                                             |
| 1550. Massimiliano Ferrari.                                                                             |
| 1561. Niccolò Cambiagio (Veggasi il Codice MS. delle Memori<br>di Antignate).                           |
| 1564. Leone De Piro.                                                                                    |
| 1572. Giambattista Gatti.                                                                               |
| 1606. Virgilio Colla,                                                                                   |
|                                                                                                         |
| 1608. Gian Paolo Moraglia.                                                                              |
| 1614. Andrea De' Giovanni.                                                                              |
| 4624. Giovanni Antonio Chinelli.                                                                        |
| 1627. Suddetto.                                                                                         |
| 1628. Suddetto.                                                                                         |
|                                                                                                         |

<sup>(1)</sup> Arch. Cent. Gov. di Milano, Carteggio diplomatico - Muoni, Momorie storiche di Antignate.

# Parrochi, ora Preposti di Romano (1)

### Parrochi della I Porzione eletti dal Comune.

1475. 6 novembre. Giacomo Rulli, eletto dai sindaci e dagli uomini di Romano per volontà di Gherardo Martinengo (2).

1546. Lattanzio Lalio o Alio.

1601. Giulio Rondi.

1609. Tomaso Gatti.

1622. Cristoforo Caluso.

1674. Stefano Trinelli.

1697. Defendente Trinelli.

1708. Innocente Ceruti, insignito con decreto vescovile 2 novembre 1732 del titolo di prevosto, conservato da tutti i suoi successori.

1746. Giovanni Tadini.

1753. Carlo Marieni, dottore in Sacra Teologia.

1793. Andrea Bilioli.

1796. Luigi Quarti.

1804. Angelo Finazzi, m. 21 febbraio 1822.

Parrochi della II Porzione eletti dai conti Martinengo-Colleoni.

1581. Giovanni Moroni.

1633. Antonio Castelli. 1648. Giambattista Maridati resse in seguito la parrochia di Pagazzano.

1652. Carlo Rosati, dottore in ambe le leggi.

(1) Notizie fornite dal M. R. sacerdote Pietro Feraroli, cancelliere della curia vescovile di Bergamo, e comunicate i dal civico vice-bibliotecario sacerdote Fantino Premerlani, a cui andiamo debitori di questa ed altre notizie locali.

(2) Franchi Angelo, Amali della famiglia delli signori Gia. Alexandro e fratelli Martinengo-Colleoni, codice m. a. op. cit. a pag. 312, Egli è alii 11 settembre 1525, che, giusta tale manoscritto, aveva effectivamente luogo la divisione stabilita il 23 giugno 1474 del beneficio parrochiale di Romano, di cui teneamo parola a pag. 31.

1689. Marco Antonio Rosati.

1715. Giulio Tinti, insignito al pari del collega, parroco Innocenzo Ceruti, del titolo di prevosto, mediante decreto vescovile 2 novembre 1732.

1757. Giacomo Finazzi.

1791. Angelo Maria Lucchetti.

Preposti unici eletti alternativamente dal Comune e dalla famiglia Martinengo-Colleoni.

1822. Angelo Maria Lucchetti rimane unico preposto, m. il 12 giugno 1837.

1838. Giovanni Battista Zonca, eletto dalla comunità di Romano, istituito con bolla vescovile del 30 aprile 1838, morto fra il generale compianto al principio dell'anno 1870.

1870. Luigi Rossi, già professore di filosofia nel seminario vescovile di Bergamo, eletto proposto di Romano il 20 febbraio 1870, fece il suo ingresso alli 27 luglio del medesimo anno.

# Arcipreti e Vicari foranci della chiesa pievana di Calcio (1)

1518-1541. Bernardino Ferrari.

1541-1572. Marcantonio Maffei, m. nel 1572.

4572-1585. Marcantonio conte Secco d'Aragona dei condomini della Calciana, m. il 29 novembre 4585.

(1) Le notisie relative a questa serie e a quelle del rettori di Meranica, del parcobi porsionai e preventi di Fontanella, di Cove a di Antignate, dopo essere state attinte all'Archivio Centrale Governativo di Milano, mediante il aussidio del bravo signor Giov. Tomaso Cossali, reggente quella classe di cutto, vennero corrette e ampliate cola soorta delle altro notizio fornite dagli attuali parrochi locali, ma l'annazi tutto da quelle estensive a tutti i anddetti losghi, che il chiarissimo e molto reverendo sacendote, Paolo Lombardini, rilevava per favorirei dall'Archivio diocessano di Cremona.

Sieno pertanto rese pubbliche grazie a tutti codesti nostri sovventori,

1586-1624. Benedetto Tinteri.

1625-1664. Aurelio Malossi.

1667-1683. Giacomo Antonio Balini. Il 25 febbraio 1683 permutava il proprio beneficio parrochiale con quello posseduto dal seguente nell'oratorio di S. Giovanni Battista de muro fuori di Soncino.

1684-1699, Francesco Chieraschi di Soncino.

1699-1705. Giuseppe Cattaneo di Castelleone. Passò nel 1705 prevosto in patria.

1706-1724. Francesco Saldini di Cremoua, già proto-notario apostolico, poscia rettore di Acquanegra nel 1690 e arciprete di Genivolta nel 1703 (1), fondò un beneficio all'altare maggiore della parrochiale in Calcio, i cui proventi furono, nel 1802, convertiti per decreto governativo in assegno di onorario per due coadituori, Morì il di 11 gennaio 1723.

1724-1752. Francesco Maria conte Secco d'Aragona dei condomini della Calciana, morto il 22 marzo 1752.

1752-1757. Giovanni Battista Marchesi, già rettore di Acquanegra. Nel luglio 1557 passò prevosto a Covo, sua patria.

1738-1763. Gaspare Orsi, già direttore spirituale, a partire dal 1738, nel seminario vescovile di Cremona, indi arcipete di Annicco nel 1752. Promose il progetto della nuova chiesa parrochiale per essere la vecchia estremamente angusta cd insalubre, e, posta la prima pietra dell'edificio nel 1762, lo vide uscire dalle fondamenta prima di chiudere gli occhi il 21 febbraio 1764.

4764-1810. Pietro Buzzi, nato a Laino in Valle Intelvi, si trasferi da chierico colla famiglia a Cogozzo, indi passò coadiutore nel 4758 a S. Giorgio in Cremona. Proseguì la fabbrica del nuovo tempio, finchè giunto, nel 1786, a coprire di tetto il coro, imprese o e compi la bellissima casa parrochiale. Mori il 15 aprile 1810, o fu sepolto nell'andito fra la strada e la sacristia con epigrafe del dottissimo suo amico, l'abate Stefano Morcelli.

1810-186... Antonio Manzoli di Calcio, professore di grammatica fino dal 1806 nel seminario di Cremona. Rinunciò la parrochia il 44 novembre 1826 e morì il 13 marzo 1827.

1827-1835. Antonio Baruffi, oriundo di Caravaggio, nato in Calcio

(1) Dall' Archivio Governativo di Milano desumesi come egli fosse stato parroco anche a Salvirola e morisse nel marzo del 1751. Abbiamo creduto meglio attenerci ai registri dell'Archivio diocesano di Cremona. nci 1798. Era stato chiamato fino dal 1822 a professare filosofia nci seminario di Cremona: rinunciò il 20 marzo 1835 alla parrochia di Calcio, ove rese l'ultimo respiro il 10 ottobre 1842.

1835-1890. Paolo Lombardini di Cremona, già parroco nel 1832 di Regona di Pizzighettone, riprese la fabbircia del nuovo tempio che giaceva interrotta dal 1780, e dopo molti sforzi giunse a compiere e aprire al culto la parte principale nel dicernibre 1854. Versatissimo in ogni severa discipilina, raccolse ed amottó molti libri e materiali per la storia sacra e profana. Rinunciò la parrochia il 24 gennalo 1860.

1860. Giuseppe Mainestri di Cremona, eletto il 2 maggio 1860, attuale arciprete.

> Rettori unici e porzionari indi proposti di Antignate (1).

- 14...-1442. Facci Facino, unico investito del beneficio parrochiale, promosso ad altra parrochia.
- 1442, 6 ottobre. Giovanni Moscardi, unico investito como il precedente.
- 14...-1481. Rusino Ragazzi, unico investito esso pure del beneficio parrochiale di Antignate, ne fa spontanea rinuncia al vescovo di Cremona, Giovanni Giacomo della Torre, il quale, ade-
- (1) Allorchò il vescovo di Cremona, Niccolò Sfondrato, fece alif 6 dobre 1580 la sua visita apostolica ad Antignate, vi esistevano la nuova parrochiale dedicata a San Michele Arcangelo, l'antica parrochiale intitolata a S. Ambrogio, presso cui cravi il cimitero, la chiesa sussidiaria, over ammirasi la bellissima pala dipinta dal Romanino e rappresentante il titolare S. Pietro Martire, e l'oratorio campetro di S. Antonino. Erano allora parrochi porzionari i saccretto Giambattista Caccetti e Sauto Gandini, ciascuno dei quali fruiva di un redito di lire 530 in terre. Nel 1599, quando, alti 30 aprile, venno in visita il vescovo Cesare Speciano, avven cessato di cisistere l'oratorio di

rendo con decreto 5 luglio 1481 alla domanda dei crescituti comunisti, elegge, in luogo di un solo parroco, due rettori porzionari, col godimento della metà a ciascuno di essi della prebenda parrochiale. — I seguenti rettori sono quindi tutti porzionari fino al luglio 1790.

15..... Flavio Crisolini rinunziò nel 1531.

4532, 23 gennajo. Francesco Ladini, vescovo in partibus di Laodicea, suffraganeo dell'arcivescovo di Milano, eletto dal cardinale Benedetto Accolti, vescovo di Cremona con decreto 23 gennaio 1352, come risulta dal placito 23 maggio 1353 del duca di Milano Francesco II di Sforza.

4533, 31 agosto. Caberri Melchiorre, cherico piacentino, eletto esso pure dal vescovo cardinale Accotti con lettera scritta da Ancona, come rilevasi dal placito ducale 4 dicembre 1533.

1542. Tomaso Morenghi.

1542. Giovanni Capredoni.

15..... Marco Toni di Modena, m. nel mese di luglio 1564.

15 .... Gabriele Morenghi.

1564, 28 luglio. Luca Cipoletti.

1577, 22 marzo. Sante Gonzali-Gandini, m. il 26 dicembre 1599.

1580. Giovanni Giacomo Calegari, m. l'8 ottobre 1630?

458... Giovanni Battista Cacetti, m. il 22 febbraio 1583.
4591, 2 ottobre. Giovanni Battista Toscani di Caravaggio, anteriormente parroco porzionario di Fontanella, passò il 2 feb-

braio 1608 rettore a Covo. 1592. Paolo Moscardi cessò per rinuncia.

4607, 1 maggio. Giovanni Giacomo Cacetti, già rettore di Covo, passato ad Antignate per permuta col Toscani. Egli è l'autore del libro intitolato: Ragguaglio di quanto è accaduto fra don Pietro di Toledo e la Repubblica Veneta.

1660, 1 agosto. Giacomo Antonio Calegari, morto il giorno 8 novembre 1650.

S. Antonino — Alle accennate chiese debbousì aggiungere l'oratorio di San Rocco, istituito in memoria della peste del 1500 e demolito nel 1785, l'oratorio eretto nella casa Muoni in virti del berve 23 agosto 1716 del postefice Pio VI, ed ora surrogato da un altro per opera dello serivente; quello della Santissima Addoorata, distante un miglio dal paese, e quello della Cascina Campagna, già spettante al padri Gistercensi di Caravaggio co na alla famiglia Pesenti, petot lungo lo stradale fra Antignate e Calcio. In Antignate esistevano pure le confraternite del Santissimo, del Rosario e di S. Pietro Martire, non che un convento del Padri Minori Osservanti, detto delle Grazio, e soppresso il 1 febriso 1769.

1624, 13 febbrajo. Antonio Ripari rinunció nel 1626.

1626. Andrea Marini.

1633, 5 aprile. Pietro Martire Cacetti, m. il 13 ottobre 1636.

1636, 19 novembre. Giacinto Salvini permutò il 4 luglio 1639 col parroco di Morengo, sac. Simone Calegari, m. nel 1653.

1639, 4 luglio. Simone Calegari, già rettore di Morengo.

16.... Giuseppe Valenti rinunciò nel 1656.

1654, 22 gennaio, Leandro Rota.

1656. Antonio Baruffi.

1664, 29 ottobre. Bartolomeo Albertoni passò rettore a Ticengo il 2 gennaio 1690.

1670, 11 febbraio. Prospero Romani.

16.... Giulio Capredoni.

nel 1713.

1671, 10 marzo, Giovanni Battista Bonsignori,

1679, 1 dicembre. Giacomo Antonio Acerbi di Antignate, già rettore, fino dal 1634, a Mozzanica, ove lasciò ai successori l'attuale casa

parrochiale. 1683, 7 dicembre. Camillo Saracineschi, m. l'11 dicembre 1703. 1703, 11 marzo. Pietro Francesco Muoni, figlio di Giovanni e di

Margheria Gazoni, nato il 6 maggio 1678, promosso al sacerdozio il 10 giugno 1702 e abilitato all'insegnamento della grammatica con lettera 9 novembre 1703 dal molto reverendo Gerolamo Gerenzano, arciprete della cattedrale e provicario della curia episcopale di Cremona. Mancò ai vivi il giorno 11 gennio 1704 dopo un solo anno e dieci mesi di cura d'anime (1), nella fre-

schissima età di 25 anni e alcuni mesi. 1704, 20 febbraio. Orazio Torresani, nominato mediante bolla data in Roma dal pontefice Clemente XI alli 14 gennaio 1704. Morì

1706 .... Vezzoli Vittore, m. il giorno 8 giugno 1714.

1713, 2 maggio. Tomaso Sibelli, promosso a Ticengo nel 1726.

1714, 19 luglio. Giuseppe Francesco Caimi.

1726, 23 maggio. Giovanni Pietro Scandolara, dottore di Sacra Teologia, passò il 20 febbraio 1748 arciprete a Misano.

1741, 6 agosto. Tomaso Pio Volpini, dottore di Sacra Teologia, rettore fino dal 1731 a Spinadesco.

Dopo la promozione del suo collega a Misano, il Volpini rimase

 L'apparente contradizione fra questo computo e la data della nomina a parroco del Muoni proviene dal modo di noverare gli anni per parte della Curia vescovile di Cremona diverso da quello più comunemente e attualmente usato. ENICO PARROCO di fatto. Il 28 luglio 4750 monsignor vescovo Alessandro Litta gli ordinò di andare al possesso della porzione lasciata vacante dallo Scandolara, in esceuzione delle lettere apostoliche giunte il 14 dicembre 1718 alla Curia vescovile – cum mandado de supprimendis e in summ corpus restituendis — roum cantum Rectore in Praposito binis portionibus parochialibus Ecclesiae parochialis sancti. Michaelis Arcangeli loci Antignati (1). Mori il 2 gennaio 1763.

1764, 26 marzo. Ottavio Ferrari di Calcio, anteriormente rettore d'Urago d'Oglio nel 1761, indi a Marzalengo nel 1763. Si rese defunto il 29 agosto 1801.

1802, 28 agosto. Carlo Ortensio Assandri di Crema. Ottenuta, come usavasi a quei giorni, l'approvazione dell'esame sostenuto a voce innanzi tre esaminatori prosinodali, venne eletto dal Comune, approvato dal Governo e canonicamente istituito. Aveva già funzionato in paese come economo spirituale. Decesso il 20 giugno 1840.

1840, 13 ottobre. Giuseppe Dell'Orto di Soncino, già parroco nel 1838 di Melotta, attuale preposto.

(1) Alli 29 aprile 1759 il parroco Volpini assistera alla solemo coronazione eseguita dal vescovo di Cremona, monsignore Ignasio Maria Praguneschi, del simulacro della Beata Vergine del Rosario eretto nel Santarario che devesi in gran parte alla munificenza e allo zelo del sacerdote Giovanni Leandro Muoni. Non abbastanza pago di ciò, erasi quest'ultimo recato nel 1750 a Roma, ove otteneva dall'insigne Capitolo di S. Pictro per la Partona d'Antignate l'aurae corona, che, in virtà del legato disposto dal conte Alessandro Paliavicino, destinavai annalmente ad nuo dei più venerati santarati della cristianità. In memoria di tale avvenimento fu istituita nan festa centenaria, che celebravasi per la prima volta colla massima pompa e solemnità nella domenica in albis del 1853, essendo preposto l'attuale parroco Giuseppe Dell'Orto.

# Rettori indi proposti di Covo (1).

1450, 5 ottobre. Gerolamo Lucini permutò nel 1456 il proprio beneficio con quello posseduto dal seguente.

1456, 4 agosto. Lorenzo Cacciabue di Pavia, già arciprete di Se andolara Ripa d'Oglio.

1474, 18 marzo. Paolo Rapa, eletto rettore con bolla del pontefice Sisto IV.

1542. Guido Landriani, rettore.

1560. Giovanni Antonio De-Parenti, rettore.

4568. Giovanni Antonio Covi, m. in marzo 4577.

1578, 20 gennaio. Antonio Villa di Covo, figlio di Francesco, rettore parroco.

1386 Angelo Cesi, vescovo di Todi, abate commendatario di Barbata, rettore parroco.

4595, 11 luglio. Pietro Donato Cesi, rettore parroco, divenne abate commendatario di Barbata nel 1628 e cardinale nel 1641, ecc. (2).

1598, 9 luglio. Giovanni Giacomo Cacetti di Antignate, rettore, permutò la parrochia nel 1607 con Toscani Giovanni Battista che segue.

1608, 2 febbraio. Giovanni Battista Toscani, già rettore parroco di Antignate. Rinunciò nel 1631.

1631, 7 dicembre. Giovanni Pizzi, cessò l'8 agosto 1659.

1659. Stefano Dondeo, rettore unico di Covo, passò rettore porzionario a Fontanella nel 1692.

1692, 24 agosto. Giuseppe Agosti, rettore, fu sempre infermo, e mori il 5 novembre 1693.

1693, 25 dicembre. Giuseppe Antonio Covi, primo prevosto, mori il 25 gennaio 1702, d'anni 35.

(1) I parrochi di Covo furono sempre unici (Archivio Centrale Governativo di Milano, Culto, Chiese, Covo).

(2) Tanto questi, come il precedente Angelo Cesi, crano stretti congiunti al già vescovo di Cremona, cardinale Federico Cesi. Vivendo anch'essi come lo zio, in Roma, è il motivo per cui non ne rimase tracia nei libri parrochiali, bensì nell'Archivio della Curia vescovile.

- 1702, 10 luglio. Giuseppe Maria Vassalli, passò nel 1708 per permuta col seguente arciprete a Fornovo, indi nel 1715 parroco a Mozzanica.
- 4708, 25 febbraio. Giacomo Lorenzo Garioli, già arciprete a Fornovo, divenne prevosto di questa chiesa mediante permuta col Vassalli. Obbligato a farsi da qualche tempo supplire per la grave età e le malattie, rinunciò la rettoria al vescovo.
- 1737, 3 agosto. Giovanni Paolo Volpini, preposto, morto d'apoplessia il 25 dicembre 1756.
- 4757, ... luglio. Giovanni Battista Marchesi, di Covo, gia rettore di Acquanegra presso Pizzighettone nel 1739, e arciprete di Calcio nel 1752. Mori il 9 ottobre 1774.
- 4775, ... febbraio. Giovanni Paolo Jacini, di Casalbuttano, dottore di Sacra Teologia, fino dal 1770 era stato rettore di Azzanello, indi arciprete di Annicco. Fu assassinato il 16 dicembre 1798 a Milano.
- 4778, 22 novembre. Omobono Capelletti, dottore di Sacra Teologia, anteriormente parroco di Agnadello, m. l'8 maggio 4799.
- 1799, 9 ottobre. Giovanni Bartolomeo Zamboni di Pumenengo, rettore di Spinadesco dal 1794. Passò nel 1818 prevosto a Cassano d'Adda, ove morì nel 1835.
  - 1818, 7 luglio. Giovanni Battista Scarpini di Covo, già parroco di Mozzanica nel 1812, morto il 2 aprile 1836.
  - 1836, ... ottobre. Filippo Pizzi di Covo, m. il 6 luglio 1868.
  - 1870, ... novembre. Ignazio Bocchi, attuale preposto.

# Parrochi porzionari indi proposti di Fontanella (1)

- 1443. Macro De Clara di Corleto Perticara, della diocesi di Tricarico, nella Basilicata, viene eletto e istituito rettore alli 9 gennaio 1443. Nel 1508 erigesi canonicamente il Collegio di quattro parrochi porzionari, giusta la bolla 5 ottobre 1504 del pontefice Giulio II.
- (1) Giova ripetere che nella diocesi eremonese computavansi diversamente da noi gli auni, cioò aò incarnatione e non a nativitate Christi, quindi la differenza delle date rilevate negli archivi di essa da quelle che riscontransi in altri luoghi.

1512. Giacomo Ferrari.

1520. Cristoforo Allegroni.

1522. Nicolò Pisoni.

1554, 3 gennaio. Agostino Moroni, m. il 4 maggio 1580.

1562. Alberto Doninelli.

15 .... Bernardo (od Orlando) Pisoni.

15 .... Giovanni Pietro Monti (1).

1571. Pietro Antonio Marsi.

1573. Gaspare Guerra. 1576. Annibale Gaffuri.

1577, 4 gennaio. Angelo Donineni, m. il 3 aprile 1601.

1577, 22 agosto. Angelo Rominelli.

1578, 29 aprile. Giovanni Antonio Moroni.

1581, 15 febbraio. Marc'Antonio Marsi.

1581, 20 febbraio. Antonio Zerboni.

4588, 7 marzo. Giovanni Battista Toscani di Caravaggio. Nel 1591 passò rettore porzionario in Antignate, e nel 1608 rettore alla parroeliia di Covo, cui rinuneiò nel 1631.

4590, 23 maggio. Mario Sandrini.

1591. Marco Marchini.

1592, 20 febbraio, Gerolamo Zucchi.

1599. Antonio Capredoni.

1601, 14 luglio. Giovanni Francesco Cropelli.

1604, 26 novembre. Giovanni Antonio Pettarelli, passo nel 1611 parroco ad Agnadello.

1605. Gaspare Marsi, m. il 20 aprile 1613.

1612, 15 febbraio. Giovanni Maria Locatelli, m. 12 settembre 1651

1613, 17 agosto. Giovanni Maria Perarini.

1615, 22 febbraio. Curzio Sermazzi.

1621, 18 ottobre. Giulio Denti.

1625, 4 novembre. Giulio Borella.

1628, 5 ottobre. Bernardino Polenghi.

4629, 6 novembre. Giovanni Battista Cornacchiari, m. il 28 novembre 4654.

1630, 12 gennaio. Paolo Maridati, m. il 9 agosto 1632.

1631, 13 settembre. Stefano Dusini, m. nel 1651.

1631, 13 Settembre, Sterano Dusini, in. ner

1631, Antonio Gorani.

1634, 20 febbraio. Simone Agrippa.

(1) All'atto della visita fatta dal vescovo Niccolò Sfondrati, alli 24 novembre 1565 in Fontanella, i parrochi porzionari erano Alberto Doninelli, Orlando Pisoni, Agostino Moroni e Giovanni Pictro Monti (Archivio Diocesano di Cremona).

1639, 14 dicembre. Giovanni Antonio Nova, m. nel 1652.

16.... Antonio Lurani, m. il 2 agosto 1665.

1652, 11 dicembre. Antonio Tomada, m. il 22 gennaio 1672.

1652, 31 gennaio. Carlo Selvini, m. il 22 gennaio 1680. 1665. 14 dicembre. Marco Andrea Gozzi, m. 15 aprile 1673.

1669. Bartolomeo Monti, m. il 28 novembre 1673 (1).

1673, 24 luglio. Bernardine Sabbadini, m. il 17 settembre 1697.

1674, 21 febbraio. Giacomo Tomada.

1676, 2 marzo. Cristoforo Garuffa, m. il 2 marzo 1694.

1677, 2 marzo. Giacomo Marsi, m. il 2 settembre 1690.

1680, 25 aprile. Francesco Bertagnini, m. il 26 gennaio 1716. 1690, 2 dicembre. Marco Antonio Zamboni, m. l'8 maggio 1695.

1690, 2 dicembre. Marco Antonio Zamboni, m. 18 maggio 1695, 1692, 5 luglio. Stefano Dondeo, già rettore di Covo sino dal 1659, morto il 13 aprile 1702.

1695, 12 agosto. Marc'Antonio Guarguanti, m. il 25 sett. 1749.

4697, 23 luglio. Giacomo Arrigotti, m. nel 1794. 1702, 21 giugno. Giavanni Maria Guarguanti, m. il 12 febb. 1709. 1709, 12 giugno. Carlo Giuseppe Volpini, passato nel 1719 alla par-

rochia di Melotta. 1716, 7 luglio. Giacomo Longhenini, detto Cazzamala, m. il 16 gennaio 1724.

1719, 31 luglio. Giuseppe Colonnetti, m. il 7 giugno 1765.

1724, 1 febbraio. Carlo Francesco Calza, m. il 9 giugno 1742.

1725, 29 gennaio. Giacomo Antonio Concari, cherico, coll'avverata condizione che progredisca al sacerdozio, passò nel 1730 a reggere la parrochia di Picenengo.

1730, 12 giugno. Giovanni Pietro Merisio, m. il 25 marzo 1776, non surrogato.

1742, 12 luglio. Alessandro Beccaria, m. il 25 marzo 1752.

1749, 4 dicembre. Giacomo Arrigotti, secondo di questo nome, decesso il 6 novembre 1779, non rimpiazzato.

Con decreto 45 novembre 4732, il vescovo di Cremona, Ignazio Maria Fraganeschi, accorda alla Chiesa di Fontanella il titolo di prepositura e quello di preposti alli tre parroci in attualità di scrvizio chiamati fino allora rettori, cioè alli rettori Giuseppe Colonnetti, Giovanni Pietro Merisio e Giacomo Arrigotti, non che al quarto da nominarsi, che fu il seguente:

(1) Il Mouti fu diacono porzionario dal 1 luglio 1653 fino al giorno 21 agosto 1663, in cui riunuciò per liberani ressignationem. Ad onta di alcune affermative avute, non oseremmo assicurare che nello stesso anno 1669 divenisse parroco. 1753, 8 giugno. Stefano Rozzoni di Calvenzano, già rettore nel 1751 di Cumignano, passò nel 1763 parroco di Calvenzano.

1763, 30 maggio. Marc'Antonio Giorgi, di Calcio, m. il 17 febbraio 1766.

1765, 4 settembre, Francesco Lodrini, dottore di Sacra Teologia. passato nel 1772 parroco di S. Maria in Campagna.

1766, 29 agosto. Giovanni Francesco Ribolla, di Fontanella, m. il 23 settembre 1790, non sostituito.

1772. 29 agosto. Giuseppe Lombardi, dottore di Sacra Teologia.

Nel 1793 ottenne in virtù del decreto 7 gennaio che fosse soppresso il piano di quattro parrochi porzionari, e che invece vi fossero un solo parroco e tre vicari canonicamente istituiti. Alle tre porzioni dei tre proposti non stati surrogati vennero pertanto nello stesso anno nominati tre vicarii coadiutori all'unico preposto rimasto. Il Lombardi moriva il 13 febbraio 1693 primo preposto unico.

1793, 29 marzo. Alberto Feliciano Gambara, dottore in Sacra Teologia, già sacerdote a Soncino, m. il 21 luglio 1828.

1830, 22 giugno. Luigi Uberti di Agnadello già parroco in patria fino dal 1818, non venne eletto proposto a Fontanella dal Consiglio comunale che nel 1830, quantunque avesse sostenuto il concorso alli 10 settembre 1828. Passò nel 1847 arciorete a Paderno, ove mori il 15 maggio 1861,

1851, 22 gennaio. Antonio Poli di Cremona.

# Parrochi di Mozzanica

1443, 6 luglio, Pietro Cavalleri,

4508. Fermo Vicari.

15 .... Cristoforo Mariani. 1553, Stefano Bosolini,

1581, 28 aprile. Stefano Isabelli, fatto rettore dopo sette anni di vacanza per mala intelligenza tra i patroni e la curia.

1613, .. novembre, Luigi Bianchi, rinunciò la parrochia nel 1639.

1639, 20 dicembre. Pietro Barussi.

1654. Giacomo Antonio Acerbi di Antignate. Nel 1679 passò ad un posto parrochiale in patria, lasciando ai parrochi di Mozzanica l'attuale casa parrochiale.

1680, 28 febbraio. Bernardo Moroni, m. 1'8 aprile 1715.

1715, 6 agosto. Giuseppe Maria Vassalli, già parroco di Covo nel 1702, indi arciprete di Fornovo nel 1708; m. il 5 dicembre 1736. 1737, 12 febbraio. Giovanni Battista Pagliarini di Covo, passò par-

roco a Casirate nel 1753.

1754, 15 gennaio. Pietro Canzoli, m. il 29 aprile 1760.

1760, 16 settembre. Giacinto Maria Coghi di Caravaggio, morto d'anni 86 alli 21 giugno 1811.

1812, 20 aprile. Giovanini Battista Scarpini di Covo, passò nel 1818 parroco in patria.

1819, 2 aprile. Giovanni Angelo Bolzoni di Crema, morto il 3 ottobre 1827.

1828, 19 febbraio. Francesco Fedeli di Caravaggio, morto il 17 marzo 1835.

1835, 49 agosto. Benedetto Fedeli, fratello del precedente, morto il 19 marzo 1860.

1860, 21 agosto. Giuseppe Sanga, di Covo.

## Abati commendatari di Castello Barbata

14.... Ambrogio Lampugnano, abate regolare benedettino di Cereto (1) e Barbata. Morto nel 1458.

1458. Guglielmo dei signori d'Estonville e Vallemont, di chiarissima stirpe normanna congiunta per sangue alla Reale Casa di

(1) Giulini Giorgio, Abbarie passate in commenda nello Stato di Mitano, ms. esistente nell' Anbrosiana — Cereto, insigne badla, di cui già parlamen nella nota 1 a pag. 68, riferendoci a quella di Barbata; sorge a pochi passi dal podere modello di Corte del Palasio, sulla sintata del Torno, appo la foce di questo faunicello nell' Adda. Li abitato appartiene attualmente al distretto di Pandino, circondario di Crema, provincia di Cremona. Benno conte di Cassino, che vi possedera un eastello, confermò, nel 1073, si Benedettini di Cereto le donazioni

Francia, monaco della congregazione di Cluny, arricchito di moltissime prebende, cardinale nel 4486, vescovo di Digne e di Porto, poi di Ostia e Velletri, ove fondò il palazzo episcopale, legato a latere in Francia e Inghilterra, Fiformatore dell' Università di Parigi, arciprete di Santa Maria Maggiore a Roma, camaringo della S. R. C., primo abate commendatario di Cereto e Barbata. Questo distintissimo personaggio, che introdusse nel 1481 in Cereto i Cistercensi (1), venne appellato da Francesco Filelfo sostegno e salda colonna della Chiesa. Morto nel 1483.

1518. Leonardo Grosso della Rovere, fratello del cardinale Clemente e nipote da parte di sorella del pontefice Sisto IV, vescovo di Agen, cardinale nel 150%, arciprete della basilica Liberiana, abate commendatario di Cereto e Barbata. Morto il 27 dicembre 1820 (2).

4526. Federico Cesi dei duchi d'Acquasparta, abate commendatario come sopra, vescovo di Todi nel 4534, cardinale nel 1544, trasferito alla chiesa di Cremona nel 4551, e a quella di Porto nel 1564. Morto il 20 gennaio 4565 (3).

già loro fatte dai propri genitori, Alberico ed Erlinda, per erigervi, colo convento, una chiesa ad nore dapprima della Vergine, poi dei santi apostoli Pietro e Paolo. Tali donazioni andarono ampliandosi, nel 1136, con molti beni nel Lodigiane en el Cremasco, per opera del gentiluono milanese, Pietro o Alberto Oldrati, che il Corio appella addirittara il vero fondatore del monistero, e, nel 1147, per opera del vescovo laudense, Lanfranco Cassino, con altri beni spettanti all'episcopio nel distretto di Corte Palasio (curte de Plasano). I Clatercensi, ultimi investiti dell'abais, anarono e abbonivos quei fondi, untamente a quelli ch' essi modesini acquistarono di poi fra i più sterili e refratari ad ogni coltivazione nella Ghiara d'Adda (pertiche 28,000). Avendo I Venesiani, allos scorcio del secolo XV, ridotto a fortezza il convento, esso deteriorò in guias che nel secolo susseguente si pensò a riedificarlo con maggiore sfarro ed eleganza (Vignati Cesare, Lodic il suo territorio — nell'Illastrazione del Lombordo Vernoto.

(1) Cosà il Giulini nel mentovato ma.; ma altri autori vogliono che, fino dal 1137, i Benedettini venissero surrogati a Cereto dai Cisterenai, taluni de'quali tenevano negli ultimi tempi una casa di villeggiatura anche ad Antigante. Questi ultimi però appartenevano al monastero di San Giovanni in Caravaggio e possedevano nel territorio antignatese le possessioni della Campagna e della Barona.

(2) Giulini ms. cit. — Fleury, Storia Ecclesiastica — Cardella Lorenzo, Memorie storiche dei cardinali.

(3) Ibidem, ibidem — Federico Cesi fu vescovo di Cremona dal 1551 al 1560, senza però dimorarvi. Il Cardella pone la sua morte nel 1565, l'Ughelli invece la porta al 1561. 1805. Pier Donato Cest, nipote al summentovato, cherico della Camera Apostolica, presidente a Ravenna, vicelegato, poi legato a Bologna, nunzio in Francia. Investito egli pure delle duc abazie di Cereto e Barbata, venne eletto cardinale alli 17 maggio 1870. Egli però aveva rimunciato, il 28 del precedente aprile, alla prima in favore di que' monaci, e ritenuta la seconda, ove nel 1880, fi gurava quale suo vicario perpetuo il sacerdote Aurelio Monato con un assegno di pert. 810 in terreni e un provento annuo di cento scudi, compresi i canoni livellari. La parrochiale di Barbata in tale anno era un membro dell'antica abaziale, di cui si ravvisano gli avanzi nello scalcinato castello, ed era dedicata a Santa Giulia, come risulta dalla visita fattavi dal vescovo Niccolò Sfondrati. Il commendatario Pier Donato Cesi percepiva annualmente dall' affitto dei beni abaziali 2000 scudi. Esso mancò ai vivi nel 1886 a 65 anni (1).

1886. Angelo Cesi, vescovo di Todi fino dal 1866, cherico della Camera Apostolica, parroco di Covo e abate commendatario di Barbata, ove, nel 1605, eresse dalle fondamenta l'attuale chiesetta parrochiale dedicata ai SS. Apostoli Pietro e Paolo, come appare dall'iscrizione posta in fronte alla porta. Sopra calde istanze dei Fontanellesi concedette loro nel 1606 una parte delle reliquie dei anti Cassiano, Calisto e Fortunato, che al pari di lui crano stati tutti vescovi di Todi. Aveva già varcato l'ottavo lustro di età, quando mori in questo medesimo anno. Fu amantissimo delle lettere e studiosissimo dell'antichià (2).

1628. Pier Donato Casi, cherico della Camera Apostolica, prefetto del porto e della fortezza di Civitavecchia, tesoriere pontificio nel 1634, cardinale nel 1641, indi legato a talere, canonico nella metropolitana di Toledo in Ispagna, ecc. Nel 1646 rinunciò la commenda abaziale di Barbata ol seguente suo nipote, e spirò il 30 gennaio 1636, all'età di 71 anni (3).

1646. Federico Sforza dei duchi di Segni e conti di S. Fiora, cardinale, procamerlingo, vescovo di Rimini, protettore dei regni

<sup>(1)</sup> Giulini, Fleury e Cardella, op. cit. — Canobio Lodovico, Proseguimento della Storia di Crema, narrata da Alamanio Fino, op. cit. — Risposta al l'informazione dei monaci Cisterciensi all' Eccelso Consiglio secreto di Milano, quaderno stampato senza data.

<sup>(2)</sup> Ughelli Ferdinando, Storia Sacra, tomo I. — Besozzi Annibale, Notizie storico-cronologiche di Fontanella, op. cit. — Archivio Centrale Governativo di Milano, Culto, Abazie, Barbata:

<sup>(3)</sup> Archivio Centrale Governativo, ibidem. — Cardella, op. cit. — Giulini, ms. cit.

di Napoli e di Sicilia, archimandrita di Messina, ecc. Rinunziò egli pure, nel 4671, la commenda di Barbata al seguente suo nipote, e cessò di vivere il 24 maggio 1676 (1).

1671. Massimiliano Sforza-Cesarini, fratello a Federico conte di Santa Fiora, che nel 1697 ricomprò la ducea di Segni venduta dal comune loro zio Mario nel 1639 — Non che abate commendatario di Barbata, Massimiliano fu pure canonico di S. Pietro in Vatienno. Rese l'ultimo resporto il 7 settembre 1688 (2).

1690. Luigi Omodei dei marchesi di Vilanova e Pioppera, partizio milanese, eletto cardinale alli 13 febbraio del medesimo anno 1690, in cui fu investito della commenda di Barbata. Dolce, affabile, amante della pietà e della giustizia, esci di vita nel 1706, avendo appena tocco il cinquantesimo anno (3).

1711. Antonio Ulrico duca di Brunsvick e Luneburg, nominato all'abazia dopo ch'essa era da 5 anni vacante, in virtú della lettera apostolica 15 maggio 1711. Se ne dimise due anni appresso a favore del seguente.

4713. Bernardino conte Scotti da Milano, uditore della Sacra Rota e governatore di Roma. Personaggio di acuto e sublime ingegno, addetto al Collegio degli avvocati in patria, divenne egli pure cardinale il 6 dicembre 1718, e morì nel 1726 all'età di 71 anni (1).

1727. Niccolò Maria Lercari, maestro della Camera Apostolica, eletto cardinale un anno prima, alli 9 dicembre. I molti suoi meriti agevolarongli la via alle principali cariche e dignità della Corte pontificia, fra cui a quella di segretario di Stato. Egli era nato a Taeggia, nella diocesi di Albenga, da una delle più cospicue famiglic di Genova e morì a 82 anni, nel 1757, ascritto a tutte le congressioni di Roma.

1752. Cesare Alberico Lucini ebbe il possesso dell'abazia di Barbata, mediante rinuncia del precedente investito suo genitore-

- Archivio Governativo di Milano, Culto, Abasie, Barbata. Litta Pompeo, Famiglia Sforza.
  - (2) Ibidem.
- (3) Dall'inventario, che si compilò alla morte dell'Omodei, emerse come i beni dell'abazia formassero una tenuta di 18,000 pertiche, tutta nuita e consistente in campi, vigne, prati, boschi, cane ad uso di mezzainoli e di pigionanti. Essa era lavorata da 17 mezzadri e da Intertanti pigionanti, i quali divideransi tutti i frutti a metà coll'inventito. Dal 1706 l'abazia restò vacante fino al 1711. (Tali noticie e quelle relative ai susseguenti sono tutte desunte dall'Archivio Centrale Governativo di Milano, alla classe citata).
- (4) Il cardinale Scotti lasciò il propiio nome a una fattoria e ad una porzione del latifondo beneficiario, chiamata ancora la possessione Scotta, di pertiche 826, tav. 1.

Tale trasmissione fu approvata con dispaccio 27 aprile dal conte Gian Luca Pallavicini, maresciallo imperiale, ministro plenipotenziario e generale comandante della Lombardia, con riserva della pensione della metà delle rendite.

1757. Francesco Corrado Casimiro Rodt di Marienburg, cardiale, vescovo-principe di Costanza, ad onta della suesposta cessione, venne, alla morte del cardinale Lercari, investito dal contefice della badia di Barbata. La nomina fu sancita col regio placito 23 luglio 1757 dell'imperatrice Maria Teresa. Il cardinale di Rodt morì di apoplessia nel 1775, in età di 60 anni (1).

1776 Gaetano Vismara fu simultaneamente investito dell'abazia di Barbata e di quella di S. Elisabetta, resasi vacante nel borgo di Busto Garolfo, per la morte, avvenuta il 7 dicembre 1775, del cardinale Fabrizio Serbelloni, vescovo di Osta e Velletri e legato di Bologna (placito regio 13 agosto 1776). È a rimarcarsi come nell'anno susseguente l'abate Giulio Cesare de' conti della Somaglia ottenesse dalla Santa Sede una pensione di scudi 150 sopra l'abazia di Barbata e che il sacerdote Petrazzini ne conseguisse altri 170, nel giugno 1780 - Gravi contestazioni in materia d'acqua irrigatoria insorgevano nel 1781, come in tutti i luoghi propinqui, anche fra la commenda abaziale di Barbata e la nobile casa Barbiano di Belgiojoso di Milano - Nel giorno 16 settembre 1799 restituivansi al consigliere abate Gaetano Vismara i beni della badia. che, già affittati a Giuseppe Molteni, erano stati appresi e venduti dal Governo Cisalpino alla Repubblica Francese a parziale sconto della grave contribuzione di 8 milioni imposti dai suoi generali alla

(1) Affittuario generale dei beni dell'abazia in tale epoca era quel Giuseppe Gioja di Milano, originario di Roma, il quale, alla medesima guisa del cardinale Scotti , trasmise il proprio nome a due altre porzioni dell'immenso podere; di cui l'una della misura di pertiche 851. tavole 3, e appellata propriamente Gioja, spetta ora alla signora Bianca Taccioli, moglie al nob. signor Alessandro Gualdo, e l'altra chiamata Giojetta, ammontante allora a pertiche 621, tavole 21, venne testè acquistata dopo molti trapassi e con un quadruplice aumento di perticato (2,300) dall' ingegnere Rodolfo Muoni di Antignate. Rileyammo pure dalle carte dell'Archivio Governativo di Milano, come, addi 14 giugno 1769, l'abate Giuseppe Manetti, vicario forse della badia, inoltrasse reclamo all'autorità tutoria contro gli scultori Nava, padre e figlio, i quali, essendosi obbligati di ultimare pel mese di giugno 1766 l'altare a vari marmi della chiesetta commendataria, avevano lasciati scorrere altri tre anni senza avere adempinta la loro promessa. - L'abazia fu sopra ogni memoria d'uomo costantemente in possesso del diritto di esercitare osteria nel comune di Barbata.

Lombardia. Tali beni furono alienati dal Ministero dello Finanze, pel prezzo di milanesi lire 472,983. 7. 3, ad uno dei forniori dell'armata, Giuseppe Manara (1), quale cessionario dell'agento Michaud, il giorno 20 aprile 1799, vale a dire un giorno prima di quello in cui il già ministro della guerra, generale in capo B. L. Giuseppe Scherer, sconfitto a Cassano dalle forze riunite di Kray, Melas e Souvarow, aveva dovuto cedere il passo dell'Adda all'inimico, e lasciare il comando delle sue truppe a Moreau, che non fu di lui più fortunato.

Col Vismara finisce la serie degli abati commendatari di Batbata, i quali, fruendo altrove del pingue piatto prelatizio, destinavano dei vicari a supplirii, come parroci dell'abazia. L'ultimo vicario nominato dal Vismara fu il sacerdote Pietro Antonio Patizzi, la cul nomina venne placitata dal Governo col dispaccio 10 agosto 1705.

Ripristinata nel 1800 la Repubblica Cisalpina, e ritenuta ferna da essa e dai successivi governi la vendita fatta dei beni che già costituivano il patrimonio della sciolta commenda abaziale, la nomina dei parroci di Barbata venne, come richiedevasi, deferita al competente Ordinario Diocesano, colla normale riserva della regia placitazione.

Laonde il sacerdote Pietro Antonio Patizzi, che avevala già ottenuta, segna il principio della nuova serie parrochiale.

### Parrochi di Barbata

- 1795. Pietro Antonio Patizzi, parroco, morto il 29 ottobre 1829. 1830. Giacomo Antonio Paneroni, parroco, morto nel 1864.
- 1868. Giovanni Verdelli, eletto con generale soddisfazione parroco il 31 maggio 1868.
- (1) Il fornitore Giuseppe Manara era l'avo paterno dell'eroico Laciano Manara, il cui nipote Fabio Manati, ufficiale nella R. Marina, possiode ancora vasti tenimenti nei dintorni, cioò le quattro possessioni dette le Fornaci, già appartenenti anch'esse alla badia di Barbata e ammontanti allora a pert. 2,414, tav. 22.

\_\_\_\_

# Cenno genealogico sulla famiglia degli Isei ora Oldofredi

La famiglia degli Isei venne così appellata dal grosso ed ameno villaggio che sorge in capo al Schino e che le fu ripetutamente conferito in feudo. La prima denominazione però veniva mutata col volgere de'tempi in quella di Oldofredi. Il Sansovino, riportando l'origine degli Oldofredi all'anno 670, o per dir meglio in quel torno, accenna com' e' derivino per linea paterna da un barone della corte di Pertarito re dei Longobardi, e per linea materna da Gondeberto, fratello al medesimo Pertarito, e re, esso pure, di que'nordici nostri conquistatori e dominatori (Sansovino Francesco, Origine e fatti delle famiglie illustri d'Italia, Venetia, presso Combi e la Nou, 1670, pag. 464).

Lanfranco e Giacomo da Iseo presentaronsi, nel 1152, all'imperatore Enrico VI di Svevia per definire la contesa insortafra Bergamaschi e Bresciani; il secondo di essi cra inoltre nel novero dei testimoni della città di Brescia che sanzionarono con solenne giuramento il patto d'alleanza fra le città di Milano, Brescia, Bergamo, Cremona e Lodi, li 7 maggio 1167, un mese dopo la lega di Pontida (Vignati Cesare, Storia diplomatica della Lega Lombarda con XXV documenti, Milano, Pietro Agnelli, 1866, pagina 430). Anche nel 1200 scorgiamo un Giacomo d'Iseo firmare alli 5 dicembre l'atto di concordia fra Bresciani e Cremonesi (Archivio segreto di Cremona); e nel 1238 un Graziadio da Isco spedito con Romandino da San Gervasio a Milano per trattare la resa di Brescia coi commissari del secondo Federico di Svevia. Ite a vuoto le pratiche, i Bresciani risolvettero di vincere o morire, e sostennero il memorabile assedio (Odorici Federico, Storie bresciane, vol. VIII, pag. 360 - Cocchetti Carlo, Brescia e la sua provincia).

Dicci anni appresso (1248), due vere amazzoni, due sorelle, Tiburga ed Imazza, figlie di Gerardo degli Isei, mettevansi alla 46

testa di altre 13 donne e acquistavano ai Bresciani il castello di Montecchio. L'eroico fatto forniva non ha guari argomento ad un romanzo di Costanzo Ferrari (Brescia, vol. 3, Gerolamo Quadri, 1847).

Nel prezioso volume che Cesare Cantù scrisse su Ezelino da Romano, leggesi come la famiglia Oldofredi parteggiasse, nel 1258, pel celebre sire di Bassano (Cantù Cesare, *Ezelino da Romano*, Milano, Giacomo Gnocchi, 1851, pag. 349).

Jacobino, che denomineremo seniore per distinguerlo dall'omonimo del secolo XV, nacque a Peschiera presso Iseo, sul cui monticello piantò una rocca munita di altissima torre. Fu luogotenente generale nel 1305 di Gotardo Gambara, supremo capitano dei ghibellini bresciani, indi podestà di Milano per sei mesi nel 1315, ed anco nel 1321. In quest'ultimo anno entrò in lizza contro Roberto d'Anjou, re di Sicilia, e agcvolò a Marco Visconti la presa di Vercelli, battendo e catturando le milizie catalane che il re aveva inviate a Santià, ove già trovavasi, con poderosa mano di Guelfi, l'esule milanese Martino d'Agliate. Non ebbe così propizia la sorte quando mosse poco dopo per soccorrere il castello di Bassignana, che, sebbene virilmente difeso dai partigiani di Matteo Visconti, cadde nullameno in balia di Raimondo della Torre, unitamente alla villa e al castello di Pezzè. Non riescì, e soggiacque pure a gravi perdite, mentre, nello stesso anno, tentó passare il Po e dare battaglia all' inimico. Morì nel novembre 1325, Mirasi ancora il suo monumento sepolerale sulla facciata della chiesa primaria d'Isco. Egli è uno di quei podestà che ressero Milano nel periodo di cui il Giulini lasciò una lacuna nella relativa serie; ottenne che il proprio stemma venisse sculto nella piazza de' Mercanti e appare fra i più illustri personaggi della sua famiglia (Flamma Galy., Manipulus florum, in Muratori, Rerum Italic. script. vol. XI. - Chron. Astens., ibidem, cap. CII, pag. 258 - Calco, Corio, Rosmini ed altri a quest'anno).

Il milite Oldofredo da Iseo fu podestà di Vicenza nel 1331, e fu seppellio nella chiesa di S. Francesco in Brescia. Devesi a lui il primo pensiero di aver derivato, nel 1347, dall' Oglio il canale o roggia della Fusa, tanto utile pel trasporto di grani, cale, ferramenta ed altri materiali, non che pei molti ediizi, cui dà moto, e sovratutto per l'irrigazione dei territorii di Palazzolo, Cologne, Rovato, Coccaggio, Castegnate e Travagliato (Cocchetti Carlo, op. cit.

— Archivio Oldofredi — Archivi comunali di Erbusco e di Rovato).

Un terzo Giacomo o Jacobo, perocché tanto questi noni che

Un terzo Giacomo o Jacobo, perocchè tanto questi nomi che i loro diminutivi sono tradizionali in famiglia, fu podestà di Cremona nel 1363 e nel 1364, e di Parma nel 1366 (Archivio Oldofredi, pergamene originali).

Nel marzo 1378 Barnabò Visconti, signore di Milano, inviava a Bergamo Giovanni de la Sicha, capitano di cavalleria, con Giacomo de' Pii, i quali, associatisi a Giovanni d'Iseo, figlio di Oldofredo. assalirono e bruciarono Alzene, Albano, ecc. (Castelli Castello, in Muratori, Rerum, Italic, script., vol. XVI, colonne 849-850), Intorno al medesimo anno quest'ultimo presentavasi alle porte del castello di Castrezzato con 500 cavalli e 800 nedoni per saccheggiarlo, Impauriti gli abitanti rifuggirono tutti in chiesa; il caso era disperato; ma una singolare tradizione, non nuova negli annali de'popoli, vuole che in quella apparissero all' Oldofredi moltissimi armati, per cui rivolto a' suoi: Retrocediamo, disse loro, si combatte coi fanti, non coi santi. Altri fatti resero temuto in Valcamonica il nome suo. Epperò non è a farsi meraviglia se Giovanni venisse, nel 1380, rimeritato dallo stesso Barnabò Visconti col titolo di conte d'Iseo e di Val Bracciano. Egli cra vicario di quasi tutta la Francia corta, e, oltre il borgo, la riviera e la valle d'Iseo, possedeva Clusone, Borgonato, Roccafranca, Lumezzana e altre terre e castella con un'entrata di 80 mila scudi (Bratiano, L'armeggio di Brescia, 1684 - Rinaldi padre Fulgenzio, Monimenti historiali dell'antico e nobile castello d'Iseo, Brescla, 1685).

Correndo il 25 giugno 1392, Gian Galeazzo Maria Visconti, nipote a Barnabò, insigniva cavalieri nella chiesa in costruzione di Santa Maria della Scala a Milano i signori Francesco Scotto di Piacenza, Bernardo de' Maggi di Brescia, Boino, figlio di Baldi da Perugia, e Arrighino Oldofredi del fu Antonio d'Iseo (Castelli Castello, op. cit., colonne 886-887) - È noto, come fedele alle avite tradizioni, Cristoforo d'Iseo si palesasse egli pure nel successivo anno 1393 caldissimo ghibellino. Divenuto signore di Brescia nel 1404, Pandolfo Malatesta escludeva dall'amnistia e privava delle loro terre e feudi Arrighino e i fratelli suoi d'Iseo (Biblioteca Quiriniana di Brescia) - Uno di essi, Rodolengo, male acconciandosi al giogo, davasi col figliuoletto Gottifredo a Giammaria Visconti, duca di Milano (1409). Caduto il Malatesta, nel 1421. Rodolengo tornava in patria e chiedeva a Filippo Maria Visconti, succeduto al fratello nella signoria milanese, la restituzione d' Iseo; ma, avutone ripulse, rinfacciava al Duca l'ingiusta occupazione, e, riprendendo sdegnosamente la via dell'esiglio, trovava a Cesena presso l'antico suo nemico, il Malatesta, lieta accoglienza, dignità e cariche.

In quel mezzo, Giovanni e il figliuol suo, Jacobino da Iseo, che

denomineremo juniore per differenziarlo da quello più sopra appellato seniore, ottenevano, ma non sappiamo con quanta efficacia, dall'imperatore Sigismondo, mediante diploma 10 aprile 1415, lo stemma imperiale e l'investitura delle terre e quadre di Isco, Adro, Erbusco e Verola vecchia con ogni giurisdizione e titolo marchionale (Bratiano e Rinaldi, op. cit.) - Ben diversi furono i rapporti che passarono fra il mentovato Rodolengo e Filippo Maria Visconti da quelli che corsero fra quest'ultimo e Jacobino da Iseo. Siane prova l'addurre come sino dal 1418 Jacobino, unitamente al notajo Francesco Gallina, venisse adoperato in una missione presso il medesimo re dei Romani, convenendo, mediante atto 17 luglio, che questi non condurrebbe seco più di 500 armati in Lombardia (Osio Luigi, Documenti diplomatici tratti dagli Archivi Milanesi, vol. II, parte I, doc. XLIII, pagine 64-65); siane prova il seguente episodio che pur troppo accenna alla tristezza e alla ferocia di quella età. Allorchè Brescia fu presa nel marzo 1421 dal Carmagnola, un cittadino osò mormorare del Duca. Jacobino, che trovavasi colà, facevalo appendere ad un laccio con queste parole sopra: Sono a questa forca appeso perchè ho voluto parlare contro il rento (Cocchetti, op. cit.) - Più esplicitamente parra il fatto Camillo Maggi (De rebus patrige usque ad annum 1423) - Retulere etiam (allude agli ambasciatori inviati al Duca) civem quondam de Philippo Maria libere Mediolani loquutum, jussu Jacobi de Iseo civis Brixiani et Philippi familiaris, laqueo suspensum fuisse, cum hac inscriptione: Onia contra ventum mingere volui, laqueo suspendor - Negli Archivi Governativi di Milano figurano parcechie lettere indirizzate dal Duca a Jacobino d'Iseo, fra cui l'istruzione confidenziale impartitagli il 9 dicembre 1426, affinche implori dal re dei Romani gli aiuti richiesti più fiate e sollecitati invano, e quelle in data 6 maggio 1430 acció procuri di ottenere da quell' augusto la facoltà di decorare la propria figlia Bianca Maria del titolo di contessa, colla licenza di legare onninamente o in parte i suoi beni (Intorno a tale pratica presso l'imperatore veggasi: Biglia Andrea, Hist. Mediol., in Rerum Italic. script., t. XX - Odorici Federico, Storie Bresciane, vol. VIII, p. 199). Anche le lettere ducali 14 marzo e 31 ottobre 1430 citate da Michele Daverio nelle sue Memorie sulla storia del ducato di Milano e quelle 15 febbraio, 10 aprile, 6 maggio e 23 luglio esistenti ancora nei predetti Archivi, chiariscono viemmaggiormente quanto grande fosse la riputazione di cui Jacobino godeva, sia nelle negoziazioni politiche, sia nelle cose militari. Avvene testimonianza cziandio nella cooperazione ch' egli prestò a Gian Carlo Visconti,

detto il Piccinino, all' assedio di Urgnano, nel 1405, e nella delegazione affidatagli il 15 giugno 1408 da Pandolfo Malatesta, quantunque nemico e persecutore, come vedemmo, della sua famiglia, per conseguire da Giovanni Ruggero Suardi la dedizione di Bergamo - Antonio Brognoli nelle Memorie aneddote spettanti all'assedio di Brescia, avvenuto nel 1438, esprimesi di tal maniera sul conto suo: Eravi un almo partigiano dei Visconti, chiamato Giacomo da Iseo. I nostri inviati che erano al campo dello Sforza, lo pregarono a non volerlo ricevere in grazia; ma egli seppe meritarsela con segnalati servigi resi alla patria e alla Repubblica. Nell' istrumento 17 luglio 1439, che si conserva esso pure nell' Archivio Centrale di Milano, Filippo Maria Visconti vende, o se altrimenti si vuole, conferma a Jacobino da Iseo il fcudo di questo nome per diecimila fiorini. Col successivo mandato poi del 20 agosto, stesso anno 1439. Corradino de'Capitani di Vimercate, quale procuratore ducale, investe l'acquirente si del contado di lseo, che della riviera e del territorio di Pisogne, e glie ne trasferisce il dominio a mezzo di tre procuratori a ciò deputati coll'altro istromento del 17 precedente luglio. Evvi inoltre scritto che in detto prezzo vennero computati i 5000 fiorini che Jacobino aveva in addietro sborsati al Duca per la concessione di Candia (Picmonte), cui erasi sostituito dapprima Pandino, e poscia Villaregia, retrocessi da ultimo per avere Iseo colla riva del lago sino a Pisogne. I pagamenti vennero eseguiti nelle mani di Galcotto Toscano, tesoricre generale del Duca, nel citato anno, alli 17 settembre, ed annotati in un libro morello e bianco, a fogli 171, a tergo, e in un libro nero delle entrate, a fogli 86, a tergo. Il ragguaglio dei fiorini 10,000, che opcrossi juxta monetam novam, diede libras decem mille sexcentas sexaginta sex, soldos 13 et denarios 4 imperiales, e fu riportato nel libro albo familiae a foglio 203 - firmati: Millanus de Ripa nomin, Galeat, suprascript, Bertinus de Mirabiliis rationator.

Nel 1472, alli 25 agosto, il marchese Pallavicino e Giovanni Battista da Iseo, quali rappresentanti il duca Galeazzo Maria Sforza, assegnarono alcuni beni al monastero di S. Teodote in Pavia.

Autonio Mattoo di Iseo veniva rinviato a Torino, nel 1476, da Carlo il Temerario duca di Borgora, apre sollecitare monsimore di Château-Guyon a spedire all'armata sua tutti coloro che vi si erano arruolati (Lettera in data di Torino 1 E giugno 1476 seritta da Francesco Pictrasanta al duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza — Gingis le Sarra, Pipèches des ambassadeurs Milanais, etc. Paris 1838, vol. II, pag. 290). Non si sa precisamente come e quando gli Oldofredi perdessero nuovamente il marchesato d'Iseo. Quel ch'è certo si è che nel 1182 tenevasi quel castello per Gian Galeazo Sforza; perocchè nell' aprile di quell'anno, il Duca chiamava presso di sè il castellano d'Iseo per informato della sua mente, raccomandandogli che, durante la di lui assenza, disponesse in guisa onde i suoi figli guardassero attentamente la rocca (Archivio Cent. Gov. di Milano, Registro N. 55, Castellani, Constabili, 1479-1485, pa gina 141 retro).

Tomaso, figlio di Ercole Oldofredi, fu podestà di Salò nel 1767 capitano della Valcamonica nel 1773: altri della famiglia figurarono in tali cariche altrove, ma sarebbe troppo lungo il dire.

Ancorchè assai considerati in patria, gli Oldofredi si diffusero col tempo a Parma, Bologna, Cesena, Rimini, e tenevano podesteria propria a Casanova. Il ramo d'Iseo, passato a Cesena, ebbe nel 1443 da Sigismondo Pandolfo Malatesta i feudi di S. Mauro, e nel 1460 quelli di Gambettola e Bosco - Il già mentovato Gottifredo, figlio di Rodolengo, grato all'ottenuta ospitalità, fu uno de' più intrepidi condottieri di Malatesta Novello - Giuseppe Isei, canonico di San Pietro in Roma, pubblicò, nel 1581, un Discorso sopra il poema di Torquato Tasso, e più tardi i Commenti alle opere di Lucio Celio Lattanzio Firmiano, dedicandoli al cardinale Gerolamo Veraspi -Sigismondo Isei divenne, nel 1655, vescovo di Comaechio, ove pose la prima pietra della nuova cattedrale - Questo ramo spegnevasi. correndo il 1720 - Nel tralcio di Parma, egualmente estinto, emerse nelle matematiche Alfonso Iseo, che le professò nel monastero di S. Giovanni Evangelista (Affò Ireneo, Memorie degli scrittori parmiajani).

Lo stipite principale rimasto in Lombardia aggregossi per alleanze o eredità femminili i nomi e gli averi di altri nobili casati, quali sarebbero quelli dei Martinengo, Tadini, Coradelli, Pallavicino e Secco d'Aragona.

Il feudo di Urago e Pavone, di cui gli Oldofredi furono compartecipi, proviene dalla douazione fatta il 12 settembre 1366 da Barnabò Visconti alla propria moglie Regina della Scala; non che dalla vendita da essa fatta il 30 gennaĵo 1380 a Prevosto Martinengo, che rimetevalo ai propri discendenti d'ambo i sessi, fra i quali fu diviso. Egli è per ciò che Gerolamo Tadini ebbe a fruirne, nel 1680, coi Martinengo e coi Caleppio, quale figlio ed erede della propria madre Vittoria Martinengo. Venne poi investito del feudo Gabriele Tadini, unico figlio di Gerolamo, giusta il diploma 13 mazzio 1728 del doxe di Venzia, Aliyse Illi Mocenico: e allorchò egli mori, nel maggio 1709, la sorella di lui Vittoria, maritata al nobile Ercole Oldofredi, venivane investita con atto 10 maggio del medesimo anno. Mancata essa pure ai vivi, il 3 novembre 1774, i di lei diritti sopra Urago passarono, in virtù del decreto 26 febbrajo 1775 del doge Alvise IV Mocenigo, al primo dei suoi figli, Temaso-Giuseso Oldofredi, nato il 28 maggio 1722.

L'altro di lei figlio Orazio vide la luce il 17 febbrajo 1736, fi nel novero dei patrizi e consiglieri civici di Brescia, capitano di Valcamonica, condomino della Calciana, feudatario, esso pure, di Urago, paese un miglio discosto da Calcio, alla sinistra dell' Oglio, e otteme nel 1781 la chiave d'oro di ciambellano imperiale. (Avendo egli in tale incontro fatte le prove di nobilità, la famiglia possiede il fascio degli atti da lui presentati stoto il titolo: Probationes nobilitatis comitis et equitis Don Horatii Oldofredi-Tadini patricii civitatis Brirâce).

Nel 1796 gli Oldofredi trovavansi ancora al possesso delle quote loro spettanti sul feudo di Urago, aggregato alla Repubblica Veneta, e sul feudo di Caicio incorporato al Dominio Austriaco. In seguito ai sorvenuti mutamenti politici e a motivo delle corrispondenti conversioni fiscali, essi perdettero il diritto alle regalie, ma conservarono i beni allodiali tanto nell' uno che nell'altro luogo. Giusta il prospetto compilato nel 1846 dal R. Governo di Milano, il cudo d'Urago d'Oglio è qualificato nobile, gentile, reto, diriduo fra tutti i discendenti maschi e femmine delle famiglie dei conti Federico, Luigi e Giovanni Battista Martinengo, dei conte Gerolamo Calvindio fra Calvindio fra Calvindio fra Calvindio Calvindio proposito dei conti Federico, Luigi e Giovanni Battista Martinengo, dei conte Gerolamo Calvindio Calvindio proposito dei conti Fidipo, Celestino e Marianna Caleppi. Esso è appoggiato ad alcuni stabili di più 776 Presciani.

Da Tomaso-Giuseppe nacquero Giacomo c Gerolamo. Ebble il primo tre figli: Costanzo, che fu paggio dell'imperatore Napolcone I, Tomaso che fece, nella guardia d'onore italiana, le guerre di Spagna edi Prussia, e fu mortalmente ferito a lutterbach; e Luigi, da cui provengono Orazio, che ebbe nel 1848 la ventura di truttare col generale Benedek la capitolazione di Pizzighettone, ove tro-avasi commissario distrettuale, e Gerolamo, che, entrato giovinetto nella carriera militare, si stabili in Germania, sposò la baronessa Hager, ed a seguito delle ferite riportate, nel luglio 1863, alla battaglia di Skalich, to pensionato col grado di generale.

Gerolamo, figlio primogenito di Tomaso-Giuseppe, e fratello, come dicemmo, di Giacomo, venne confermato con sovrano rescritto 20 novembre 1816 nel titolo di conte, fu prefetto di Modena, poi di Bologna, cavaliere dell'ordine Gerosolimitano e dell'ordine di Leopoldo, commendatore di quello de' SS. Maurizio e Lazzaro, delegato provinciale e socio onorario dell'Atenco di Brescia, consigliere aulico, vicepresidente dell'I. R. Governo di Milano. Dalla nobile Tadea Longhena ebbo anche costiti due figli, vale a dire, Ercole, nato il 40 settembre 1810 a Modena, e Pietro, nato il 24 ottobre 1814 a Brescia.

Il primo dei due, Ercole, già aggiunto alla R. Delegazione Provinciale di Milano, commissario nel 1848 a Bergamo per gli affari civili e militari in nome del Governo Provvisorio di Lombardia. esulò poscia in Picmonte, ove sorti due volte deputato presso il Parlamento Subalpino (VII e VIII legislatura), e, cessata nel 1855 la guerra di Crimea, accompagnò il conte Camillo Beuso di Cavour al Congresso di Parigi, ove rimase fino alla stipulazione del trattato di pace fra le Potenze alleate e la Russia. Nel 1859 era direttore della ferrovia Vittorio Emanuele, per cui potè essere utilissimo all'armata franco-italiana: ed avendo nell'anno successivo l'eletto re d'Italia, Vittorio Emanuele II, occupata l'Umbria e le Marche, Ercole Oldofredi veniva scelto a disimpegnare una assai dilicata missione presso la stessa persona dell'imperatore Napoleone III, relativamente alla cessione di Nizza e Savoja. In premio di tali servigi fu eletto commendatore dell'ordine Mauriziano, ufficiale della Legione d'onore, prefetto, come il padre, a Bologna, e nel 1861 senatore del nuovo regno d'Italia. Devesi poi ascrivere a suo merito grandissimo l'essersi saputo cattivare, col proprio amico, commendatore, senatore, avvocato Michele Angelo Castelli, già direttore generale degli Archivi Governativi a Torino, ed ora primo segretario di S. M. pel Gran Magistero dell' Ordine Mauriziano, ecc., la speciale affezione e l'illimitata fiducia di quell'insigne uomo di Stato, che fu il conte di Cayour.

Egli possiede ancora, a Caleio, un sontuose palazzo, a guisa di casciello, con sutpendo giardino all'inglese, ove l'imperatore dei Francesi, Napoleone III, vinte le battaglie di Magenta e di Melognano, stanziò nei giorni 16 e 17 giugno 1859, con tutto il suo stato maggiore, prima di vincere anche l'altra decisiva battaglia di Solferino. Essendosi conjugato alla gentile e colta marchesa Maria Terzi, figlia del conte e marchese Luigi Terzi da Bergamo, e della principessa Elisabetta Galitzin, il suo talamo fu coronato da numerosa et eletta prole, fra cui i due maschi: Gerolamo, anto il 23 ogosto 1840, amantissimo delle belle arti e massime della scultura; e Teodaldo, nato il 10 giugno 1844, che, arrodatosi nella regia milita, figurio nel 1866, quale ufficiale

di artiglieria, all'assedio di Borgoforte, e fece sotto il generale Medici la campagna del Tirolo, ottenendo la menzione onorevole per l'ardito passaggio del Cismone.

Pietro, il 'ratello minore di Ercole, imprese, nel 1548, lundetto al Consolato di Rio-laneyvo, e condusse in moglie la signora Elisabetta Hutchinson di Charlestown, nella Carolina del
Sol. Effettuatosi, nel 1859, il ricongiungimento della Lombardia al
Piemonte, si restitui in patria e venne a stabilire i suoi lari presso
Torre Pallavicina, ove attualmente esercita il mandato di sindaco
e attende col maggiore impegno a farvi prosperare l'agricoltura.

L'arme antica degli Oldofredi, quale vedesi ancora sul monumento di Jacobino seniore ad Iseo, consta di un Leone d'argento rampante in campo rosso (cibe di parte ghibellina). Allorche poi la famiglia venne investita del feudo d'Iseo, lo scudo bipartito recò nel campo superiore d'oro tre Aquile nere coronate e rostrate di rosso, e nel campo inferiore rosso il suindicato Leone d'argento rampante.



# DOCUMENTI E REGESTI

# DOCUMENTI E REGESTI

#### 840, 27 aprile (1).

Mediante istromento, rogato a Ghisalba dal notaio Urseperto, la religiosa Sighelberga, figlia di Odone e abitante nei confini del territorio bergamasco, cede a titolo di donazione inter vivos ai fratelli Garibaldo, arciprete, e Landeberto, fratelli, figli della buona memoria di Salone di Lovriano, cinque possessioni, oltre quattordici persone tra servi, serve, loro figli e mogli. - Le cinque possessioni sono situate: la prima nel vico Floriano, lavorata da Lionerto e Gumperto: la seconda nel vico Urilga, livellata ad Ermaldo: la terza nel vico Scantze, lavorata da Benedetto: la guarta nel vico Floriano, livellata a Benigno; e la quinta nel vico di Popianica, lavorata da Martino servo di Sighelberga. Esse pervennero per eredità a quest'ultima, vestita ora in abito religioso - Le quattordici persone comprese nella donazione sono: Martino, Lioperto, Benedetto, con un figlio ed una figlia, Airperga, moglie al sopradetto Lioperto, Teobergo e l'abiatica del mentovato Martino, Adsemperga, sorella di Teopergo, Leoperto, figlio di Lioperto, Cristina, figlia di Martino, Agerra e Delenda, figlio e figlia di lui, Giovanaccio co' suoi figli Andeberto, Agioaldo e Agiberto (Arch. Centr. Governativo di Milano. Museo Diplomatico. Copia sincrona autenticata da 6 notaj).

<sup>(</sup>i) Ne corre debito di anunciare che la mastina parte dei riferili Document, pettanti al pubblici Archiji di Cremone, ri pertane direttamente o indirettamente, in copia o in estratto, dal chiaristimo e solerte paleografo dell. Ippolito Cereda, a cui readiamo qui, una volta per sampre, i plu vi vioca tri riggrariameni — Avvertimo indire come le nuneroes laccuse se scorretioni grammaticali che incontransi nel Documenti, massime nei più antichi, riggraentamo quello corse negli statesi originali.

#### 879.

Carlomanno segna un diploma, in cui il luogo di Cortenova presso Romano, è qualificato col titolo di Villa Reale: actum in Curtenova, Villa Regia (Ronchetti Giuseppe, Memorie istoriche della città e chiesa di Bergamo).

### 948, giugno.

Permuta, stipulata a Fornovo tra il vescovo di Cremona, Dagiborto (1), e certo Stefano del luogo di Antoniato (Antigonde), di alcuni beni situati in Valsorda e nella terra di Capriate (Da una pergamena altre volte dell'Archivio episcopale, ora della Biblioteca comunale di Cremona — Oltre la copia esistente appo noi, veggasi: Codice Sicardo, initiolato: Liber privilegiorum Episcopii Cremonensis, pag. 138).

In nomine Domini. - Regnante domno nostro Lotharius gratia Dei rex, anno regni eius deo propitio octavo decimo, mense iunii, indictione sexta. Commutatio bone fidei noscitur esse contractum ut vicem emptionis obtineat firmitatem eodemque nexu obligant contrahentes. Placuit atque convenit inter domnus Dagibertus reverendissimus Sancte Cremonensis Ecclesie episcopus. nec non inter Stephanus qui et Amizo de vico Anteniate ut inter se commutationem facerent sicuti et de presenti fecerunt. Dedit in primis ipse domnus Dagibertus presul eidem Stephano in commutationis nomine, he sunt quatuor pecie de terra, una curtiba cum aliquantula edificia desuper, et due ortibe, seu una vitata iuris ipsius episcopatus Sancte Cremonensis Ecclesie, que sunt posite pecie curtibe cum aliquantula edifitia desuper locus ubi dicitur Vallesurda; fines a mane Petroni presbitero, a meridie Sancti Benedicti, a sera accessione, a monte via. Est per mensuram tabule septem. Prima pecia ortiba ibi prope; fines a mane accessione, a meridie Sancti Benedicti, a sera Martini, a monte Petroni presbitero, et est per mensuram tabule sex et dimidia. Alia pecia ortiba locus ubi dicitur ..... fines a mane, et a monte Sancti Alexandri, a meridie accessione, a sera via, et est per mensuram tabule septem. . . . . . vitata locus ubi dicitur Sancto Donato, Fines a mane Sancti Johannis Evan-

<sup>(1)</sup> Il Cav. dott. Franc. Robolotti, nella Serie de'Vescovi, ch'egli produsse nel libro da lui publicato col titolo: Cremona e sua provincia, chiama questo vescova Darimberto.

geliste, a meridie via, a sera terra de Comitatu, a monte Sancte Trinitatis, et Adelberti, et est per mensuram iustam tabule quadraginta. Quidem et ad vicem recepit his ipse domnus Dagibertus pontifex ad pars ipsius Ecclesie et episcopatus habendum ab eodem Stephano commutatore suo similiter in commutationis nomine, hoc sunt quatuor petie de terra, una vitata cum arbore uno castano desuper, et due clausuribe, seu una campiva iuris einsdem Stephani, qui habere visus est suprascripte petie de terra vitata cum arbore uno castano desuper in Vico Cabriate locus ubi dicitur ...... fines a mane via, a meridie de beredes quondam Alberti, a monte Andrei, et est per mensura tabule XL ..... due petie de terra clausuribe et una campiva in vico Anteniate. Prima pecia clausuriba locus ubi dicitur Gavagiolo. Fines a mane et meridie Domnoline, a sera et a monte vie, et est per mensuram tabule centum XV. Alia pecia clausuriba ibi prope. Fines a mane et meridie terra ipsius episco patus, a sera Sancti Julii, a monte Arderati, et est per mensuram tabule octuaginta. Petia campiva locus ubi dicitur Noxedolo: fines a mane et a monte terra ipsius episcopatus, a meridie Domnoline, a sera Placitoni, et est per iustam mensuram tabule centum LXX. Quidem et ut ordo legis deposcit ad hanc previdendam commutationem accesserunt super ipsis rebus ipse Stephanus una simul cum Adam, diacono de ordine eiusdem Sancte . Cremonensis Ecclesie et missus prefati domni Dagiberti episcopi, et cum viris homines Deum timentes estimatores corum nomina subter leguntur, quibus eidem Adam diaconus et misso paruit, et ipsi estimatores estimaverunt et dixerunt quod nunc presenti tempore meliorata et ampliata causa susciperet ipse domnus Dagibertus presulad pars ipsius Ecclesie et episcopatus habendum ab eodem Stephano quam quod' eidem Stephani ut supra in commutatione daret et hanc commutationem inter eis legibus fieri posset. His autem suprascriptis rebus, sicuti superius legitur, cum superioribus et inferioribus cum ingressoras et accessiones suarum quis quo ut supra ad partem in commutatione dederunt ipsi commutatores sibi unus alteri in commutationis nomine tradiderunt, ita ut faciant a presenti die ipsi commutatores de co ut supra ceperunt cum heredibus et successoribus suorum proprietario et canonice nomine legibus quicquid voluerint sine omni uni alterius con tradictione et spoponderunt sibi unus alteri ipsi commutatores cum heredibus et successoribus suorum suprascriptis rebus quis co ut supra ad partem in commutatione dederunt ab omni contradicente homine iuxta legem defensare. De

quibus etenim capitulis superius scripiis pean inter se posuerun; ut quis ex ipsis commutatores aut heredes vel successores eorum se de hac commutatione removere quesierint et ab unumquemque homine iuxta legem non defensaverint, vel si contra hanc commutationem agere aut irumpere quesierint, tunc componat parsilla que non conservaverint ad partem fidem servante suprascriptis rebus quas dedit in duplum, melioratisque in tempor fuerint aut valuerint sub estimatione in eisdem locis sic inter eis convenit. Due commutationes excipie sunt.

Actum in loco Fornovo.

plevi et dedi.

Signum † manus suprascripti Stephani, qui hanc commutationem ut supra fleri rogavit.

† ADAM diaconus missus fuit ut supra, subscripsi.

Signum +++ manibus Petroni filii quondam Garivaldi et Ra-Gimpaldi filii Tagimpaldi de Gualaringo, sen Joannis filii quondam Bonusomi de Spineto, qui super ipsis rebus accesserunt et estimaverunt ut supra.

- † GARIBALDUS rogatus subscripsi.
- † TEUPRANDUS iudex domni Regis subscripsi.
- † Andreas de Corentio rogatus subscripsi. † Ualperti (sic) notarius domni Regis subscripsi.
- † GUMPERTUS notarius domni Regis scripsi, post tradita com-

### 949, febbrajo.

Permuta stipulata a Fornovo tra Dagiberto, vescovo di Cremona, e Magifredo d'Anteniate di alcuni beni posti in questo luogo nel sito chiamato: Prado Domnecho (Pergamena presso la Biblioteca comunale di Cremona — Codice Sicardo, pagina 137).

### 966, 11 dicembre.

Permuta stipulata a Cremona fra quel vescovo, Liuprando (1), o Arialdano d'Anteniate di alcuni beni situati nell'antico castello della pieve di San Giovanni e nello stesso luogo d'Anteniale (Pergamena altre volte dell'Archivio Episcopale e ora della Bi-

(1) Il Robolotti nel libro e nella serie citati denomina questo vescovo Luitprando, pavese. blioteca comunale di Cremona — Oltre la copia che ci appartiene, veggasi il Codice Sicardo, pag. 140).

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jhesu Christi, Otto gratia Dei imperator (1) et item Otto filins eiux rex, anno imperii regni corum Deo propitio hic iu Italia quinto, undecimo die mense decembri, judictione decima. Commutatio bone fidei noscitur esse contractum ut vicem emptionis obtineat firmitatem, eodemque nexu obligant contrahentes. Placuit itaque et bona convenit voluntate juter domnus Liupraudus episcopus Saucte Cremouensis Ecclesie, nec uon et Arialdus de loco Auteuiate, filius quondam Ottoni, ut in Dei nomine debeat dare sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt vicissim sibi unus alteri commutationis nomine. Iu primis dedit ipse domnus Lingrandus episcopus eidem Arialdo commutationis causa, id est pelia una de terra cum fossato insimul tenente latus (sic) castro antico iuris Plebis Saucti Johannis . . . . . . se q. plebem ipsa cnm omni sua pertineutia pertinere videtur de sub regimine et potestate ipsius eniscopii Sancte Cremoueusis Ecclesie, et est petia insa de terra cum predicto fossato insimul tenente infra ipso fossato per mensuram iustam tabule octo, et de eodem fossato et traverso tabule due. Coheret ei in circuitu da tribus partibus terra insins plebis, da quarta parte ipsius castri. Quidem et ad vicem recepit ipse domuus Liupraudus episcopus a parte sui episcopii ab eodem Arialdo meliorata res sicut lex habet, id est petia una de terra iuris ipsius Arialdi que est posita in eodem loco Anteniate et jacet ad locus ..... dicitur, et est petia ipsa de terra per meusuram iustam tabule sexagiuta. Coheret ei da sera et meridie predicte plebis, a moute Maugifredi, a maue . . . . . si ibique alie sunt in his omnibus coherentes. Has denique suprascriptas petias de terra una et ipsa cum fossato insimul tenente superius nominalis, vel commutatis, una cum accessionibus et ingressoras earum, seu cum superioribus et inferioribus earum qualiter superius mensura et coeherentias legitur in integrum sibi uuns alteri vicissim per has paginas pars parti commutationis nomine tradiderunt, facientes exinde a presenti die tam ipsi quamque et successores vel heredes eorum legaliter de co receperant jure proprietario nomine quicquid voluerint aut previderint sine omni uni alterius contradictione, et spoponderunt sibi unus alteri quicquid dederunt in jutegrum ab omni homine defensare. Quidem et ut ordo legis deposcit, et ad hanc previdendam commutationem ac-

<sup>(1)</sup> Ottone I, detto il grande, eletto re di Germania ad Alx-la-Chapelle nel 936, coronato imperatore a Roma dal pontefice Giovanni XII il 2 febbrajo 962.

cesserunt super ipsis rebus ad previdendum, id est Giselbertus diaconus de eodem ordine Sancte Cremonensis Ecclesie misso eiusdem domni Liuprandi episcopi, seu cum viri et bonos homiues estimatores qui estimaverunt; id sunt Aribertus filius quondam....

... Manfredus, filius quondam Leonis, sen Petrus, filius quondam leonity del Quibus omnibus estimantibus comparuit eorum et estimaverant quod meliorata res susciperet lipse domans Liuprandus episcopus ab eodem Arialdo a parte sul episcopii quam dedissed, et legibus commutatio hec fieri posset. De quibus et pena inter se posuerunt nunquam se de ipsis aut successores vel heredes eorum se de hac commutatione removere quesieriut, et non permanserint in ea omnia qualiter superius legitur, vel si ab uum quemque homine qui quod dederunt iu iutegrum non defensaveriat, componat pars parti fidem servanti pena duplis ipsis rebus sicut pro tempore fuerint melioratis, aut valuerint, sub estimatione in consimiles locas. Unde due cartule commutationis uno tenore scripte sunt.

Actum in civitate Cremona feliciter.

Signum † manus suprascripti Arialdi, qui hanc cartulam commutationis fieri rogavit.

+ Giselbertus diaconus missus fui ut supra.

Signum ††† manibus suprascriptorum Ariberti et Maginfredi, seu Petri, qui super ipsis rebus accesserunt et estimaverunt ut supra.

Signum † manus Ariberti de Buteliana, filius quondam item Ariberti, et vasallo suprascripti domni Liuprandi episcopi, teste. Signum † manus Landulfi, qui et . . . . . filius quondam Arialdi. teste.

- + Albericus rogatus subscripsi.
- + Boniprandus rogatus subscripsi.
- † Ego Aldo notarius et iudex domni Imperatoris et Regum scriptor huius cartule commutationis, post traditam complevi et dedi.

#### 975, 30 settembre.

Permuta, stipulata a Cremona fra quel vescovo Odelrico e il nominato Arialdo d'Anteniate, di alcuni beni situati presso il costello di quest' ultimo luogo (Pergamena della Biblioteca comunale di Cremona — Codice Sicardo, pag. 141 — Archivio Muoni, copia)

### 978, 19 giugno.

Permuta, stipulata a Cremona fra quel vescovo Odelrico (1) e il nominato Teuderisio, figlio del fu Gnisperto, di alcuni beni situati presso la via del Prato in prossimità di Anteniate e Casale (Biblioteca comunale di Cremona, pergamena — Archivio Muoni. conia.

#### 980.

Donazione di alcani beni posti in Romano, fatta alla cattedrale di S. Alessandro in Bergamo da Lazzaro, giudice di Botanuco, figlio di Lanfranco, parimenti giudice, il quale professa la legge de Longobardi (Atto dell'Archivio Capitolaro della cattedrale di Bergamo, citato dal Ronchetti nella sua Storia di Bergamo, tibro VI. — Il canonico Mario Lupo opina che dai mentovati personaggi trasses origine l'antica e cospicina famiglia dei Suardi).

#### 997.

Sentenza prounciala a Cremona dall'imperatore Ottone e invocata da quel vescovo Odetrico contro alcuni suoi concittadini che oransi usurpata una parte de'suoi beni. Sonvi nominati come rassi o vassalli del medesimo vescovo alcuni bergamaschi, cioè Rogiero di Bariano, Ulrico di Cologno (2) e Alberico di Morengo (Muratori, Rerum. Italic. script., tom. XXVIII, pag. 793 — Ronchetti, op. cit., tom. II, pag. 12½; e tom. III, pag. 80 e 87 — Bravi cav. ab Giuseppe, Cenno del pages di Cologno, pag. 31).

# 1002, 26 marzo.

Atto autografo, rogato a Barbata da Giovanni, notaro di Sacro Palazzo, dirante l'anno primo di regno del re Ardnion, pel cambio di alcuni fondi situati a Barbata stesso (a breve distanza da Fontanella e da Antignate), fra Berta, abatessa del monastero di Salvatore e Santa Giulia, detto il nuovo, in Brescia, e Guglielmo quondam Roperto, detto Roccia di Sertoriale, di legge longobarda (Arch. Cent. Gov. di Milano, Museo Diplomatico).

Il Robolotti ne'luoghi citati chiama questo vescovo Olderico, franco-pavese. Egli governo la diocesi dal 973 al 1004.

<sup>(2)</sup> Questo Ulrico, assai dovizioso, consideravasi come feudalmente investito di Cologno e ritenevasi padrone di quel castello, onde il paese appellavasi anticamente anche Cologno di Ulrico (Bravi, op. cit).

#### 1035.

Donazione testamentaria del prete Guglielmo, figlinolo del fu Perisindo di Romano, di nazione longobarda, a favore delle due canoniche dei SS. Vincenzo ed Alessandro di Bergamo (Ronchetti, op. cit., lib. VII).

# 1073, 18 agosto.

Donazione di Attone, vescovo di Bergamo, a quella cattedrale di alcuni suoi beni situati a Martinengo, Romano e Brembate (Ronchetti, op. cit., lib. VIII).

# 1087, 22 maggio.

Donesana del fu Giovanni, moglie di Anselmo, professante la legge longobarda, promette di non molestare suo marito relativamente ad alcuni fondi posti nel territorio di Fara e nelle località di Romano e L..., confessando, a ratificazione dell'atto, d'aver ricevuto il launechild (1) di una veste (Arch. Cent. Gor. di Milano, Museo Diplomatico).

### 1171, 1 febbrajo.

Istromento in data 4 febbrajo 4171, con cui la città di Bergamo, compassionando i mali di coloro che per la distruzione di Romano il recehio erano rimasti senza tetto, compera, sotto l'osservanza di certe condizioni e obblighi, il luogo dove ora sorge il muoro Romano — Giova avvertire, come di tale atto esistano e esistevano due copie nelle scritture pubbliche di Bergamo e di Romano. Le varianti poste fra parentesi spettano o spettavano alla copia di Romano (Celestino op., cit., lib. X, cap. XXII, pag. 516).

In Christi nomine amen. Anno Dominice Incarnationis millesimo centesimo septuagesimo primo, die Lune que est kal. februarij, indictione quarta, in presentia bonorum hominum, quorum nomina subtus (subter) legantur. Convenerunt inter se Consules Communis (Civilatis) Pergami pro Communi videlicet Pachanus de Monacho, Albertus Albertoni, Bertramus Noxia, Maurischus de Rivola, Gulielmus de Crotta, Lafrancus de Monaca, Albericius de Manello (Albertus Albildo), Joannes de Moizo, La-

<sup>(1)</sup> Vocabolo, d'origine scandinavo-germanica, dinotante compenso in danaro.

francus de Vitalibus et Uvido de Marliano ex una parte, et ex altera parte homines de Romano pro Communi ipsius loci et pro omnibus illis (aliis) hominibus qui venerunt ad habitari (venerint habitare) in illo loco, quem Consules Pergami ordinaverunt (ordinaverint Joannes), videlicet Buza Joannes, Benus Gavarelli. Gherardus de Duca, Martinus de Blanco, Plicapanus et Petrus de Movzo per se et per omnes alios sicut superius legitur. Ita videlicet quod homines de Romano debent venire et habitare in illo loco, in quo Consules Civitatis Pergami preceperunt, et adillum terminum, quem preceperunt. Et post quam ibi aderunt (aderint) ipsi, et omnes alij, qui in ipso loco habitaverint, debent omni anno jurare a quatuordecim (viginti) annis sursum (in susum) de stare ad preceptum (precepta) Consulum Pergami. Et quod tenebunt illum locum, quamdiu vixerint, ad fidelitatem Communis Pergami. Et quod debent salvas (salvare) habere personas hominum de Pergamo et de Burgis, per totam suam virtutem et pacem tenere et vuerram et hostem et vardam facere ibi ubi Commune Pergami voluerit; et justitiam facere et recipere in precepto Consulum Pergami, de illis querelis que de eis facte fuerint, vel de eis, que ipsi de aliis facient (fecerint). Et si habuerint terram in illo loco, quod non debent eam vendere, nec alienare nisi hominibus ipsius loci, ac parabulam Consulum Civitatis Pergami, omnium vel majoris partis illorum qui modo sunt, vel pro temporibus (tempore) fuerint. Et quod debent tenere, salvare et guardare insum locum ad utilitatem Communis Pergami. Et quod totum debent servare et attendere bona fide et sine fraude et malo ingenio, nisi remanserit per justum Dei impedimentum, vel per oblivionem, vel per parabulam omnium Consulum Civitatis Pergami, vel majoris partis, qui modo sunt, vel pro temporibus (tempore) fuerint Consules vero Pergami debent emere vel commutare ipsam terram in qua habitare debent. sine fraude, secundum Sacramentum (placimentum) bonorum hominum de Rumano. Et debent facere fare fossatum bonum et optimum circa ipsum locum et portas de muro. Et debent illi homines, qui illic habitaverint, facere hosteum (hostium) ad precentum Consulum et vuardam laborem tractum, nec dare aliquam datiam, non debent facere, nec dare nisi quando Civitas Pergami dederit, et ad modum Burgi debent stare et esse. Et ita debent esse liberi ut unus ex Burgis Civitatis Pergami. Et debent Consules Pergami invidaro, consiliare, commandare (conciliare, commendare) omnibus illis hominibus qui in predicto loco hahitaverint sicuti fecerunt (fecerint) hominibus suburbiorum snorum. Et debent eis dare mercatum per unum diem in hebdomada secundum quod Consules Pergami et homines ipsius loci fuerint concordes inter se. Insuper debent Consules Pergami qui modo sunt vel pro tempore fuerint, facere firmare hoc instrumentum in communi concione et cum opus fuerit, quia Communia ut supra legitur, sic inter se convenerunt. Et due cartule conventionis sub uno tenore fieri rogaverunt in obligata poena librarum centum bonorum denariorum veterum si omnia ut supra legitur non conservaverint et aliquo tempore frangere presumpserint. Et post penam compositam omnia sicut superius comprehensum est ratha et firma (signa) permanere debent. Actum in civitate Pergami subscriptiones manuum supradictorum Consulum et Vicinorum de Rumano, qui hanc cartam (cartulam) conventionis fieri rogaverunt subscriptiones manuum Joannis de Patrengo et Antonis (et Antonii) Dayberti, Rogerii de Gurgulaco, Roberti et Cassetti testium.

### 1173, 3 aprile.

Mantegazza, detto di Ser Oldone, lodigiano, professante la legge longobarda, vende ad Alberico di S. Giorgio, per la chiesa che dicesi in Allisca, cinque prati esistenti nel territorio di Fara e precisamente nella località appellata Bianca muda, pel prezzo di soldi trentuno e danari tre (Arch. Cent. Gov. di Milano, Musco Diplomatico).

### 1175, 25 giugno.

Atto scritto da Manfredo, notaĵo di Sacro Palazzo, ed autenticado ditone, Nicolao e Roberto, altri notaj come sopra, mediante il quale la contessa Grisagonella (1), col consenso del marchese Alberto, suo abiatico, e col consiglio di altri, investe a titolo di feudo Presbitero, figlio del fu Marcheso Vetulo, e Girardo, figlio del Ta Pipino, di un terzo di quanto ella serba e possiede in tutta la corte (2) di Antegnate e nello suo pertinenze, massime in Asola e Marzola (Archivio comunale di Cremona — Actum Cremonac, 4175, 8 kal. juili).

<sup>(1)</sup> Non crediamo di andare errati nel ritenere che la summentovala contessa appartenga alla cospicua famiglia del conti di Camisano, villaggio situato nel Cremasco, ma la grando prossimità a quelli di cui ci siamo qui occupati.

<sup>(2)</sup> Curta o Curtir indicava, nei tempi di mezzo, un luogo dove caercitavas; giurisdizione feudale. Dapprincipio però significava qualche cosa di più, cioè casa principesca in un alle sue attinenze campestri.

### 1182, 7 luglio.

Investitura, concessa da Guizardo Marchese da Cremona a Lanfranco Matella, soncinese, di una pezza di terra situata nel luogi di Antignate (Actum sub portica illorum de Docara 1182, 7 julii — Archivio comunale di Cremona, ex Codice Maximo, signat. A, N. 278 — Documento edito dal Galantino, op. cit., vol. III, pagina 461).

### 1195, 14 ottobre.

Investitura feudale conferita dal conte fugilelmo e da Manfredo, figlio del conte Girardo di Camisano, col conenso e coll'adesione del fratello di lui, Guiscardo, e del conte Girardino, al si-guor Presbitero Vettulo, nominalmente del luogo, delle pertinenzo e della corte di Antignate, Asola e Marzola (Archirio comunale di Cremona — Actum Cremone, anno 1195, ab incarnatione, die decimaquarta ezcuente mense octobris).

### 1208, 15 febbrajo.

Ottino Falconerio, consule di Antignate, Carzetto (1), Umberto Correrio e dicei altri testimoni dello siesso luogo di Antignate, Cerino e Ambrogio Ferrario di Coro, uno di Marzola e un altro giurano sull'evangelo \*\*remoto amore\*\*, timore\*\*, odio \*\* di riferire la verità\*\*, quale sia la parto ch'e' reputano migliore nella divisione avvenuta fra il comune di Cremona e Rodolfo de Giovaniboni, di alcuni poderi nel territori di Antignate, Coro e Marzola, e come proceda la via, sine strata, di Bergamo. Richiesti utili separatamente, attestano che la parte a sera è migliore, ad eccezione di uno che riflutasi di giurare a motiro dell'età, e di un altro (Umberto de'Donesmani, consule) che opina in senso contrario. Alto redatto in Antignate da Lanfranco, notajo dell'imperatore Federico, l'anno 1207, 14 ezeunte februario (Archivio comunale di Cremona, ez Codice Mazimo, sign. Al

### 1226, 11 settembre.

Pietro Pocacarne e Lanfranco Cavagia di Antignate e molti altri di questo luogo ex precepto Bonvicini de Tajabove et Osberti de Donadeca massarionum communis Cremone, giusta una loro

<sup>(1)</sup> Riteniamo piuttosto Cazzetti o Caccetti, nome di un'antica famiglia di Antignate.

lettera sigillata, e Marzolo Correrio (mandatum eis fecit) giurano sull'Evangelo, ad eccesione di Lanfranco Cavagia e Andrea Ascherio, cui vennero rimessi i sacramenti, di designare e definire tutta la terra che somministra la decima al comune di Gremona (Archivio diocesano di Cremona — Actum in loco et territorio Antignati 1226, 11 septembris).

#### 1234, 29 ottobre.

Decreto, con cui Omobono, vescovo di Cremona, accorda la badia di Barbata ai reverendi padri di Loreto, unendola a quella de SS. Pietro e Paolo di Gereto. Tale nomina fu sancita da Guglielmo arcivescoro di Milano (Archivio Sant'Ambrosiano di Milano — Giulini, op. cit., lib. Lil).

#### 1254, 23 marzo.

Bolla, con cui il pontefice Innocenzo IV ordina al Provinciale dei Predicatori e agli Inquisitori della diocesi di Brescia, di costringere, sotto la comminatoria delle censure ecclesiastiche, il comune di Brescia a consegnare loro il conte Egidio di Cortenova, protettore e ricettatore di cretici.

Innocentius (1) episcopus servus servorum Dei. Dilectis filis Priori Provinciali Lombardie Ordinis Predicatorum et Inquisitoribus heretice pravitatis in civitate et diocesi Brixiensi Salutem et Apostolicam benedictionem. Egidius Comes de Curtenova (2) vir nobilis genere, flet tame ignobilis, apud Castrum de Mozanic, Cremonensis Diocesis, quod pertinet ad Ecclesiam Cremonensem, multos hereticos receptans, prout asseritur, eos ibidem manutenet publice, ac defendit, et Uberto Pelavicino Dei et Ecclesie inimico, feedere dampnato conjunctus perverse agere non quiescit in Apostolico Sedis injuriam, et Orthodoxo fleti non modicum detrimentum. Cum autem contra cundem Comitem, dilecti filii, Potestas, Consilium et Comune Brixiense tanto fervenius insurgere debeant, quanto ipsius Sedis honorem, et incrementum Fidei, inter alios filios ejusdem Sedis affectont, ipsos organdos duxiums attentius, et hortandos, eis dantes nostris liti-

Innocenzo IV (Sinibaldo Fieschi), genovese, già cardinale sotto il titolo di S. Lorenzo, fu assunto al pontificato ad Anagnani il 25 giugno 1243.

<sup>(2)</sup> Vedi a pag. 85 come il conte Egidio, non potendo più tenere il castello di Mozzanica, s' inducesse a cederlo ai padri domenicani del convento di S. Eustorgio in Milano.

teris in mandatis, ut, si est ita, Castrum capleates predictum, et munitionem custodientes ipsius, eosdem hereticos nobis faciant sasignari, ut procedatis contra eos secundum canonicas sanctiones, proces et mandatum nostrum taliter impleturi, quod per rei eridentiam apparat manifeste ipsos esse orthodoxo fidei zelatores eisq. preter divine retributionis premium a nobis digne proveniat retributio gratiarum. Quo circa discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus dictos Potestatem, Consilum et Comune Brixiense, vos et quilibet vestrum ad id monitume premissa per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compellatis, non obstante si eisdem a Sede sit indultum eadem, quod excommunicari minime valeant per litteras apostolicas, que de indulto hujosmodi plenam et expressam ac de verbo ad verbum non fecerint mentionem. Datum Laterani, X kalendas Aprilis, Pontificat us nostri anon undecimo.

# 1254, 21 luglio.

Bolla, con cui il pontefice Innocenzo IV ordina al Provinciale dei Predictatori in Lombardia ed agli Inquisitori Rainerio e Guidone di costringere, sotto le comminatorie ecclesiastiche, il Podestà ed il Comune di Lodi a consegnar loro il predetto conte Egidio di Cortenova.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filis...
Priori Provinciali Lombardie, ac fratibus Rainerio et Guidoni
Ordinis Predicatorum, Salutem et Apostolicam benedictionem.
Egidius Comes de Curtenova, vir nobilis genere, fide tamen ignobilis, apud Castrum de Monzano (1), Gremonensis Diocesis, quod
pertinet ad Ecclesiam Gremonensem quesdam hereticos fere cenum numero receptians, pro ut assertur, eso ibidem manntenet publice ac defendit et Überto Pelavicino Dei et Ecclesie inimico
federe dampnato contunctus perverse agere non quiescit in Apostolice Sedis injuriam et orthodoxe fidei non modicum detrimentum. Cum autem, dilecti filij, Potestas, Consilium ac Comuno
Laudense contra eundem Comitem tatole Gerencitus insurgero debeant, quanto ipsius Sedis honorem et incrementum fidei inter
alios filips eiusdem Sedis affectant, eosdem rogandos duximus attentius et hortandox, dantes sibi nostris litteris in mandits, au,

<sup>(1)</sup> Intendasi Moszanica, come appare nella precedente Bolla.

si est ita, Castrum capientes predictum et munitionem custodientes ipsius cosdem hereticos, nobis fratibus Rainerio et Guidoni inquisitoribus heretice pravitatis in civitate et diocesi Mediolanensi a Sede Apostolica deputatis faciant assignari, ut procedatis contra eos secundum canonicas sanctiones, preces et mandatum nostrum taliter impleturi, quod per rei evidentiam appareat manifeste, ipsos esse orthodoxe fidei zelatores eisque preter divine retributionis premium a nobis digne proveniat retributio gratiarum. Quo circa discretioni vestre per Apostolica scripta mandamus, quatenus si Potestas, Consilium et Comune predicti mandatum nostrum neglexerint adimplere nos et quilibet vestrum eos ad id. monitione premissa, per censuram ecclesiasticam appellatione remota cogatis. Non obstante si eisdem a Sede sit indultum eadem quod excommunicari non possint per litteras apostolicas que de indulto hujusmodi plenam et expressam, ac de verbo ad verbum non fecerint mentionem. Datum Asisii. XII kalendas Augusti. Pontificatus nostri anno undecimo.

(Archivio del marchese Trivulzio in Milano — Questa seconda Bolla conserva il piombo pendente: da una parte vi sta il none del pontefico innocentries. Pre . uni, e dall'altra le teste dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, coi nomi: S. PA. S. PE. — Altre simili Bollo vennero diramate dallo stesso pontefice affinchè altri Municipi si prestassero al medesimo scopo).

# 1264, 14 gennajo.

Demarcazione dei confini tra il contado di Bergamo e quello di Cremona (Archivio comunale di Cremona — Atto edito dal Galantino, op. cit., vol. 3, pag. 473-481).

### 1284, 20 marzo.

Il podestà e capitano del popolo di Soncino vietano ai Bergamaschi, con apposito precetto, di lavorare al cavo del Fonte di Covo (Archivio comunale di Cremona, Repertorio. — Questo documento venne testà pubblicato dal Galantino, op. cit., vol. 3, pag. 33-36).

# 1285, 7 aprile.

Denunzia fatta dai legati di Cremona al Comune di Bergamo, perchè non si eseguisca alcun lavoro nel fossato nuovamente impreso dal capo di quello vecchio, posto nella contrada del Fonte di Covo. — Atto redatto nella chiesa di S. Imerio in Romano (Archivio comunale in Cremona).

# 1287, 25 aprile.

Visita fatta dai legati del Comune di Cremona affine di esaminare ciò che stavasi operando, in seguito agli ordini del conte Uberto, di un suo fratello, e di un altro di Cortenova, nella terra di Mozzanica, distretto di Bergamo, medianto l'escavazione di una vecchia fossa e il riattamento delle pietre della rocca (1) (Archivio comunale di Cremona, Repertorio — Finazzi Antonio, Del codice diplomatico bergomense, ecc., pag. 80).

#### 1303-1449.

Nell'Archivio Centrale Governativo di Milano, Sezione Storica, esiste lo Statuto originale del Comune di Mozzanica. È un codice a gran formato in pergamena, colle iniziali miniate, e colla seguente intestazione:

- « In nomine Domini nostri Jesu Christi amen. Millesimo tre-centesimo tertito, die martis, sexto decimo die mensis aprilis indictione prima. Hoc est statutum et ordinatementum Communis de Mozanica factum et ordinatem per Antoniolum Sachum et Johanem de Leffe et Lanterum de Vertea, electos per Guilelmum De Domeniciis et Ambroxium de Pace, ambo consules Communitatis de Mozanica, de voluntate et consilio totius Consilii Communitatis dieti loci Mozanice, ad honorem Dei et sue Sanctissime Matris, Domine Sancte Marie, et Beati Sancti Stephani eorum Confessoris, et Sacrosancte Ecclesie Romane... » E termina colle parole:
- Ego Martinus, filius magistri Johannis Orlandi de burgo Caravazio, nolarius, dich statutu exemplavi a libro statuturus scriptorum per suprascriptum magistrum Johannem Orlandum notarium. Et hoc parabola et licentia ipsius magistri Johannis et me suscriptisi.

Abbiamo già veduto a pag. 81 e 85 come il castello di Mozzanica, smantellato per ordine pontificio nel 1269, venisse riedificato e circuito di fosse nel 1287.

Devesi osservare che allo Statuto del 1303, scritto da una sola mano, seguono alcune aggiunte, fatte in diversi tempi, sino al 1449. — Circa la scoperta di questo interessante Statuto, veggasi la nota 2 a pagina 40 e seguente.

#### 1339, 15 ottobre.

Giovanni e Luchino, fratelli Visconti, signori di Milano, di Beramo, ecc, confermano le esenzioni ed i privilegi che, come dicevasi (uti dicitur), erano già stati concessi dal comune loro nipote, Azone, al Consiglio e alla Comunità di Romano, fra cui la separazione dalla città e dal distretto di Bergamo — Volumus quoque Vor comuniter et dicisim realiter et personaliter debre defendi per Nos, etc., — o ciò a condizione che il borgo pagasse mille cento e sessanta fiorini per li stipendiari messi alla custodia della rocca e dei forti, e che la cognizione e la sentenza d'ogni caso criminale spettasse al solo podestà di Bergamo (Tratto dal libro Repertorio delle ragioni della Spettabile Comunità di Romano — Arch. Centr. Gov. di Milano, Cruso, Comuni, Romano — Celestino e Rouchetti, opere citate).

# 1340, 1 giugno.

Citazione, indirizzata dal Vicario Visconteo al Comune di Cremona, dietro reclamo dei Soncinesi, i quali non volevano essere molestati nell'antico loro diritto di esiger dazio sulle mandre che venivano a pascolare nella pieve di Calcio (Archivio comunale di Cremona — Questo documento venne edito dal conte Francesco Galantino, op. cit., vol. 3, pag. 48-49).

## 1341, 24 marzo.

Giovanni, vescovo di Novara, e Luchino, fratelli Visconti, vicari generali delle città e dei distretti di Milano, Bergamo, ecc., riconfermano i privilegi altre volte concessi alla Comunità di Romano (Arch. Centr. Gov. di Milano, Censo, Comuni, Romano — Copia sutentica tratta dal Repertorio delle ragioni della Spettabile Comunità di Romano).

#### 1343, 4 marzo.

Il Consiglio generale di Soncino eleggo Guglielmo do Lanzon a suo procuratore per ricevere dal Comune di Cremona la cessione, a favore di Soncino, del dazio sulle mandre che vengono egni anno a svernare nella pieve di Calcio (Archivio comunale di Cremona — Documento edito dal Galantino, op. cit., vol. 3, pagine 73-76.

#### 1343, 6 marzo.

Il Consiglio generalo di Cremona elegge a suo procuratore Niccolò de'Chiari, autorizzandolo a cedere al Comune di Soncino il dazio solito a riscuotersi sulle mandre che svernano nella Calciana (Archivio comnasle di Cremona — Documento edito dal Galantino, op. cit., vol. 3, pag. 76-79 — Fra i diversi consiglieri sono mentovati un Gugliolmo de Mozanega, un Federico de Covello e un Zilino de Delmonibus, forse De Monibus, De Monis, Moni, Muoni).

# 1351, 25 febbrajo.

Sontenza assolutoria, in favore dei Bresciani, da una inquisicione incosta coutro di loro dal vicario del vescoro di Milano, Gioranni Visconti, in occasione dello spianamento che essi arrebbero fatto di un cavo praticato dagli Antignatesi (In merito a questo documento, citato da vari storici, veggasi ciò che diciamo alla nota 2, pag. 16).

### 1382, 30 luglio.

Atto rogato dal notaio della Curia di Cremona, Corradino Arrigoni, e relativo alla seduta tenutasi in quello stesso giorno dal Capitolo della Cattedrale, como segue:

- Syndicatus Dominorum Canonicorum Majoris Ecclesie Cremo nensis pro unione Beneficii Clericalis Prebende Ecclesie Sancti
- « Michaelis de Antegnate... Cum per Anselmum de Cropello de Son-
- « zino, suo nomine, et nomine et vice Danielis de Cropello, ejus fra-
- tris, notificatum fuerit Reverendissimo in Christo Patri D. D. Epi-

« scopo Cremonensi, quod redditus Prebende Sacerdotalis Ecclesie « Sancti Michaelis de Antegnate adeo erant tam tenues et exiles, « quod non reperiebatur sacerdos aliquis volens continuam facere residentiam ad dictam Ecclesiam. Et quod eidem Danieli et An-« selmo de Cropello pro meliori bono dicte Ecclesie et parochiaonorum ipsius Ecclesie videbatur quo quoddam Beneficium Cle-« ricale quod obtinebat Pedrolus de Cropello, eorum fratre, in « dicta Ecclesia Sancti Michaelis per ipsum Dominum Episcopum « uniretur, annectaretur, incorporaretur et pleno jure donaretur · Prebende Sacerdotali dicte Ecclesie ad hoc, ut melius reperiretur sacerdos volens ibi stare ad istam Ecclesiam et continuam facere residentiam, et parochiani ejusdem Ecclesie Ecclesiastica Sacramenta conferre. Et cum predictas Episcospus · plenam habeat informationem de predictis a pluribus homini-· bus fide dignis, et ita Dominus Episcopus promisit ipsi Danieli et Anselmo in dicto Castro Sonzini effectualiter adimplere de « voluntate Dominorum Canonicorum et Capituli dicte Majoris · Ecclesie Cremonensis. Et cum pro exequiis fiendis in Civitate « Mediolani pro morte Magnifici Domini Marchi Vicecomitis, idem · Dominus Episcopus Mediolanum accessit, et ibi permansit pro · recuperatione Castri Jovis alte juris sui Episcopii, quod credit ibi permanendo recuperare.... >

I Canonici scrivono favorevolmente alla domanda da spedirsi al vescovo Pietro Capello, il quale, per essere stato frate Domeicano, alloggiava nel monastero di Sant'Eustorgio. — Per la natura di queste trattative devesi ritenere che la parrocchia di Antignate si trovasse allora vacante (Archivio Notarile di Cremona, negli atti del suddetto notaio — Questo estratto ci venne comunicato dal chiarissimo arciprete, sac. Paolo Lombardini).

### 1396, 21 marzo · 23 giugno.

Relazione del vicario Giovanni da Castiglione, del capitano e dei deputati di Cremona, e rescritti ducali relativi ad una nuora strada da costruirsi tra Fontanella e Ticengo, evitando il territorio di Soncino, ed abbandonando l'antica della Barbadessa (ora Costa), lungo la quale erano frequenti le reuberie e gli omicidii (Documenti N. 9 spettanti all'Archivio comunale di Cremona e publicati dal Galantino, op. cit., vol. 3, pag. 11-149 — Non che al suenunciato borgo di Fontanella, alindesi in essi ad altri comuni dell'attuale distretto di Romano, cioè a Covo, Antignate, Isso e Barbata).

#### 1417, 8 dicembre.

Il Consiglio comunale di Romano ammette, ad unauimità di voti e iu couformità agli statuti del luogo, i fratelli giurati, Giacomello ed Angelo, quali vicini (conterrieri).

In Christi Nomine Amen. Die octavo meusis decembris 1417, indictione X, in Burgo Rumani super palatio Communis Rumani, in publico et generali Consilio dicti Communis, ibi congregato et convocato de maudato prefacti D. Potestatis ad requisitionem suprascriptorum Consulum, hac infrascripta de causa, videlicei:

In quo quidem Consilio M. Alexaudrinus Ferrarius de Rumano Consul et Credendarius dicti Consilii et Comunis Rumani surrexit de loco suo, et ivit ad arengeriam dicti Consilii, et retulit ibidem in dicto Consilio pro parte, et ad requisitionem discretorum virorum... f. g. D.... et Augeli Picenini f. g. D. Martini de... Lecato, fratrum juratorum, et agentium Com, eorum negotia, et vices, etc. Quod predicti Iacomelus et Angelus, fratres jurati ut supra, et quilibet eorum, cum instautia petuut et requirunt per dictum Consilium et per Homiues et Credendarios dicti Cousilii, et in dicto Consilio omnibus juris remediis eligi et creari ac acceptari et tolli debere per Vicinos et Circumvicinos Comunis et Hominum de Rumano, cum predicti Iacomelus et Angelus, fratres ut supra, et quilibet eorum, usque uunc se se offerunt et promittunt se se stare et vivere velle ita per Viciuos et bonos Amicos dicti Comunis et Hominum de Rumano, pro ut faciunt alij Viciui de Rumano, et solvere et sustiuere onera et factiones supervenieutes in dicto Comuui toto posse suo juxta eorum contingentem partem, et pro ut eis, et cuique eorum taxatum fuerit super eorum bonis et rebus, pro ut faciunt, solvunt et sustineut, seu faciunt, solvunt et sustinebunt per Vicinos et Homines de Rumano, et cuncta alia facere et sustiuere, ad que facere et sustinere et debebuut de jure toto posse suo, et solvere Vicinaticum dicto Comuni, pro ut debeut secundum formam Statutorum et ordinamentum Comunis Rumani.

Quare die suprascripto, et in dicto Consilio ut supra prius risa, audita et clare intellecta suprascripta relatione, et omuia contenta in ea superius dicta, facta et relata per suprascriptum M. Alexaudrinum Ferrarium Consulem Comunis Rumani pro parte, et ad requisitionem suprascriptorum lacomeli et Angeli, fratrum juratorum ut supra, et cujusque eorum per Rogerium

de Mataxis, Gidinum Finoxi, Gidinum Brunoni, Gidinum Baruali, Betinum de Cuxinis, Zinum de Fugazis, Iacobum de Cuxinis. Bartolameum de Carabellis, suprascriptorum M. Alexandrini, Ferrarium, Pezalum de Gavarelis, Zaninnm de Laribobo, Gasparum de Cuxinis et Tomaxinm de Fulpellis, Consiliaros et Credendarios dicti Comunis Rumani, et per quemlibet eorum, etc. Et visa forma Statutorum Comunis Ramani posita sub rubrica, de Vicinis debentibus solvere Vicinaticum, etc. Et visa etiam bona et optima voluntate, quam offerunt predicti fratres predicto Comuni, et ipsos vivere, et facere velle omnia et singula ad que tenentur, et debent de jure, et solvere, et adimplere quicquid debent secundum formam Statutorum Rumani, et cancta alia facere, que facere debent et debebunt toto posse suo. Et viso etiam ipsos fratres ut supra iam diu in tempore preterito, fuisse, fore, et esse promptos et solicitos in servitiis dicti Comunis et Hominum de Rumano et in serviendo dicto Comuni, et habitatoribus de Rumano; et viso etiam ipsos in tempore preterito solnisse et subportasse taleas, onera et factiones dicti Comunis pro ut ipsls taxatum fuit sine aliqua exceptione, pro ut fecerunt et substinuerunt alii Vicini de Rumano; et viso etiam per ipsos fratres ut supra habitatores et recipere, et habere posse maximum utile et maxima servitia super lucrari, etc. Omni modo, via, inre et forma quibus melius potuerunt et possunt elegerant et eligunt, et fecerunt, et facinnt, et creavernnt, et creant ipsos Iacomelum et Angelum, fratres ut snpra, in, et per Vicinos et Circumvicinos dicti Comunis et Hominnm de Rumano, et ipsos, et gnemlibet eorum, usque nunc per Vicinos et Circumvicinos dicti Comunis et Hominum de Rumano habuerunt, et habent, et ipsos et quemlibet eornm approbaverunt et approbant, et ratificaverunt, et ratificant per Vicinos dicti Comunis ut sapra.

Et facto partito de omnibus et singulis suprascriptis, et de electione predicta obtentum fuit per omnes predictos Consiliaros, et Credendarios dicti Comunis, nullo discrepante.

> IACOBUS TADINI, Not. ac. Sp. Com. Rumani Cancellarius.

(Archivio Centrale del Frari a Venezia, Documento comunicatori dal chiarissimo professore Bartolomeo Gecchetti — Quanto agli Statuti di Romano in Lombardia rimettiamo il lettore a ciò che esponemmo nel testo e nella nota 1, a pag. 40, soggiungendo come un altro codice cariaceo de' medesimi Statuti sia custodito nel locale castello presso quella regia Pretura. Talo richiamo nel locale castello presso quella regia Pretura. Talo richiamo

valga pure per gli Statuti di Mozzanica e di Martinengo, non che per i privilegi dello stesso Romano, di Fontanella, della Calciana e di Antignate).

### 1422, 14 febbrajo.

Atto di giuramento prestato dal conte Giacomo Covo, quale nnico concessionario del feudo di Covo — (Stampato, di 47 pagine, esistente nell'Archivio Governativo Centrale di Milano e citato nel testo e nella nota 1, alla pag. 119 di questo libro — In tale rogito, ridato alle stampo dal chiarismio Galantino, op. cit., vol. 3, pag. 207, sono compenetrati gli istromenti: — 23 marzo 140, per investitura nel famiglia Covo dell'omonimo feudo di Covo — 14 ottobre 1411, per investitura nel conte Giacomo Covo del feudo di Antignate — 22 gennaio 1413, per investitura nel suddetto del feudo di Romano — 13 febbraio 1452, per ricognizione della rinuncia, che gli agnati del conte Giacomo Covo avevangii fatta, dei loro diritti al feudo corses.)

NB. Le investiture di Covo e Antignate erano state sancite anche nel 1412, mediante diploma 10 dicembre, e la rinuncia del Covi al feudo di tal nome in favore del solo Glacomo erasi effetuata, per la prima volta, in virtù dell'istromento 1 aprile 1416.

# 1422, 6 agosto.

Atto rogato dal notaio e segretario ducale Giovanni Francesco Gallina, con cui il duca Filippo Maria Visconti riconosce anche negli agnati di Giacomo Covo l'ereditario titolo di conte (Archivio Centrale Governativo di Milano, Feudi Camerali, Covo).

### 1428, 29 giugno.

Dimissione e rinuncia del feudo di Romano e sue pertinenze, fatta dalli conti Gioranni, Pietro e Niccolò, fratelli Covi, figli del conte Giacomo, al contestabile Paolo de Rossi, come procuratore del nobile Gerolamo Contareno, luogotenente e provveditore in Bergamo per la Serenissima Repubblica di Venezia — (Archivio dei conti Covo a Gallignano, cassetta T, casella N. 2 — Documento edito dal Galantino, op. clt., vol. 3, pag. 239-242 — Veggasi in proposito la nota 2, a pag. 124 di questo libro. Del resto tali atti relativi ai Covo ricordansi qui ad abbondanza, avendone

già noi sufficientemente fatta parola nei luoghi succitati, non che nelle relative serie dei Signori di Romano, Covo e Antignate, pag. 297-302).

#### 1446, 26 settembre.

Lettera del Duca Filippo Maria Visconti agli abitanti di Romano.

(Al di fuori) Dilectis nostris Comuni et Hominibus Rumani.

(Al di dentro) Dux Mediolani, etc. Papie, Anglerieque Comes ac Janue dominus — Diletti nostri, accioche non vi maravigiate et non pigliate affanno di alcuna cosa fatta contro la persona dello Spettabile Bartolomeo Cogliono, vi avisiamo che quello e fatto non e fatto perche habbismo animo di fargli male, ne rincrescimento alcuno alla persona, quale havera quello male havera la nostra propria; ma e stato fatto per esser piu chiari di alcuna facenda, avisandovi e confortandovi che sitate di buon voglia e allegri, perche in poco tempo esso sara in grado e in maniera ch'e'i fara maggiore che mai, e voi ne sarete consolati e ben contenti, confortandovi anchora e caricandovi che habiate buona cura della terra e la conserviate e guardiate a nome del detto Bartolomeo.

Et se vi bisogna alcuna cosa per ajuto e difesa di essa, richiedetene: perciocche faremo per la difesa d'essa terra quello che havoremmo anchor fatto inanze alcuna novità fatta at detto Bartolomeo e meglio anchora, et come faremmo per le nostre terre proprie et per le pit care che habbiamo.

Datum Mediolani, die 26 septembris 1446.

(Spino Pietro, op. cit., lib. III, pag. 94-95 — Veggasi questo libro a pag. 439).

# 1451, 11 giugno.

# POTESTATI COVI ET ANTIGNAGI.

Como per un altra te hammo scripto, replicamo et volimo cho al M.º Bartolomeo Cogliono, nostro capitano, tu lasci trahere liberamente da Covo e Antignago, per adesso et da qui inanza, tutto quello formento et biada che ha et havera in quelli lochi, a condurlo in qualuncho loco ad esso Bartolomeo piaccia senza impazzo e impedimento alchuno. Et perch'esso Bartolomeo, como

in intenderay, per rasone del dicto formento e biada ha da fare li cum alchuni, volimo che tn gli faci rasone sumaria et expedicta, si che conseguisca suo devero; ma deportati perho in modo che niuno habia Justa casone de querella. Et per tua cautella havimo sottoscripto la presente di nostra propria mano.

Mediolani, xı iunii 1451.

FRANCISCUS SFORTIA, de manu propria.

Johannes.

(Arch. Centr. Gov. di Milano, Carteggio diplomatico).

### 1453, 29 aprile.

Dote di lire 91 e soldi 5 imperiali, assegnata a Francesca Gattoni di Astesana, abitante in Antegnate e moglie a Masseo Moni (ora Muoni) de Burli (Archivio Muoni, pergamena).

## 1454, 5 agosto (1).

(A tergo) Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino, Domino Duci Mediolani, Papie, Anglerieque Comiti ac Cremone Domino, Domino suo singularissimo.

(Al di dentro)

Jesus

Illustrissime Princeps et excellentissime Domine mi singulanissime. Hora e ritornato el messo manday heri in Brixiana per intendere se quele gente darme cavalcaveno. Il quale dice che in quele parte non se raxona che il conte Jacomo se mova, ma bene e vero che Giohane Coute se leva da Casterzago et allogiara ali Orcinori, et le lanze spezate vano a Casterzago, et Giohanne Grando in Francia curta. Mi raccomando sempre ala Signoria Vostra. Ex Covo, quinto augusti mensis 445%

Scrivendo la presente sopragionse uno de Casterzago, il quale dice che aspectano lì a Casterzago de queli del conte Jacomo.

Illustrissime et Excellentissime Dominationis Vestre

Fidelissimus Servitor

BERNUNTIUS MALFATUS

Covi ed Antegnati potestas.

<sup>(1)</sup> Tanto questo documento quanto gli altri, fino a quello in data 27 novembro 1468, appartengono all'Archivio Cent. Gov. di Milano, Carteggio diplomatico, escluso però il primo successiro al presente.

#### 1456, 20 settembre.

Sentenza pronunciata, il 20 settembre 1456, dal Reverendissimo D. Filippo Scalini, vicario generale del vescovo di Cremona, quale arbitro eletto dal Rettore di Antignate, Giovanni Moscardi, e dalla Comunità di Antignate, rappresentata dai comunisti Giovanni Cacetti, Giorgio Morenghi, Bartolomeo Caprironi (forse Capredoni), Bartolomeo Gattinoni, Francesco Morenghi e Plenaviro de' Terzi. Il detto arbitro premette che la Comunità aveva innoltrato supplica al duca di Milano, addimostrando che i redditi della chiesa d'Antignate erano esuberanti al congruo e necessario sostentamento del Rettore, e che si avrebbe dovuto col superfluo dei medesimi provvedere ad un altro sacerdote in sussidio al Rettore, massime atteso l'accrescimento della popolazione, L'arbitro pronuncia la sentenza, che un terzo dei redditi del Rettore debba assegnarsi pel mantenimento di un sacerdote che coadiuvi il Rettore nei divini uffici e nella spirituale assistenza dei parocchiani (Archivio Notarile di Cremona, Atti del notaio Giuliano Allia).

# 1462, 15 agosto.

(Al di fuori) Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino, etc., Duci Mediolani.

(Al di dentro) Illustrissime Princeps et Excellentissime Domine. Essendo sta facti ne le parte di qua de molti furti, non pero relevati da uno ad uno, si chel ne sia facta investigatione alcnna di lontano, non si ha saputo intendere ne sapere i malfactori. Reservato che, havendo io dato la potestaria de mie terre, Colonio et Urgnano, ad uno Jacomo de Alza da Como, fu gia magistro de scola et mio cognoscente. Trovandose partito de dicte terre, questo Nadale passato, per visitare i soy, fu intrato furtivamente per la rocha de Urgnano, dove lhaveva certa roba sna et gli fo tolta, cioe vestiti, zupon, libri, linzoli et altre massaritie. Ultra questo fn furato un cavallo dun cittadino da Bergamo, par in dicte terre. Et prendendo ora mi investigare de questi farti, trovo chel e stato uno Antonio gobo, uno homo darme, et questo so quanto del cavallo per confession sua, perche manday per luy, essendomi suspecto, et ben chel se lassiasse dire et redire assay, tandem egli forono tanti inditii contra che non lo pote denegare. Che so casone, non facendo altra provisione contra luy,

come per allora mi facesse, che, dubitando non sapesse el resto et gli facesse male, ol se partisse da mi et se ne fugi. Ando da Silvestro per acconciarre, ma, trovando acurti i danari chel diceva di havere, o vero parendoli tempo di mecter le conducte da canto, non have loco cum luy. Questo fo mo pochi di, per il che se ritorno et e reducto presso un suo fratello, chiamato Andrea de Urganao, famiglio de V. S.—Eli n questo mezo ho trovato el dicto Antonio esser sta quello che tolse la roba del dicto potestate, et usava questa arte, che quanto el poteva furare di qua et così el fratello di la, se mandavano luno al altro per non esser seconerti (1).

Et che V. S. se recordi qual sia el dicto Andrea, laviso che. prima el fosse a servitij soi, lera mio famiglio, et per soi mal deporti de furti et robarie el caciai, et V. S. el tolse, et e quello, che intendo anche dicta S. V., gia certo tempo, fece tenere in prisone per simili cose. Per questo io prego V. S. le piacia in subsidio de la rasone far destenire questi duy, Andrea et Antonio, et ben che, come asassini et ribaldi, i meritassero gran punitione. la S. V. i facia astringere a la restitution di queste cose, et gnando Antonio volesse denegare, io mandaro a V. S. un homo, qual fo insieme cum luv quando intro la rocha el tolse la roba del dicto notestate. Del cavallo mi par essere bastante testimonio mi, a chi el la confessato. La casone anchora dela sna fuga da mi merita el sia destenuto et astrecto a satisfactione per quello habiamo a fare insieme, et così ne prego dicta I. V. S., avisando quella chel dicto Antonio, benche sia certo el se menti per la golla, va digando che Cola de Medicina e aconcio cum Bolognesi per opera de V. S., et così sera anchora luy per remanere poi liberamente soldato de dicta S. V., benche mi creda certo, come dico sopra, el parli falsamente. Malpaghe, xv augusti 1462.

BARTHOLOMEUS COLIONUS, etc S. D. D. Venet. Capitanus generalis.

# 1466, 9 marzo.

(Al di fuori) Illustrissima et Excellentissima Domina mea Singularissima, Domina Ducissa Mediolani.

(Al di dentro) Excellente mia Madona. In questa hora he capitato qua da me uno familio de Lanzelotto de Covo, el quale vione

 Giova rammentare come i possessi del Colleoni estendevansi fino a Romano, cioè al confine Bergamasco coll'alto Cremonese, o, in altri termini, a quello della Repubblica Veneta col Ducato di Milano.



da Coro et dice, che questa matina, inanzi dl, azonse uno serritore de Bartholomeo da Bergamo a Coro, el quale habita a Malpaga, et dice che questa notte el Capitaneo monto a cavailo et ando a Bressa per certi cavallari che ll venero da Bressa, e azio che V. E. intenda mello la cosa, faza dimandare el Franzoso, famelio de Lanzelotto da Coro, el quale he portador de la presente, che a pleno informara V. E. de quanto esso ha inteso. De continuo mi aricomando a V. E. De Cassano, die vutt maj 14602.

Ill. et E. D. V.

Servitor fidelis BARTHOLOMEUS a Quarterija Millex, etc.

### 1466, 10 marzo.

(Al di fuori) Illustrissime ac Excellentissime Domine mee singularissime, Domine Ducisse Mediolani, Papie, Anglerieque Comitisse ac Janne et Cremone Domine.

(Al di dentro) Illustrissima et Excellentissima Domina, Domina mea singularissima. Hozzi per duy homeni darme, quali sono venuti da Bressa, uno chiamato el Matto, da la mane che fu Bracesco, et e di la casata di Covi da Soncino, et laltro chiamato Iscobo, che ha mogliere a Soresina, ho havnto adviso, como il Magnifico Bartholomeo da Bergamo ha mandato per tutti li snoi conductori et squadrieri et ha cominciato a dargli dinari per comprare cavalli, cioè per le persone de li homeni darme et anchora per qualche roncino, et, secondo me dicono, dicti homeni darme hanno inteso a Bressa per piu vie, che prestissimo dicto Bartholomeo ha animo di offendere il Stato di Vostra Excellentia et dicono havere inteso che questa nocte aspettavano risposta da Venesia de la volunta de la Signoria. Sonno anchora venuti parecchi soldati, che allogiano qui ne forti et ne li altri loghi de Bressana qui vicini, a schodere suoi pegni che havevono qui, i quali parlano tutti per una via che la intentione del prefato Bartholomeo e de rompere guerra a la V. Excellentia. Onesta terra di Soncino, como per altra mia scrissi heri sera, ha li homeni benissimo disposti verso lo Stato di V. Excellentia, segondo son informato da Iohanne di Zuchi, podesta di gnesto loco, et da questi pochi soldati sono qui servitori de la prefata Vostra Excellentia, et per quanto ho possuto io cognoscere et comprendere sino a questa hora, ma e tanto malissimo fornita di monitione, quanto dice se potesse, che, havendo io hozi, insieme col podesta, fatto fare la cerca per sapere che arme se trovano

ne la terra, haverno trovato in tutto quatordici armature fra li homeni et li soldati, et circa trenta balestre et qualche XXV schiopetti et pochissime altre arme, salvo ce sono parecchie bomhardelle di soldati forestieri: como credo la V. Excellentia fu informata non ce ne sono ultra XX, et la maggior parte a piedi et senza arme, ne qui atorno ce ne sono alcuni si non certi quali se ha riservati Gulielmo da Rossano in Romanengo, che sono necessarii a la gnardia di quello logo, segondo mi ha dicto questa matina, parlando cum luy, et hogli recomandato quello logo per parte di V. Excellentia, et parme gli sia benissimo disposto et aptissimo. Siche bisogna la prefata V. Excellentia prestissimo facia provisione qua di gente, che al meno sariano necessarij qui circa 60, overo 80 homeni darmi, et 50 balestrieri et 50 schiopetteri che, accadendo altro trovandosi la terra così sfornita, puo pensare V. Excellentia como se faria, la quale prego quanto più prestissimo se puo gli voglia fare provisione, che son certissimo che benissimo intenda quanto el loco sia importante. Li solicito et solicitero tuttavia a fortificarsi, como fanno, e di quanto sentiro daro adviso ala prefacta V. Excellentia, ala quale continuo me racomando. Dat. Soncini, die X martii, hora prima noctis, 1466.

Einsdem III. D. D.

### Humillimus servitor NICHOLAUS de THOLENTINO.

El prefato homo darme, che ha mogliere a Soresina, dice havere havato bona licentia hozzi da Bartholomeo da Bergamo, perche, rasonando cam luy et volendolo mettere in pronto como li altri, gli richiese che volesse condure la donna sua, che haves a Soresina in Bressana, et, non volendolo el dicto homo darme fare, gli ha datto licentia.

# 1466, 15 marzo.

(Al di fuori) Illustrissime ac Excellentissime Domine mee singularissime, Domine Ducisse Mediolani, ecc., Papie, Anglerieque Comitisse ac Janue et Cremone Domine.

In manibus magnifici Andreoti.

(Al di dentro) Ilinstrissima Princeps et Excellentissima Domina, Domina mea singularissima post recomandationes, etc. — E remni questhora da me Bartholomeo da Collogo, dicto Roveda, quale me dice come questa matina, trovandose a Brixia cam Bartholomeo da Bergamo, dapoy altri ragionamenti dicto Bartholomeo gli disse chel dovesse dire e comandare per parte soa a tutti ii famigli sui che allogiano a Collogno, Urgoano, Martinengho e Romano che, per quanto hano cara la gratia soa, non si movino dali allogiamenti sui, anci che staghino in pronto e apparichiati che non passarano XV di che li fara tutti piu richi e contenti ecc. e dica diclo Roweda che, motezzando cum il prefato Bartholomeo sel se fara guerra, an ne el ge respose: lo farò quello me comandara la Signoria de Venetia, et che lui crede per gli parlari gil feco dicto Bartholomeo o anche per quello intese per altre vie, che del pensiero suo si e chel se rompe piu presto che non. Dios similitar che questa sera o domane se aspectano a Brixia due proveditori che vengono dal prefato Bartholomeo, e chel ritornaria anchora a Brixia dicto Roveda per vedere chi sono dicti proveditori et de intendere qualche cosa inante chel ritorna da a V. Excellentia, e poy venira da Essa cum quelle informationi potra havere etc...

Ex Trivilio, die XV martij 1466.

Servitor fidelissumus PETRUS DE MORIS.

#### 1468, 27 novembre.

Giuramento di fedeltà prestato dagli uomini di Mozzanica al duca Galeazzo Maria Sforza — (Archivio Centrale Governativo di Milano, Sezione storica, Feudi camerali, pergamena).

# 1470, 8 maggio.

Mandato del Comune di Mozzanica per giurar fodeltà al duca Galeazzo Maria Sforza — V: si vegono menzionati parecchi individui delle famiglie Bonetti, Belò, Caffi, Ferrari, Fornari, Gagliardi, Sacchi, Salandi, Scarpini, Yasali o Yassalli, ecc. — (Ibidem, pergamena).

# 1472, 4 marzo.

(Al di fuori) Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino, Domino Duci Mediolani, etc.

Illustrissimo Princeps et Excellentissimo Domine. Ho inteso Vostra Excellentia ha facto retinere Leonardo da Vimerca, mio famiglio darme, che fo mio camerero, et, non intendando bese la cagione, dico se quella lha facto retinere per mancamento habia facto contra al Stato suo, ne altra cosa per la quale me-

ritasse punitione, prefata Vostra Ex. el facia punire de la punitione gli parera et piacera. Se veramente fuesse retenuto per essergli data culpa lhabia fatto amazare uno sul dominio di quella per uno suo famiglio, pregola vogli sopra questo haver bona informatione et consideratione, et intendere dal dicto Leonardo como la cosa he passata; perche, examinandolo e facendolo examinare, el trovera innocente de tale imputatione et piu semplice in ogni cosa che uno columbo, che non ad committere una tanta scelerita ne pur a pensarlo el saperia fare. Non volendo prefata Vra. Excellentissima credere a lui, ne a mi. accioche meglio si possa chiarire dela propria verita, offero mandare a quella el delinquente, famiglio desso Leonardo, el qual al presente si ritrova in Bressana, accioche da lui chiaramente intenda sel dicto Leonardo ha una minima culpa in tal delicto, promitandomi, perche prefata Vra. Ex., per sue littere, examinato che lhavera o facto examinare el dicto famiglio, et da lui intesa la propria verita, rimandarmelo indreto senza lesione alcuna.

Malpage, die quarto marcii 1472.

(Archivio Centrale Gov. di Milano, Carteggio Diplomatico).

Bartholomeus Colionus de Andegavia, Capitancus generalis.

# 1474, 29 novembre.

Convenzione fra Giovanni e Maffeo Moni (Muoni), ambi di Antignate, mediante la quale il primo cede al secondo un sedime di terra, situato nel borgo di Antignate in contrada di Sant'Ambrogio, della misura di tav. 20, a prezzo di lire 4 imperiali per cadama tavola (Archivio Muoni, pergamena).

# 1475, 14 novembre.

Nomina di Bartolemeo de' Bombelli a castellano della rocca di Romano.

C. X. CAPI Ser Candiano Bollani

- » Zacharie Barbaro militi | provisoribus nostris in Malpaga.
- Francisco Diedo doctori

Certificati de fide et probitate Bartholomei de Bombellis, dicti Cagalupi, Cremensis, sumus contenti et volumus ut illum constituatis Castellanum Arcis Romani, cum illo numero peditum, qni tam tempori qnam fortilicio bene custodiendo vobis conveniens et sufficiens videatur.

Per Domininm cnm universo Collegio

die XIIII novembris, 1475.

(Arch. Centr. Gov. dei Frari a Venezia).

#### 1475, 12 dicembre.

Istituzione della carica di Podestà e Provveditore nei Comuni di Martinengo e di Romano.

Venerunt ad presentiam Nostri Dominij oratores fidelium nostrorum civinm et hominum Martinengi, Romani, Organi, Calogni, Calcinatis, Paluschi, Moringi, Gisalbe, devotissime supplicantes ut prefatum Dominium Nostrum dignetur, postquam Ominjotenti Boo placitum est terminare vitam Illustri Capitanei (Bartholomei de Colionibus) . . . loca ipsa dono dederamus, iterum admittere et recipere omnia loca et fideles nostros predictos, sub fide et devotione sus. Quamobreus

Vadit pars, quod omnibus superstitibus fidelissimis nostris mos geratur atque ita oratoribus et nuncijs cuiuslibet eorum respondeatur, noi leto animo eos complecti in sinum nostrum. Et propter eorum summam fidem et devotionem erga Statum nostrum habituros eos esse charissimos et commendatissimos. Captum autem sit quod eligatur die dominico proximo in Maiori Consilio nuns Potestas et Provisor loci Martinengi cum salario ducatos quinquaginia in mense et ratione mensis, cum conditione partis, ex quibus communitas Martinengi, sicut Ipsa se se optulti, solvere teneatur ducatos X singulo mense ipsi Provisori. Remanentque ipsi Comitati omnes utilitates Banche, quos Potestas dicti loci habere solebat. Qui Provisor ducat secum unum Cancellarium et unum Cavalerium, qui habeant libras CL. pro quolibet de salario in anno et ratione anni, a Camera nostra Bergoni, qui depntati sunt redditus et proventus predicti loci.

Et similiter eligator in dicto Maiori Consilio per quatnor minus electionum unus Potestas et Provisor loci Romani, cmm silario ducatorum L in mense et ratione mensis cum conditione partis. Ducat secum unum Cancellarium et nunum Caralerium, cum salario suprascripto, solvendo per Cameram Bergomi, ut sapra.

Reliqua autem loca suprascripta reponantur sub jurisditione

Civitatis nostre Bergomi cum omnibus modis et conditionibus quibus erant antequam data fuerunt lilustri Capitaneo.

Ceterum quam omnes predicti porrescrunt nostro Dominio certa capitula, parvi quidem momenti captum sit, quod capitula ipsa per Collegium expediri possint. Sed quod Comunitas Martinengi inter alia capitula petit concedi sibi emere posse fostanea in quocumque loco ei placitum foreit, pro comodo et beneficio suo captum sit. Quod si visum fuerit Collegio dicte Comunitatis hac in re complacere, causa inducendi eam ad faciendam artem dictorum fustaneorum in suprascripto loco. Non possiti del concedere nisi per annos duos tamen et non amplins sub pena ducatorum V cuilibet consentienti, aut ponenti in contrarrium.

(Arch. Centr. Gov. dei Frari a Venezia, Senato, Terra Ferma, Registro III, carta 99, tergo — Documento comunicato dal cav. Bartolomeo Cecchetti).

# 1476, 15 febbrajo.

(Al di fuori) Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino, Domino Galeaz Marie, inclito Duci Mediolani et etc., Domino observandissimo (1).

(Al di dentro) Manarino, Illustrissime Princeps, soldato nostro, vien ali piedi de V. Ex. si per purgare la contamatia sua cum quella, se in alcuna ha incurso circa la causa di canonici dela.... S. Zuan da Pontirolo per la possessione de Pugnan, chel tien da loro. Et questa tardita he processa principaliter per occupatione ge habiamo dato de qui. Hora veramente che he facto piu libero

(1) Produciamo questa lettera, perché, oltre un Cori appartenente al nottre distratto, fidête a lure due persona gir a notur conocenza: il Manarino, cioé, incaricato dal duca di Milano di vegliaro gli ultimi istanti del Colleoni (pag. 168). e l'antore della stessa lettera, il provvediore venento Prancesco Dicio, capitano di Bergamo, il quale, trorandori egli pure a Malpaga per ordine della Sersanissima, quando il gran capitano reodate lo appirto a bio, prese parte all'inventario de' suoi mobili, delle sua argenterie e de' suoi contanti, e ne spedibuon namero a Vecenifagar. Pio, Raccomosadono di duca il Manarino, sembra che il Dielo ignorase come l'ipocrita solidatecio fosse uno spione, na creatra dello stesso principe, e che non avesse quindi alem biogo di purpare la simulata contamacia (Archivio governativo di Milano, Carteggio Diplomatico).

vien de li. La causa del qual ricomando ala V. Ex., meritando cussi la virue et la modestia sua. El se consequira quel che fin hora ha possesso, ascrivera questo beneficio haverlo da V. S., et uia et io se renderemo obligati. Vien etiam de li de comissione mia a persuader quilli mercadanti volgi liberar de presone el povro Coro, el qual, benche habi fallito et spesi li danari nostri, non segondo lordine; tamen, usando la III. S. la s'ua clementia consueta et natural, non havendo rispecto perder qualche parte di ducati 300, sessamo contenti liberar quel povro dala presone. Et se a questa opera pietosa sera interposta la autorità de V. Ex., oltra che habi esser utile al povro, sero grato al Sigoro nostico dido, et honore de V. S., al qual me ricomando et offerisco.

Malpage, XV february 1476.

FRANCISCUS DIEDUS doctor } provis.

#### 1477, 14 febbrajo

(Al di fuori) Magnifico maiori, honorando Domino Iohanni Simonete, ducali primario Secretario dignissimo, suo maiori colendissimo.

Mediolani.

(Al di dentro) Magnifice major honorande cum arecomandatione salutem, etc.

Como per altre litere ho scripto ad Vostra Magnificentia cercha la nostra vixitatione, non me extendo perche voy li podeti comprendere; donde avixo dicta Vostra Ma.tia che, fermato che sia il Stado dela III. Madona, vixitarola in modo se lodara de mi perche se aconcia vel de aconciare questa provixione, prego V. Ma.tia si degne de volere fare che io li possa stare e che quel pocho mi avicti facto havere, non me lo conxume tuto, avixando V. Ma.tia che se stessi in questa condicione non me ne trovaria in breve tempo niente. Si che pertanto voglio pregarla se degni di farme scrivere uno famiglio, come ano li altri, avixandola che altramente non spero ni anchora poreve sperare, perche non ho altro padre che V. Magnificentia; e ogni bene, posso dire che ho, lo abbia per essa V. Ma.tia, la qual prego continue che li sia aracomandato: possando cossa alcuna per essa, pregola me adoperi como suo lial e fidele bon servitore. Ex ducali palatio lanue, die 45 february 4477.

Vester in omnibus
MELCHIOR DE FONTANELLA

Ducalis squatrerius provisionatorum cum arecomandatione, etc.

(Arc. Cent. Gov. di Milano, Carteggio Diplomatico).

#### 1477, 8 aprile.

(A terge) III. et Excelse Domine, Domine Bone Marie Ducisse Mediolani, Papie, Anglerieque Comitisse ac Janue et Cremone Domine etc., Cito Cito.

(Al di dentro) Ill. et Ex. Domina, Domina Ducissa Mediolani, etc .-Aviso V. Ex.\*, como lunedi proximo passato have una litera de Domino Joanne Andrea de Landriano, in exegutione de litere de V. Ex.ª, che dovessero stare attenti et vigilanti com bona guarda, et cossi fece per tute queste terre qui ale frontere, et io subito, per fare lo mio debito, montai ad cavalo et me ne andai ad Civedato, terra de Marcheschi, per intendere qualche cossa et me infinse de voler vendere uno cavalo, digando che intendeva che avevano hauti dinari. Sed tamen dicono che hanno hauto comandamento de trovarse mercordi, aut zobia proxima, per tuto lo di ad Bresa per tore li dinari per uno cavalo, et li ge farano provisione de darge dinari per meterse in ponto. Avisando V. Ex.º che sono venuti fora doi colacterali, che sono andati per tuto lo Bresano et per lo Bergamascho ad fare la mostra de dicti soldati per vedere lor bisogno, et questo fo la septimana santa proxima pasata, et cossi aviso V. Ex." come strascorse per fino ad Urago et li trovai uno fittavolo de queli zentili homini de Martinengo, lo quale se ciama Modesto, et li fa trecento fanti et ge da ducati sei per paga, et questo Medesto tamen lui non e homo de guera et non se intende ad chi posa faza diti fanti, se non che li proveditori di Bresa gli fano fare, Avisando V. Ex. che uno Domino Zorzo, che fu flolo de Domino Cesaro de Martinengo, ha hauto comandamento de cavalchar et ebe ducati trenta per comperare uno cavalo et ducati vinti per sodventione per caduno homo darme, et se deve trovar per tuta la septimana proxima che vene di là del Melzo; et cossi etiam aviso V. Ex.ª che li fioli de Domino Bernabo de Sancto Severinesco et Galioto hano hauto li medesimi dinari et lo medesimo comandamento, et eciam asaj homini darme de le lance spezate hanno hauto dicti dinari et comandamento. Item Domino Nicholao Sicho ha hauto comandamento che subito sia li onde sono le soj gente. Ulterius aviso V. Ex.º che in Padovana, in Visentina, in Veroneso et in Bresano ge sono comandati tra cernidori et guastadori più de decemilia, quali hanno comandamento de stare ad ogni lor rechiesta per poter cavalchare, et ani se dice che vano in Friolo. Ma V. Ex." guardi che non mirano

alo naso et harne ali calcagii. Hem aviso V. Ex.\* che subito madaj anchora ad Ciari et a Castrezago da alcani amici mej per intendere se questo he vero che se dice, et azo trovato che tui vano per una lingua, et per far lo mi debito staro atente et vi gilante se pero intendere qualche cossa, et, intentendo, ne avisaro V.Ex.\*, ala quale hamelmente me ricomando. Datum Antegnate, die VIII arrilli 4377.

Vester servitor Antonelus de Realino
Commisarius Antegnate.

(Arch. Centr. Gov. di Milano, Carteggio Diplomatico).

### 1478, 26 marzo.

(Al di fuori) Magnifico ac potenti Domino Johanni Simonete, ducali primario Secretario degnissimo, ac majori suo observandissimo.

#### Mediolani.

Magnifice ac notens major honorande: etc .. - Per li comandamenti havuti per litere ducali, signade per Vostra Magnificentia, che non se daga licentia a nisuno, pertanto siando da noy vegnuto Lorencio Rastello, ducale provisionato da guardia di Citadella, per sua grande necessitade et bisogno suo cum sit che glie morto sno sosero, perche omnimode a luv he grandissima necessitade di vedere li facti soi, siando stato da mi, lo ho mandato da Domino Leonardo Saraticho, et ipso lo ha mandato da mi, pregandomi che scriva ad V. M. per nostro debito, per il comandamento recevuto, perche noi cognoscemo la sua bisogna, prima glie morta la madre, de inde lo sosero, et possa sono trei anni che luy non he stado a casa. Per tanto pregamo, messer Leonardo et mi, ad Vostra Magnificentia li piaza concedere licentia che dicto Lorencio possa vedere il facto suo, non altro possando alcuna cosa per Vostra Magnificentia, prego quella me operi, etc., Dat. in Citadella Janue, die 26 marcy 1478. Vester in omnibus

MELCHIOR DE FONTANELLA

Ducalis capitaneus dicte Citadelle cum arecomandationibus, etc. (Arch. Centr. Gov. di Milano, *Ibidem*).

### 147 . . .

Supplica, del maestro di grammatica Fermo da Covo, al duca di Milano, perchè vengagli concessa una parte del tesoro, consistente in ducati 800, che certo Tadiolo, abitante da qualche tempo iu Covo, avrebbe trovato nella casa di sua abitazione, già appartenuta alla propria madre, D. Giovanna, che ve lo aveva uascosto (Raccolta del Cav. Carlo Morbio iu Milano).

#### 1480. 8 febbraio.

Bona di Savoia e il minorenne di lei figlio Giovan Galeazzo Sforza, duca di Milano, accordano a Giovanni II Bentivoglio, capo perpetuo del Senato della Repubblica di Bologna, in foudo dictabile, col diritto di vendita, con mero e misto imperio ed ogni giurisdizione, col titolo comitale trasmissible ai suoti discendenti, le terre di Covo e Antignate, ecc., non che i dazi sul ponte e porto di Pizzighettono (Archivio Centrale Governativo e Archivio Giudiziario di Milano — Veggasi in proposito questo libro a pag. 174-177 e 304-312, ove alludesi ai trapassi feudali di Covo e d'Antignate sotto i Bentivoglio, non che alla iuterinale dominazione dei Medici di Novate a Covo, 1569-1738).

### 1480, 1 febbrajo.

(A tergo) Illustrissimis et Exmis Dominis meis singularissimis, Dominis Ducibus Mediolani, etc., Papie, Anglerieque Comitibus ac Janue et Cremoue Dominis.

(Entro) Illustrissimi et Exmi Principes. - Recepi literas D. V. signatas B. Calchus, die tertio decembris 1479, datas Mediolaui vicesimo octavo novembris 1479, pro quarum quidem executione cepi informationes debitas, pro quibus reperi quod causa qua Jacobinus de Gafforis commisit homicidium coutra fratrem Joaunem de Leva, fuit quia dictus frater Johannes cognovit carnaliter quamdam sororem dicti Jacobini; ita quod eam fetam reliquit fuitque dictus Jacobinus homo bono vite et fame, pacifichus et nutlum aliud homicidium commisit et bonis moribus et non rixis deditus. Pacem habuit cum fratribus ordinis dicti fratris Johannis et cum proximioribus affinibus ipsius fratris Johannis preteriritque annus quod dictum homicidium perpetratum fuit; nullaque boua habent que spectent Ducali Camere, quia sunt pro dotibus ipoticata, de quibus omnibus Dominationes Vestras certiores reddo quibus devotissime me comitto. Ex Covo, primo february 1480.

Earundem Dominationum

Fidelissimus servitor

JOHANNES JULIANUS de Vicomercato

ibidem Potestas.

(Arch. Centr. Gov. di Milauo, Carteggio Diplomatico).

The Carrie

### 1483.

#### DESCRIZIONE DI ROMANO.

Roman, castello etiam dil Capitaneo, forte piu de Martinene, circondato di mure renovade et conzade per Luca Memo di Fierr, qui tune cra Pretor et Provedador, con torrestini alcuni in tondo, forti di la banda piu pericollosa, et merli, con fosse adacquade; a tre porte: di sora, de mexo, et di do man con ponti levadori, circonda mia mexo et piu. He il mercado de luni, mercore et venere, et vien assa formento. Da al Senato ducati 300, dei qui 120 se da al Provedador. A una chiesia cattedral granda sopra la plaza, et bella nova, arente he la Mixericordia; hospedal bellissimo facto per il Capitaneo; he molti poveri. Fa la terra anime dominila, fonogi 330.

A una rocheta, pur per il Memo fortificada, con fossa davani et do revelini; niuna paga vi era. Qui abitava il podesta Cabridi Nadal di Zuanne F., sta quanto quello de Martinengo; he lutuia de Martinengo mia 3, et da Gul (Coro), castello duchesco, mia uno: ergo he al i consfini, luntan di Chrema mia S. E sopra questi piaza continue si bateva formento per paura di guera, qual dapoi fue, et, ita volente fato, ecc. — (Santio Martino, linerario per la Terraferna Veneziana nell'anno MCCCCLXXXIII, op. cit).

#### 1483.

# DESCRIZIONE DI MARTINENGO.

 modo per questo se conclude esser debelle. Quest ahe di Alexandro de Martinengo soprianominato; afita ducati X. La piaza pico-lissima eti i palazo anchora. A una chiesia granda et magnifica qui sopra la strada, cathedral, et e di Sancta Aga. Era Podesta et provedador Gasparo Contarini di Luca I.; a l'anno ducati 300 neti, et sta 3 anni; et he stato, dapoi he nostro, questi rectori: Zuan Diedo, Lorenzo di Prioli et Piero di Mullo — (Sanuto Marino, Ilinerario per la Terraferma Venziana, op. cit).

#### 1483.

#### DESCRIZIONE DI MALPAGA (1).

Malpaga, castello habitato olim dal Capitaneo generalle bergamasco, nunc di Alexandro de Martinengo, conductor de 100 cavalli
ne l'exercito, he quadro, a do man di fosse; la prima con inure di
la et di qua, et dentro atorno he tuto stalle; poi, per uno altro
ponte levador, con fosse di aqua, he il castello, hello palazo con
camere et salle adornato; ivi e il Capitaneo retracto; a una torro
dove si fa la guarda: a zardin magniflo. Ile afitado ducati mille
et cinquecento ad alcuni, et a do revelini, qual di sopra he pento.
E mia uno luntan he Cavernigo (Cavernago), dove he palazo bellissimo: il son retrati tutl li homeni et Capitanei illustri nostris
temporibus fue.

É dequia Martinengo he mia tre, et mia do he la villa de Guidalba (Chisalba), dove e castelo de moro; he luntan de Bergamo mia 13; se usse per la porta di S. Antonio et intrasse per la porta del Tombin — (Sanuto Marino, op. cit.).

(1) Alle nottia, già for-ute, sopra il castello di Malpaga, a pag. 157, 153 e 173 aggingnermo come esso, giusta il Guidaper I/Tatia settent-rionale di John Murray, venisse fabbricato da Bartólomeo Colleoni sopra vanual romani; eche il gran capitano vi dimorò dal 1955 fine all'epoca della sua morte, per una singolare predictione. Oltre poi Cristiano, re di Danimarca, a Borso d'Este, visitarono i vi il Colleoni anche Erocle d'Este, divensto poi dinca di Perrara; Alesandro Sforza, signore di Pesaro, Bonifacio marchese del Monferrato, gii Colleoni anche Penaro, Bonifacio marchese del Monferrato, gii Colledini di Porti, Astorre Manfeldi, signore di Penanz, Gian Francesco conte della Mirandola, con dan figliculti i due fratelli del'Pil signori di Carpl, Delfobo conte dell'Amagliara, Carlo Portburco, el altri non mon illustri personaggi.

Quanto al dipinti murali, a cni allude il Sanuto nei dne castelli di Malpaga o Caveranqo, essi rennoro certamente surregati da altri commessi dai Martinengo, sinoi successori, i quali a più sicura prova inaciarono i loro stemmi nelle sate, e massime sulle grandi cappe dei camidi. Teenamo gia parola di quelli attribuiti a Gerolamo Romanino nella sala terrena a Malpaga. I ritratti degli illustri pesonaggi, che ammiravansi und a Caverango, più non esistono, ma benst modti dipinti a fresco, più o meno pregevoli, dal secolo XVI fino ai nostri giorni.

# 1484, 7 giugno.

(Al di fuori) Spectatissimo Conpatri colendissimo, Domino Joanni Francisco Olive, ducali Cancellario dignissimo.

(Al di dentro) Per dominum Ducem Calabriae.

M. Io: Francisco patre mio — Deus miscreatur nostri et castodiat nos ab hac teterrima lue, la quale hieri, secundo ho inteso da Arasmino in Cancelleria, accadete in tre case, ad S. Giorgio et in Porta Orientale. Non ve scrivo le case, dovi he accadulo questa contazione, perche anchora non lho inteso. Me studiaro de intenderlo, et poy ve ne avisaro acio intendiati omni coss.

Lo Illustrissimo S. Ludovico, questa mano, ando ad Cusago, dovi, dice, dimorara tutto hozi, et domatina sara qui. Per questo el M. messer Bartholomeo, nostro mecenate, ha facto apparechiare la sua mulla per andare al zardino. Io anchora attendero adanea ad solazo, per infin puso la cena, che poi credo haveremo da tirare la careta, como omni di habiamo facto per fin alle à et 5 hore de nocte.

Hieri vene qui el Tuzato, mio fratello, da Romano, et ha conducto XXII stradioti, ha desvatisti da Martinengo, qualti, secnodo ho inteso, lo Ill. S. Ludovico ha driciato ad quello Ill. S. Duza. Dicto mio fratello dice che laltro hieri li soldati et stratidioi sano andati ad Martinengho. Essendo andati a Romano li nostri, susoiero et scaramuzarono uno pocho: de li inimici rimasero presi et morti 13 et uno soldato da Romano, quale era fugito.

Li inimici sonno in Bergamasca hanno oppugnato Boltero, dori era per presidio Bartholomo Turcho, et questa nocte, secundo ho inteso, quelli sono in Cremasca hanno facto uno assalto ad Vaylate, et gli hanno per uno pezo dato la battaglia; par se hanno conseguito de questo suo assalto pocho utile et honore. Siche noi siamo travagliati da omne canto, et, benche se faciano intender questo cose, qui non sonno credute, ne se gli fa prorisione alcuna. Ma nuy, che siamo alle fructe, sontiamo el holto, dovi ne fu dato.

Cristophoro da Montechio, quale fu questi di passati preso di quelli di Melara, e stato sospeso, accundo che da Ferrara e stato scripto allo Illustrissimo Sig. Ludovico. De questa cosa ogomoo prende incredibilo dispiacere per haver questo Stato perso uno valentuomo ed affectionato al suo signoro al suo signoro.

Hieri et hozi ad S. Spirito e stato gran concorso de damisele, et domani, credo, gli sara el simile. Io o desiderato la presentia vostra qui saltem per queste tre feste, accio che apresso le fatiche avete continuamente, li possesti recrearvi con li occhi verso el fronte de queste damisele, de le quale ho desiderato ne havesti li qualchuna in compagnia vostra. Ma in questo tempo me vorria ritrovar li io per posservi levar parte de fatiche, perche con l'animo quieto possesti poi attendere ad esse damisele. Li Aliprandi se racomandano a vuy, et similmente Dvonisio. Arsamo ed io.

Mediolani, die VII juny 1484.

Filius BARTHOLOMEUS ROZ ... ONUS.

# 1484, 14 giugno.

#### D. Branda Castiliono.

M. Branda, - Hieri per litere del III. S. Duca de Calabria fussemo avisati Frachasso, figliolo del S. Roberto, esser partito de campo con squadre 151 de homeni darme et con mille fanti per venire in Bergamasca ala recuperatione dele soe terre perdute lanno passato, che stanno in nostre mane. Questa matina poi siamo stati avisati, esso Frachasso, con quella gente, havere assaltato el loco de Calci, terra de le terre del Cremonese che sonno de qua da Olio, et haverlo espugnato con battaglia da mane. Et bench'el loco sy de poco momento, in modo che facilmente poleria recuperarsi, tamen non ne facemo pocha stima per lauctorita quale si acquistano inimici. Et pero ce parso darvene notitia, ad cio che del tutto posseti comunicare a la Maesta del S. Re, et perche, como havemo dicto, se ha sentimento chesso Frachasso era per venire in Bergamasca, glie facto opportuna provisione per resistere ali loro disegni, così de homeni darme, como de fanteria.

(Questa lettera e le susseguenti fino al brano 15 febbrajo 1494 furono tratte dall'Archivio Centrale Governativo di Milano, Carteggio Diplomatico).

Romæ
In simili forma.... Florentiæ
Ferrariæ
mutatis



# 1484, 14 giugno.

(Al di fuori)

Io: Francisco Oliva
In castris
cito, cito, cito.

(Al di dentro)

Dux Mediolani, etc.

Ioanne Francisco. - Como haverai inteso et como anchora ne habiamo scripto al Illustriximo S. Duca, el loco de Calci, cremonese, ab hostibus vi captus extitit. De la cui perdita ne havemo pigliato dispiacere et molestia non picola per lauctorita se acquistano nostri inlmici. Et perche intendemo, appresso ala perdita dela terra, esser ancora preso Firmo Sicho, haverissimo caro se procurasse la soa liberatione, per essere persona da bene et ad Nov. cum tutta soa casa, affectionatissima. Pertanto declararai al signor Duca, che, nela permutatione, quale si ha ad far de la mogliere, nora et figlioli del signor Roberto, quando petesse tirargli dentro la liberatione desso Firmo, ne seria gratissima. Qual liberatione Soa Ex. potera domandare tanto viu gagliardamente, quanto che intendemo lhaveva acceptato esso Fermo per suo soldato. Sicche, o con questa premutatione, o con quella altra via parrera migliore ad Sua Sig., la potera far opera de questa liberatione, quale, como havemo dicto, ce sera gratissima, quamvis Firmo habia dato cagione de la soa captura, per non haver voluto acceptare in Calci lo presidio de le gente che gli fu ordinato al principio. Mediolani, die XIV juny 1484.

B. CHALCHUS.

# 1484, 15 giugno.

Mediolani, die 15 junij.

# Commissario Soncini.

Havemo havute le littere tue de laltrheri, per le quale œ avisi de la perdita de Calzo et del insulto hano facto li inimici a Pumenengo con dargli la bataglia, et, benche ancora quelli hemini se tenevano, etc. Comendiamoti del tutto: et, per obviar a dicti inimici et farli pentire de la insolenta loro, havemo scripo alo Illustriximo S. Duca de Calabria, nostro patre, et al specibalie conte Marsilio Torello quanto hisogna, et non mancamo de altre

bone provisioni per conservarne le case nostre et resistere alle forze depsi nostri inimici siche tu hal ad tenere confortato li predicti homini da Pomenengo et tutti li vicini, che presto haveranno galiardo et potente subsidio de nostre gente, et ad etnerse constantemente, como e stato sempre costumo loro, et al debito de li veri servitori rechiede: et te admonomo che da hora inante, omne volta te accadera avisar de queste cose de la guera, avisary similmente lo prefacto liltustrissimo S. Duca de Calabria, overo lo: Francesco Oliva; nostro Concellero presso sua Excellentia, che il lo fara intender, accio che con piu presseza se possa proveder all hisogna.

# 1488, 22 agosto.

Il magnifico e potente Renato Trivnizio, consigliere di Giovanni Galeazzo Maria Sforza, ottiene, addi 22 agosto 1488, dai prefetti militari e dal luogotenente ducale di Cremona il permesso di derivare once 24 d'acqua da Covo, Antignate e Barbata, onde condurte alla sua possessione di Formigara, nel distretto di Soresina, provincia di Cremona.

### 1490, 10 luglio.

(Al di fuori) Domino Iohanni Stephano Castilioneo.

(Al di dentro) Mag. Io. Steph.,— Vedereti per lalligata copia la instantia che facemo a quella Signoria per la littera, similmente obbligata littera, a cio resti contenta de compiacerne che magistro Alexio, ingeniero bergamascho, vengi fin a Milano ad vedere el tibnrio del Domo, Volemo anche voi ne partati in conformita, èt havendone optata resposta, ce la mandiati. Papie, 10 julj 1490 (Veggasi questo libro a pag. 171, 172, 198 e 199, over rammemoriamo questo valente architetto).

# 1491, 1 dicembre.

(A tergo) Ill. Principi et Excellentissimo Domino, Domino Duci Mediolani, etc., Papie, Anglerieque Comiti ac Janue et Cremone Domino, Domino meo singularissimo, etc.

In manibus Magnifici militis, Domini Bartholomei Calchi, Ducalis primi Secretari dignissimi.

(Entro) Illustrissime Princeps — Alias, nel tempo de la vita dela felice memoria del Illustrissimo et Excelso signor Duca Francisco

Sfortia, doppo la pace fatta fra soa Illustre Signoria e la Excelsa Signoria de Venetia, fu convenuto fra loro parte sopra certa differentia, orta doppo la pace per casone dela strata cremascha, quale tende da Crema a Bergamo, e dela strata cremonese regia, che tende dal Cremonese verso Mozanica: che dicta strata cremascha fosse libera dela prefata Signoria de Venetia e dicta strata cremonese da dicta strata cremascha usque allo Serio exclusive, con questa speciale condicione, che la prefata Signoria de Venetia fosse obligata a tenere conciata essa strata cremonese intra dicto confine; e per che al presente dicta strata cremonese he in tale essere, che per nesuno modo si puo cavalcare, ne usare, per rispetto del fosso Bergamasco, confinante dal canto di sopra dicta strata, ch'e tuto occupato e quasi mortificato dali convicini Bergamaschi. Il che cede in grandissimo prejudicio e danno dele intrate dela V. I. S. e deli subditi de quella, e anche dela prefata Signoria de Venetia; unde mi e apparso per mio debito darne aviso ala V. I. S., acio che la possa fargli fare quella digna provisione gli pare conveniente, e alla quale continue mi recomando. Datum Antegnate, die primo decembris 1491.

### 1494, 15 febbrajo.

## Domino Bartholomeo Chalco.

Non volemo per alcuno modo che Pavolo Chaimarcha da Romano sy remosos dala Podestaria de Antigorio, ma haby a perseverare, dopo che per meriti soi l'habiamo messo li; et se li-comino da Olegio, per il quale ve habiamo scripto, vole altri of ficy, che ce il domandi, dopo che questo per adesso non se gli po dare (Archivio Centrale Gov. di Mitano, Brano di una letteri ducale).

# 1510, 20 febbrajo.

(Al di dentro) Carolus de Ambosia, Dominus Calidimontis, Miliani, Sagone, Vandome, Baro Chiarantoni et Rayneli Magister, Mareschalis et Admirtalus Francie, Regiusque citra montes Locumtenens generalis, etc.

Ne stata sporta per li nostri fideli Comune et Homini de Bomano la supplicatione, con li capituli qua infrascripti, con pregarne humilmente gli vogliamo confirmare et concedere. Noi, considerata la fedo et devotione generale che nostri Homini ne portano, ad essi capituli bavemo fatte le resposte annotate in fine di ciascheduno, le quali ordiniamo et comandiamo siano osservati, che seguitano:

Illustríssimo et Eccellentissimo Monsignore et Signor Nostro Osservantissimo. Li fedelissimi Servitori et Vassalli suoi, Comune et Homini de Romano, humilmente ricorrono dalla Eccellentia Vostra, et quella con la solita benignita et clementia pregano la se degni accettar li detti Homini per suoi fedeli nella sua bona gratia, et quella Terra tener presso di se, et non trasferirli fuora dalla Signoria Sua, la qual Dio felicemente accresca et conserva.

Risponde lo Illustrissimo Signore: — Siamo contenti accettare essi Homini nella bona gratia nostra, et essi haver per nostri fedelli, et quelli conservar a beneplacito nostro, et in le cose licite et honeste semore haverli per raccomandati.

Item, che l'Eccellentia Vostra si degni confirmar per suo patenti lettere tutti li privilegi, decreti, concessioni, capituli, rescritti, statuti ed ordini et reformationi, riaschuna de dicti Comune et Homini, et finalmente tutti quelli che per il passati Illustrissimi Signori sono stati concessi et confirmati concernenti la utilità del dicto Comune et Homini.

Risponde: - Fiat, purche non siano contro l'honor, interesse et buono Stato nostro et decreti per noi facti nelle Terre nostre.

Item, perche occorre molte volte all'anno al dicto Comune et Homnine isser fatto intollerabil danno per le inondationi dell'acqua del Serio, et li e necessario al provedere, far delli ripari, la Eccellentia Vostra gli voglia conceder che possino in ogni lorte et de qualunque territorio della rivera del Serio far li ripari necessari, secondo la forma et modi servati per il passato et concessi per gli altri SS, ut supra.

Risponde: — Fiat, secondo le concessioni et forme solite per il passato.

Item, supplicano che alli dicti Comune et Homini sia data per li salaroli de Bergamo tutta quella quantità del sale, la quale gli sara necessaria per uso loro, et per il pretio solito dare gli altri salaroli de Bergamo.

Risponde: — Volemo che alli dicti Homini sia venduto il sale per uso loro per li salaroli per il medesimo pretio che sono obbligati per il passato et per li ordini a loro facti per la Cristianissima Maesta.

Item, supplicano alla predicta Illustrissima S. V., che Ella si degni li dicti Comune et Homini limitar, et così limitati perpetuameute conservare, et in essi Comune et Homini transferir tutto quel dominio et possessione pertinente a quella sopra tutti li datii soliti esser in la dicta Terra di Romano, ita che perpetuamente remagnano et siano del Comune et Homini, con tutte quelle ragioni, ationi, pertinense, jurisditione et altri diritti, a essi dati et a ciaschedun de loro spettanti et pertinenti, et da ogni altra angaria, talie, carichi et fationi siano liberati et esenti, in la qual limitatione sia etiam compreso e s'intenda esser inchiuso ogni diritto et ragione pertinente et che potesse appartenere a quella della Banca del Criminale dell'Offitio d'essa Terra. Per la qual limitatione, datti et Banca, essi Comune et Homini offeriscono et se contentano pagar all'Ill. S. V. ducati cinquecento sessantasei d'oro larghi, a soldi novantaquattro l'uno, in doi termini, la meta in la meta dell'anno, et l'altra in fine, et così de anno in anno fin in perpetuo con li capituli pero et conventioni infrascripte.

Risponde:—Siamo contenti compiacer a dicti Comune et Homin, et limitari et concedere li predicti datij uostri et Banca, como si contiene nel capitulo duodecimo, che si obblighino per istromento pubblico et legitime de pagarli danari in dicta summa et termini in perpetuo, et far che habiano lo dicto istromento, noi li cedemo et transferimo il dominio di essi datij et Banca, secondo che domandano ut supra. Quanto alli altic archin narrati in lo capitulo, noi trattoremo se bene essi Homini nostri, che meritamente se haveranno a contentar, et circa li capituli so-pradicti et infrascripti, li concedemo, secondo che a ciaschedan de loro havemo fatte le risposte nostre, che seguitano.

Item, che l'Eccellentia Vostra se degni confirmar, et essendo pediente de novo conceder el mercato delle blade et da ciaschune altre mercantie, al qual fin nel tempo antiquo e stato consueto, et se persevera in la dicta Terra di Romano ogni lunedi, mercore et venere di ciaschuna settimana, al qual mercato et ogni giorno se conducono blade et altre merci dalli territori di Cremona, Crema, Gierradadada, Bressana et altri territori circonviciui, et da essa Terra di Romano poi a Bergamo et pri distretto Bergamasco et altri longhi, et cadauna persona delli territori gerarmaente et liberamente possino andare et condur il dicto mercato et tradur le blade et altre mercimonie, ut supra, nagando loro le debite tratte et datij, secondo gli ordnii Regi.

pagando noro le denne tratte et datil, secondo gli ordini negi.
Risponde: — Concedemo, secondo se contene per il dicto capitulo et secondo gli ordini Regi.

Item, se l'occorresse guera et peste, per le quali fussero impediti

li dicti mercanti, et essi Homini non potessero esercire i loro dati, che per quel tempo stesso li predicti, caso non fasseno ne siano obbligati nisi alla rata di detta limitatione, como e honesto et como se fa alle altre terre limitate.

Risponde: — Non volemo che li dicti Homini siano in peggior grado delle altre terre nostre, che sono limitate, ma in quel modo che saranno trattate le altre terre nostre limitate, e sia fatto a dicti Homini in dicti casi.

Item, che li dicti Homini siano liberati et esenti in perpetno dalla città di Bergamo, per modo che non abbiano in cosa alcuna ad far con essa Città, et habbiano jurisditione plenaria con mero et misto imperio, secondo sono sempre consueti per il passato.

Risponde: — Volemo che dicti Homini siano separati dalla città di Bergamo et habbiano mero et misto imperio, secondo la continenza delli nostri privilegi, comandando a tatti et singoli potestati, commissari et altri officiali et homini nostri che li prefati capituli con risposte et concessioni nostre sopranarrate observano et facciano inviolabilmente observare ad...., et contra esse non intentano, ne lasciano intentar cosa alcuna, sotto pena della indignatione nostra — In fede et per observatione delle quali havemo la presente de man nostra propria signata et facta del solito sigillo nostro imprimere. Dat Mediolani, die 20 februari 1540.

Tratta la presente di mano a me fida dal Libro: Reperterio delle Ragioni di questa Spettabile Comunità di Romano. In fede

GIUSEPPE BIGLIOLI, Nod. Cancelliere.

Segue l'autenticazione della R. Cancelleria di Romano, in data 2 novembre 1799.

(Arch. Centr. Gov. di Milano, Censo, Comuni, Romano).

### 1512, 19 luglio.

Decreto, con cui Ottaviano Sforza, vescovo Laudense, conte di Milano, accorda ad Alessandro Bentivoglio, già rientrato al possesso dei castelli di Covo e Antignate e dei loro territori, la facoltà di riavere parimenti il possesso del ponte e porto di Pizzighettone e di goderne tutti i proventi, anche arretrati (Archivio Centrale Governativo di Milano, Sezione Storica, Registro intilotic Lettere e concessioni ducali dal 1470 al 1512, pagina 119 retro).

#### 1523, 17 settembre.

Il dura Francesco II Sforza con decreto 17 settembre 1323 ordina al reverendo Sisto Zucchello, vicario di Cremona, di conferire a Giovanni Capredoni d'Antignate l'arcipretura di S. Giovanni Battista di Fornovo (Archivio Centrale Governativo di Milano, Seziono Storica, Registro N. 13, fog. 28).

# 1525, 10 gennajo.

(A tergo) Magnifico et Clarissimo Domino . . . Domino nostro Ven. Dignissimo, Brixie.

(Entro) Magnifice et Clarissime Domine observandissime, - In execucione dela comision a noy per Vostra Signoria fata semo reducti ala compagnia, aciò ogni diferencia se pacificasse, et statim gionti da poy gionse el strenuo Capitaneo nostro, qual subito fece intender che ciascono se dovesse redore al logiamento suo, et fato dito precepto moy, como boni et fideli servitori, andassemo, et congregati al dito loco, esso nostro Capitaneo disse che el voleva parlar ali compagni separatamente dali capi de squadra, et così nov capi de squadra fussemo contenti, et anchora diti compagni et mi fu data lisentia se dovessemo trar fora dela porta, et così obedissemo. Ma subito fussemo de fora, esso nostro Capitaneo comise fusse serata la porta: odendo li compagni tal cosa, subito disseno non voler supertar, et se retirorno di fora, dicendo se el voleva far la resegna che el venisse de fora, et questo feceno per rispetto non fusse fato, como voleva far l'altra nocte, che haveva fato venir molti schopeteri del Capitaneo Jacomin de Valtrompia per farne danno così nele persone come altro; imperò li havemo fato intender, se el voleva far la resegna, venisse de fora; si che dil tuto n'e parso per nostro debito darne noticia a Vostra Signoria, ació sapia como siamo tractadi nec... Benevaleat Dominatio Vestra, cui commendans (sic), Romani, X januarii 1525, ora 24.

Excell. Vestre Dominationis Servitori

Capi de squadra de armada.

(Arch. Centr. Gov. di Milano, Carteggio Diplomatico).

#### 1529, 22 giugno e 1 agosto.

Transazione ed accordi fra la Comunità di Covo e quella di Romano (Arch. Com. di Covo).

#### 1531.

Conferma, concessa da Francesco II Sforza, duca di Milano, a Lorenzo e a Francesco de Cacetti o de Cazzetti, del diritto, già accordato da Lodovico il Moro a Michele de Cazzetti, di condurre biado a Mozzanica, Antignate, Covo e Romano (Archivio Centrale Governativo di Milano, Reg. Duc. N. XIX, alias EEE, Esenzioni e Donazioni, 1530-1531).

#### 1536, 26 gennajo.

Marc' Antonio Suardi delega un suo rappresentante a giurar fedeltà all'imperatore Carlo V pei suoi beni situati nel luogo di Pumenengo (Arch. Centr. Gov. di Milano, Feudi).

# 1554, 27 aprile.

Il podestà di Fontanella, Camillo Grifo, riferisce sul grave ferimento commesso da Iacopo de'Prestinari nella persona di Francesco de'Doninelli.

(A tergo) Illustrissimis et excellentissimis Dominis, Dominis Praesidi et Senatoribus Cesareis, Dominis et Patronis semper observandissimis — Mediolani.

(Dentro) Illustrissimi et excellentissimi Domini, Domini Praeses et Senatores observandissimi.

His notum sit illustrissimis Dominabus Vestris, qualiter die martis proxime prueterita et divo Georgio dicata, circa horam duodecimam castrum hnjus terras Pontanella equestres intrarunt soptem agri Briviensis nobiles, videlicet: dominus Theesus de Marinis quondam domini Pracatech, habitains in terra Castri Castorum (sic), dominus Sacripantus de Albricanis quondam domini Francisci, habitator loci Clarii, dominus Marusus Marinus, filius domini Joannis Petri, habitans ut supra, dominus Aurelius Marinus, filius domini Gabrielis de Castro Coatorum, dominus Baptista de Guarinis quondam domini Alexandri, dicti loci Clarii, dominus Jovitta Marinus, filius domini Joannis Atonii, Clarii suprascripti, dominus Aloysius de Bossiis quondam domini Joannis Antonii de Castro Coatorum, momes districtus Briviensis, eto omnes

praeter dictum dominum Theseum, armati zaccho, manicisque et hastilibus, receptati fuerunt a domino Hectore de Doninellis, istins oppidi, aliquorum eorum affine et ab eo, ut dixerunt, convitati pro eundo de societate ad locum Romanenghi, ju quo in bujusmodi festivate Saucti Georgii singulis anuis solent duci carrere et trippdiare: pransi igitur iu domo praedicti domini Hectoris cum pluribus aliis hujus terrae, equestres accesserunt Romanenghum et circam horam 22 reversi cum praedicto domino Hectore cenaverunt, et a cena iverunt in suburbiis praesentis terrae, cum quodam armigero cœsareo, causa videndi equum, ut dicunt, barbarum cujusdam alterius armigeri, quem praedictus dominus Iovitta emere intendebat; postea reversi fuerunt praedicti omnes Brixienses in platea hujus terrae cum domino Octaviano de Douinellis et certis aliis convicinis, dumque in ea morareutur et dominus Franciscus de Doninellis esset apud pontem oppidi cum domino Johanue Paulo Brunzono, ad eum accessit Jacobus, dictus de Prestinariis, qui, evaginato pistolesio quo erat armatus, coutra personam praedicti domini Francisci admenavit, sed ictum reparavit. Verum dum is dominus Franciscus se retraheret versus plateam, et in ea percussus fuit et vulueratus a dicto Jacobo quatuor vulneribus spper capite, et, prostratus quasi mortuus, conductus fuit domi suae, in qua ju articulo mortis jacet. Verum dum praedictum malefitium fieret, elevato tumultu, praedicti Brixienses manum ad enses apposuerunt et nudaverunt pariterque et quam plurimi hujus terrae, ut ju similibus casibus fieri solet, sed aliquid aliud mali sequutum nou fuit. Praedicti autem Brixienses castrum intraverunt, et, suspicando ne ipsi assistentiam praestitissent dicto Jacobo ad malefitium praedictum, statim pontem levare, seu alciare (sic) feci et portas claudi, ne aufucere possent-Dum autem vellem cum curia visitare vulneratum, cumpertum fuit eum nou posse loqui, et jam erat secunda hora noctis. Summo autem mane Consilium duodecim deputatorum hujus Communitatis convocari feci et requisivi, ut mihi statim providerent de duodecim hominibus armatis, cum quibns possem capi facere et detinere dictum Jacobum et quoscumque alios culpabiles etc., a quibus deputatis illico cousignati fuerunt duodecim armati, cum oblatione aliorum plurium cousignandi, si opus fuisset; unde partem eorum dimisi ad custodiam pontis cum impositioue, ue permitterent aliquem ex praedictis Brixieusibus exire, et etiam quidam alii suspecti retinerentur; cum reliqua autem parte accessi ad domum suprascripti Jacobi, in qua repertus non fait, sed relatum qued latitabat in domo dominorum Joauuis Baptistae

et Marchi Antonii fratrum de Brunzonibus, qua etiam per familiam meam diligenter lustrata, me semper adstante, ne tumultus levaretur, non fuit reportus, nec reperiri potuisset; quia, ut postmodom per magistrum Paulum, cyroicum hujus terrae, mihi testatus fuit, is Jacobus aufingerat, statim commisso delicto, in oppidum Romani dictionis Dominorum Venetorum, qui ibidem eum medicaverat vulneratum in uno brachio. Totam illam diem mercurii consumpsi in visitando infirmum et examinando testes, ut in cognitionem devenire possem an aliquis ex dictis Brixiensibus, ut etiam de hac terra conscii, vel participes essent delicti; sed non inveni. Demum die heri operam dedi in examinatione praedictorum Brixiensium, semper adstantibus dominis phiscalibus hujus oppidi, et ut lacius ex processu apparebit; sed, ut brevibus concludam, nihil percipi potui ab eis, quo gravati in aliquo remanserint; imo ex depositione plurimorum hujus terrae firmatum fuit eos manum ad eorum enses apposuisse in illo impetu et tumultu, timendo ne et ipsi offenderentur, ac ut repararent; good autem venerint armati, ut supra dixerunt, notorium esse quod omnes Brixienses itinerando possent portare quelibet arma absque aliqua prohibitione: venisse autem die suprascripta Communitati a praedicto domino Hectore pro eundo ut supra propter affinitatem et amicitiam inter eos vigentes, et etiam causa emendi equum suprascriptum, sed armiger cujus est equus in processu nominatus vendere recusavit: et licet aliqua inditia contra eos non adsint, tamen non prius eos relaxare volui, quam receptis ab eis fidejussoribus idoneis de scutis tercentum auri cœsareae Camerae applicandis pro singulo eorum de sese consignando toties quoties, etc., et de solvendo omnem condemnationem, fecique eos eligere habitaculum in praesenti terra, ubi valeat citari ad quoscumque etc., procedam ad inquisitionem contra dictum Jacobum et cœteros quos culpabiles reperire potero.

lloce sunt quae prò nunc praelibalis illustrissimis Dominationibus Vestris fidelliter retuli, et, si comparverit is Jacobus, pleains referam, sin, autem in contumatimi justitiae faciam et me humillimum illustrissimis Dominationibus Vestris servum humiliter commendatum esse roro.

Fontanella, 27 aprilis 1554.

Earundem illustrissimarum Dominationum Vestrarum

> humillimus servitor Camillus Griphus ibidem Praetor.

(Arch. Centr. Gov. di Milano, Carteggio Diplomatico).

#### 1561, 20 maggio.

Mandato di procura, conferito dal Consiglio Comunale di Autignate, a Bernardino Lissignolo e a Francesco da Isso, chiamato Zago, affine di trattare affari pel Comune col magnifico D. Niccolò Cambiagio, regio ducale commissario.

In Christi nomine Amen. Anno ab incarnatione ejudem millesimo quingentesimo sexagesimo primo, indictione quarta, die martis vigesimo mensis maj: In camera terranea Consili, sita ante portam Castri Antegnate, Episcopatas Cremonae: praesentibus Baptista de Mondinis, fillo quondam Johannis de Passajo Vallis Camonicae, Dioecesis Brixiao, et Gabriele de Rubinis, filio quordam Francisci de Curte Nova, Dioecesis Bergomi, Domini Illustrissimae Dominationis Venetorum, ambobus testibus idoneis ad bec specialiter vocatis et rogatis, et qui ibi dixerunt sese cognosorne etc...

Ibique, convocato et congregato per sonum campanae, mor sitito, Consilio generale nomero Hominum quadraginta coto, ubi
cujus Consilio regimine totum Commune, tota terra, totasque Populus et tota Universitus Communis et Hominum terra Antegaul
regitur, tuetar et guberoatur; de mandato Magnifei Domini Piylomeni Agulphi, honorandi Praeforis oppidi praefati Anteganti, fo cos suprascripta e camera Consilii praefoti, sitaeante portanti estri ipsius terras; in quo loco et qua camera soliti sunt congregari et congregantur Hominos dicta terras, sive praefati Domia Consiliarii pro negotiis lpsius Communis et Hominum Antegusi peragendis et pertractandis; in quo quidem Consilio et Congregatione aderant infrascripti Homines, videlicest:

Primo: — Præfatus Magnificus Dominus Phylomenus, Praetot praedictus pro tribunali solito sodens etc., omnibus infrascriptia auctoritatem suam interponens et decretum offitii sui, com causae cognitione.

Item Domini: — Laurentius de Cacetis, filius quondam Domini Philippi,

Franciscrus de Isse, úlius quondam Domini Vincentii, Joseph de Moronibus, filius quondam Domini Nicolai, Archangelus de Rotignis, filius quondam magistri Silvestri, Johannes Thomas de Morongis, filius magistri Francisci, Bernardinns de Isse, filius quondam Baylistini, Franciscus de Zanchis, filius quondam magistri Petri, Joannes Jacobus do Serafinis, filius quondam magistri Autonii, Baptista Gattamorta de Matusiis, filius quondam Jacobi, Michael de Salvinis, filius quondam Jacobi, Michael de Miclonibus, filius quondam Baptistini, Joanninus de Moronibus, filius quondam magistri Michaelis, Michael Gattus, filius quondam Tonoli, Bernardinus Lissignolus, filius quondam Francisci, Joanues Antouius de Oriolis, filius quondam Erancisci, Joanues Antouius de Oriolis, filius quondam magistri Petri, Matheus Fastignonus, filius quondam magistri Petri, Joanues Jacobus de Maltempis, filius magistri Francisci, Francisca Articellus de Leuco, filius quondam Jacobini, Franciscas, nuucupatus Zuchinus de Gonzalibus de Gaudino, lius annotalem Dominis Berardis.

filius quoudam Domini Bernardi,
Melchior de Oriolis, filius quondam Domini Philippi,
Vincentius Franzonus, filius Mathey,
Innoceutius de Blanchis, filius quondam Antouil,
Petrus Paulus de Moscardis, filius quondam Domini Hieronimi,
Rochus de Bertholis, filius quondam Domini Imerici,
Andreas de Monis (Moni), filius quondam Domini Maphey,
Beltranus de Morengis, filius quondam momini Bartholomei,
Bernardinus de Molinariis, filius quondam Michaelis,
Bapitsta de Morengis, filius quondam migstri Antouii,
Nicolaus de Cacetis, filius quondam migstri Antouii,
Nicolaus de Cacetis, filius quondam migstri Antouii,
Filius quondam Domini Maximiliani,
Joaunes Antonius de Cropelle, filius quondam Domini Comítis Francisci,

Bartholomeus de Capredonibus, filius quondam Domini Christophori,

Franciscus de Capredonibus, filius quoudam Domini Bernardini. Omnes de et ex Hominibus et de Consilio generali Oppidi prædicti Antegnati; et sub cuius Consilii regimine totus Populus, totaque Communias et Universitas terrae Antegnater gettuctur et gubernatur; asserentes et protestatues sese esse majorem et saniorem partem ipsius Consilii et Oppidi præfati Autemati; et se sa facere et representare totum Populum, totamque Universitatem ipsius Oppidi et Populi Antegnate, renuuciaudo ne alliter diorer valeant etc., agentes et nomine reliquorum hominum interesse habentlum in Communi Antegnate, ubi tamen opus sit, et uon aliter, de rato et ratibabitione, etc., renunciaudo, etc., et obligando, etc.

Sponte et voluntarie, etc., et omnibus modo, etc., non revocando et constitueruut, etc., Dominos Bernardinum Lissignolum quondam Domini Francisci, D. Franciscum, uuncupatum Zagum, de Isse. filium quondam magistri Vincentii, ambos habitatores et etiam de Consilio dictæ terræ Antegnate, et utrumque eorum in solidum etc., ibi præsentes et acceptantes, etc.

Nominatim, specialiter et expresse ad injendum, faciendum et ponendum nomine et vice dictorum Communis et Hominam Antegnate cum magnifico Domino Nicolao Cambiago, Regio Ducali Commissario taxarum equorum agri Cremonensis, seu eius acentibus, Rationes et Computa de Credito et Debito quod habet cum eo præfata Communitas et Universitas Antegnate, tam occasione Talearum, sive Taleonum, vel Collectarum impositarum per Regiam Ducalem Cameram de anno 1560 eique magnifico Commissario datarum ad exigendum, quam etiam occasione hospitationis et incommoditatis utensilium militum quorumcumque tam gravis armaturæ quam levis hospitatorum in dicta terra Antegnate; eaque Calcula et Rationes solidandum et concludendum iu ea somme et summis, prout restabunt debitores vel creditores ex calculis ipsis faciendis et iniendis, ubi tamen facta uon sint calcula prædicta; et pro ut et sicut melius videbitur et placuerit præfatis eorum Sindicis et Procuratoribus et utrique eorum in solidum ut supra.

Et etiam ad exigendum et recipiendum, ac habuisse et recepisse confitendum ab ipso Domino Commissario tam moderno quam antecedente, et prout opus erit, omnem et quamcumque pecnoiarum summam, sive summas que deberentur dicto Communi et Hominibus per præfatum magnificum D. Commissarium, et precipue causa et occasione expensarum factarum per dictam Communitatem pro allogiamentis militum tam gravis quam levis armatura, scilicet occasione medietatis dictæ impensæ, sive compensæ æqualationis anni 1557 non factæ, sive non compensatæ, vel non positæ; dictamque compensationem a præfato magnifico Domino Commissario ut supra recipiendum et habuisse et recepisse confitendum; ac etlam impensæ, sive compensæ æqualationis factæ, vel faciendæ etiam de anno 1558 proxime preterito, pro allogiamento facto in dicta terra Antegnate militum equitatus levis armaturæ turmæ Illustris et Excell. Domini Ducis de Populo; exceptionique non habitarum, vel compensatarum pecuniarum prædictarum renuntiando, etc. Et præmissorum omnium et singulorum causa et occasione fines, quietationes et pactum perpetuum de ulterius non agendo et nil petendo præfato magnifico Domino Commissario, sive Commissariis, ut oportuerit faciendum. Cum omnibus illis solemustatibus, promissionibus, obligationibus et renuntiis debitis ac aliis prout et sicut præfatis Dominis Sindicis et Procuratoribus suis melius videbitur et placuerit ut supra.

Item specialiter et expresse ut supra ad nomine et vice prædicti Communis et Hominum Antegnate promittendum et quascumque promissiones et obligationes opportunas et necessarias faciendum præfato magnifico Domino Commissario de enm et ejus heredes, res et bona indemnem, indemnes et indemnia conservando, seu dicte compensationes æqualationis predictæ anni suprascripti 1557, seu dictas compensationes eidem Domino Commissario solvendum, vel bonas faciendum casuque quo præfata Regia Ducalis Camera eas compensationes seu compensationem prædictam bonam vel bonas non faceret sive levaret; autaliqua alia persona aliquo modo impediret præfato magnifico Domino Commissario, cnm et sub illis sollemnitatibus, promissionibus, pactis, obligationibus, renuntiis quam et aliis debitis in similibus apponi consuetis faciendum; et super præmissis omnibus et singulis rogari faciendum quodcumque opportunum instrumentum. actaque et scripturas opportunas.

Item ad obligandum quæcumque bona dicti Communis et Hominum oppidi Antegnate, et in eorum animas jurandum, etc., prout ex nunc preati Domini constituentes juravenut ad Sancta Dei Evangelia,tactis scripturis etc.,attendere etc.,et non contravenire,etc.

Quibus omnibus et singulis præfatus Dominus Prætor sedens ut snpra snam et officii sui publicam auctoritatem et decretum interposuit cum cognitione causæ.

De quibus omnibus rogatus fui ego Sanctus de Cacetis notarius etc., ad dictamen viri sapientis, etc.

(Arch. Notarile di Cremona — Actum in castro Antegnati, anno 1561, 20 maii, indictione quarta, ut sopra).

#### 1570.

(Al di fuori) All'Ill. et Ecc. Sig. il Sig. Don Gabriel della Cneva, Duca d'Alburqnerque, Governatore nel Ducato di Milano et Capitano Generale di S. Maestà Catholica.... Milano.

(Entro) III. et Ecc. S. S. et Patrone Oss.

Per ubedire a le littere di V. Ecc. del nono del presente mese, date a supplicatione degli agenti della Comunità di Fontanella, nelle quali mi comettera che sopra essa sopplicatione mi informasse, et che li scriresse il stato della cansa, circa che la stanza de giudei che habbitano in questa terra sia vicina a la chiesa, et se li gindei qui fanno le loro sinagoghe, si sentono da christianì che sono in chiesa a divini offici. Ilo esaminato sopra esso fatto tre testimoni, quali sono di bona opinione fra gentilbomini.

et hanno honestamente il modo, quali, dato aloro il agramento, conchiudo in summa che la casa sudetta 8 vicina a la chies per spatio de cinque cavelli in c., et questo duce il prefato tesimonio, et de piu ha detto che la porta et finestre di dettu stara, risguardano in chiesa, sopra le quali dice di haverli visti piu et piu volte mentre che lui stava in chiesa alli divini offici, et cequi fanno le loro sinagopphe s'odono et con voci et con concetti non solo a star in chiesa, ma anco assai piu lontano, tato d'essi giudei, loro gridar che fanno, et che ha visto la madré d'essi giudei, andando lui a divini offici, a schernirsi de costuni et riti christiani.

Il secondo testimonio depone che a la vicinanza della casa, et che non vi è distanza dalla detta casa alla chiesa altro che la strada, et in oltre dice d'haverli uditi, essendo lui in chiesa, a far strepiti nelle sinagoghe loro et con voci et con corneti molte volte.

Il terzo depone anco sopra la vicinanza d'essa casa et chies in modo tale ch'essi gindei vedono homini et donne ad andra alli divini officii et anchor a star congregati in chiesa, et dice d'haver udito assai volte delli giudei a far sinagoghe, perche gridavano forte et facerano cerimonie co' cornetti et cantavano gran copia insieme, et essi testimoni sono tutti di età legitima. Queste sono le coso che ho hauto da essi testimoni, quale ho scritto a V.ra Ecc. per ubedirle. Con questo fine humilimente le prego sanità, et di core me li raccomando et dono. Da Foninella il XXIX martio MDLXIV.

Di V. Ecc. humillissimo servitore CAMILLO FUMAGALLI Potestà di Fontanella.

(Arch. Centr. Gov. di Milano, Carteggio Diplomatico).

### 1578, 13 marzo.

Istromento, con cui il conte Lorenzo Guidoni compera dalla Comunità e dagli uomini di Mozzanica la giurisdizione civile e criminale ad essi competente in detto luogo (Arch. Centr. Gor. di Milano, Feudi, Mozzanica).

#### 1578, 20 novembre

Ordinazione, a favore della Comunità di Mozzanica, nella causa vertente fra essa e il conte Lorenzo Guidoni per fondi, diritti e giurisdizioni feudali (*lbidem*).

### 1578, 7 dicembre.

Pietro Cropello di Soncino, valendosi della facoltà concessa alla propria famiglia dall'imperatore Carlo IV, crea pubblico notaio Francesco Cropelli d'Antignate (Archivio Gussalli — Archivio Cattaneo — Monum. Soncini — Documento edito dal Galantino, op. cit., vol. III, pag. 2895-2890.

#### 1597 - 1605.

Francesco, figlio di Giovanni Pietro Muoni d'Antignate e di Maria Gallona, acquista in più volte, dal 1897 al 1605, ben dodici stabili da differenti persone, vale a dire dai nominati Stefano e Bartolomeo Fasolo, Giovanni Antonio Rovate, Lodovico Sacco, fittelli Joselli, Francesco, Stefano e Pietro de'Paleari, Cesare Tirtono e Giovanni Vallario (Archivio notarile di Cremona, Atti del notaio di Mozzanica, Camillo Ceresoli, al fogli del suo Repertorio 31 dell'anno 1897; 52, 34, 97 e 108 dell'anno 1898; 67 e 33 dell'anno 1899; 33 e 38 dell'anno 1601; 17 e 25 dell'anno 1608; 435 dell'anno 1600; 180 e 180

### 1615, 23 marzo.

Vendita, fatta dalla Regia Camera al conte Giorgio Secco, pel prezzo di ducati mille, della giurisdizione criminale di Mozzanica, a tenore della compera che lo stesso conte feudatario del luogo areva già consegulta dalla Comunità, investita di tale diritto pei privilegi concessi dai precedenti duchi di Milano (Archivio Centrale Governativo di Milano, Feudi, Mozzanica).

# 1620, 12 marzo.

Atto, con cui la Regia Camera investe il conte Giorgio Secco del possesso della giurisdizione criminale di Mozzanica (Ibidem).

## 1622, 9 marzo.

Apprensione, fatta dalla Regia Camera, della giurisdizione criminale di Mozzanica, attesa la morte dell'investito conte Giorgio Secco (Bidem).

#### 1623.

Decreto di elezione del Podestà e Provveditore della terra di Romano.

Antonius Priolo Dei gratia dux Venetiarum.
Committimus tibi Nobili Viro . . . dilecto civi et fideli nostro

quod de Nostro mandato ire debas Potestas et Provisor Terras nostra Romani, quam regere et gubernare debas a do honorem et bonum statum Domini Nostri, sicut de tua probitate confidimus administrandi jus et justitiam in civilibus et criminalibus secundum Statuta ipsius Terra et secundum Consenuciulines eiusdem vel Civiatis Nostræ Bergomi, si illa non essent sufficientia, ubi autem omnia dicta Statuta dedicient, facies, sicut tuae conscientiae videbitur secundum Deum et honorem Nostri Dominii et bonum statum totius Terra predictae, et stare debess in dicto Regimine mensibus triginta duobus, et tantum plus quantum successor tuus illae vanire distullerii.

(Arch. Centr. Gov. di Milano — Copia tratta dal libro delle Commissioni e dei reggimenti della Cancelleria del Comune di Romano — Antonio Priuli fu doge di Venezia dal 1618 al 1623).

#### De Pretoris Sacramento.

Ego juro ad sacra Dei Evangelia quod bona fide et legaliter sine fraude, dimissis odio, timore, pretio, precibus et amore manutenebo et salvabo honorem et Statum Illustrissime et Excellentissime Dominationis Nostrae Venetiarum et Statum et honorem Communis Rumani, et guardabo, guidabo et salvabo Communi Burgi de Rumano et Homines dicti Communis et bona, et res et jura dicti Communis et Hominum Rumani et jurisdictionis ejusdem, et omnia bona et queque ad manus mihi pervenerint aliquo modo pro facto dictorum Communis et Hominum Rumani ad utilitatem dicti Communis et Hominum de Rumano, nec furtum, nec fraudem faciam de ipso Communi et Hominibus et juribus eorum, nec conscentiam facienti, nec facere volenti et quod attendam et observabo inviolabiliter et cum effectu Statuta et ordinamenta dicti Communis et omnia jura et rationes et usantias dicti Communis Rumani et omnia ea et quodcunque eorum attendi et observari faciam meo posse, nec ero in facto, nec consilio la quo minuantur prædicta, nec aliquod eorum.

(Arch. Centr. Gov. di Milano — Copia tratta dal libro: Statuti della spettabite Comunità di Romano — Tale formola di giuramento prescritta dallo Statuto della stessa Comunità di Romano concorda pienamente con quella che il governo Veneto richiedeva dai rettori delle città).

# ziendo jurare salvamentum Communi et divisorum.

### Cap. 20.

No

Title:

statuerunt et ordinaverunt, quod D. Potestas et Consules rabunt omni anno in kalendis januarit, teneantur et de-facere jurare omnes homines a quindecim annis supra, and omnes homines a quindecim annis supra jurare teneantet debeant de salvando et guardando honorem et Statum elibatas Serenissimse Ducalis Dominationis Venetiarum etc., et de anutencre et quardare et salvare eorum posse Commune et Omines de Rumano et de observando usantias et Statuta dicti Communis, et es is in aliquo non contraveniendo.

#### De vicinis debentibus solvere Vicinaticum, etc.

#### Cap. 430.

Item statuerunt, quod omnes et singule persone que venerunt ad standum in Burgo de Rumano, et stant a decem annis citra, cogantur et cogi debeant per Dominum Potestatem Rumani ad solvendum, et quod solvere debeant Communi de Rumano libras tres imperiales intra unum mensem proxime venientem a die publicationis hujus Statuti pro Vicinatico, et, sic solutis ipsis denariis, illi qui sic solverunt sint Vicini Communis Rumani, et tractentur ita ut alii Vicini dicti Communis, et quod nulla persona. quæ non sit sic Vicina et non solverit et steterit ut supra, et quæ a modo velit fieri Vicina dicti Communis, non possit, nec debeat fieri, nec esse Vicina, nisi primo ponatur in Provisione dicti Communis et vincatur ad minus per duas partes dictae Provisionis anod sit Vicina, et, victo sic in Provisione, ponatur in Consilio dicti Communis, et si vincitur per duas partes dicti Consilii sit Vicina, solvendo ipsi Communi libras decem imperiales infra octo dies proximos et venientes a die dicti Consilii, et si non vincitur in Provisione, nou ponatur in Consilio, et, si sic non vincitur in Consilio, victo prius in Provisione, et solverit ut supra, non sit vicina, et quod aliqua persona quæ non solverit Vicinaticum dicti Communis, nisi solverit ut supra, non sit Vicina, nisi steterit ultra spatium decem annorum.

> Io: Paulus Valenti notarius et Spectabilis Communitatis Rumani vicecancellarius, etc. >

(Arch. Centr. Gov. di Venezia, Brani estratti dagli Statuti della spettabile Comunità di Romano, e comunicatici dal cav. professore Bartolomeo Cecchetti).

#### 1632.

Gerolamo conte Barbò notifica alla R. Camera di Milano i propri diritti al feudo di Pumenengo (Arch. Centr. Gov. di Milano, Feudi Cameraii).

#### 1632, 10 dicembre.

Elezione del reverendo cherico D. Michele de' Moni (Monai), figlio del fe Francesco, a appellano perpetuo della Confraternia eretta nell'oratorio di S. Pietro Martire in Antignate, verso l'obbligo della celebrazione, anche per sostituto, della messa quoi-diana (Archivio Notarile di Cremona — Actum Cremonae in offito Cancellariae Curiae Episcopalis — nei protocolli del dottor Plo Battistagno, notalo collegiato di Cremona).

#### 1637, 16 novembre.

Istromento, rogato in Antigoate dal notalo collegiato di Cremona, nobile Giulio Cesare Capredoni, con cui il reverendo sa-cerdote D. Michele Muoni rinnncia al beneficio ecclesiastico semplice e perpetuo sotto l'invocazione della Visitazione della B. Y. M., eretto nella parocchiale chiesa di S. Michele in Antignate, heneficio concessogli fino dalla primitiva sua istituzione dall'egregio D. Giovanni de' Molini, dottore di arti e di medicina (Archivio Notarile di Cremona).

# 1641, 9 aprile.

Gerolamo conte Barbò presta giuramento di fodeltà per sà, e quale procuratore dei conti Marc' Antonio e Socino, fratelli Secchi Comneno, Francesco e Giovanni Battista, fratelli Barbò del fin Marlo, dott. Giovanni Battista, cavaliere Imerico e conte Barbò del fin Angelerio, tutti confeudatari di Pomenengo e della gintisdizione della Calciana (Arch. Centr. Gov. di Milano, Feudi, Mozzanico).

#### 1641.

Il sacerdote Francesco Cropelli di Soncino, abitante ad Antignate, rettore e vicario perpetuo della chiesa parocchiale di S. Pietro, esistente nel luogo dell'abbazia di Barbata, valendosi della facoltà concessa alla propria famiglia dall'imperatore Carlo IV, legititma la giorinetta Maria, figlia naturale del giureconsulto Benedetto Boijda (Archivio Gussalli — Archivio Cattaneo — Momumento Soncini — Documento edito dal Galantino, op. cit., volume III, pag. 387).

#### 1667, 14 gennajo.

Barnabò Barbò, conte di Casal Murano, dottore collegiato, figlio del fu dottor Giovanni Battista, presta giuramento, anche a nome de suoi fratelli, tutti condomini di Pumenengo e della Calciana (bidem).

## 1701, 28 settembre.

Giambattista Barbò presta giuramento a Filippo V re di Spagna, quale confeudatario di Pumenengo e della Calciana (*Ibidem*).

## 1722, 22 e 23 febbrajo.

Mediante testamento, rogato il 22 febbraio 1722 dal notaio collegiato di Cremona, dott. Cristofore Francesco Cogrossi, e codicillo del giorno successivo, rogato dal notaio imperiale, dottor Cesare Volpini, il chirurgo maggiore Bernardino Mnoni istituisce alcuni benefici ecclesiastici in Antignate, sua patria Archivio Parrocchiale e Archivio della Fabbricieria in Antignate — Archivio Muoni).

# 1722, 17 ottobre.

Istromento, rogato dal notale collegisto di Cremona, Antonio Cogrossi, con cui la Comunità di Antignate, e i fratelli, cardinel Cornelio e marchese Luigi Bentivoglio, quali feudatari, consentono che vengano rilasciati alla sopradetta Comunità i dazi di pane, vino, carne ed imbottato, mediante il pagamento di annue lire 320 di Milano (Archivio Centrale Governativo di Milano, Finante, Alien, Notif., Rep., Comuni, Antionate, 137).

# 1732, 9 novembre - 1755, 5 dicembre.

Controversie territoriali fra il Comune di Soncino, terra separata dal Cremonese, e quelli di Villanova e Torre Pallavicia, nella Calciana inferiore (Archivio Centr. Gov. di Milano, Сомо, Comuni, Calciana, Confini, busta N. 714, grosso volume).

#### 1740, 24 agosto.

Con dispaccio, diretto al conte Ottone Ferdinando di Abenspere e Traun. governatore, longotenente e capitano generale dello Stato di Milano, ecc., l'imperatore Carlo VI concede al principe Tolomeo Trivulzio di poter vendener i propri stabili in Fontaella, terra separata dal Cremonese, alli conti Pietro, Pompilio e Giulio Calepio del fu Orazio di Bergamo (Archivio Centr. Gov. di Milano, Cenzo, Comuni, Fontanella).

# 1753, 29 aprile.

Istromento 29 aprile 4783, redatto dal notaio imperiale e apsstolico, doltor Pietro Muoni, in memoria della solenne coronazione della Beata Vergine e del Divino Infante, venerati nell'insigne Santuario di Antignate (Oltre tale istromento, reggansi pure: quello in data 7 maggio 4780, rogato dallo stesso Michele Muoni, e quello in data 27 maggio, stesso anno, rogato dal notaio apostolico, sacerdote Giovanni Leandro Muoni, cui devesi in massima parte la fondazione e l'Incremento del menzionato Santuario) — (Archivio Diocesano di Cremona — Archivio Parrocchiale di Antignate — Archivio Muoni).

### 1770, 21 maggio.

# E. S. R. C.

La Comunità di Antignate, Delegazione seconda Cremonese, e per essa li di lei deputati ed amministratori, servitori umilissimi della E. S. R. C., eccitati con avviso in data delli due ora scorsa aprile, ai medesimi pervenuto pero solamente il giorno 18 detto, a produrre l'istromento della vendita, futta (alla stessa Comunità) dalla regia Camera, delli dazii di pane, vino, carne ed imbottato della sua giurisdizione, dalla stessa notificati, si danno l'onore di rassegnare alla

medesimi E. S. R. C. l'annessa copia, estratta da un libro antico di registro dei privilegi dati dalli Duchi di Milano alla stessa Comminio di Milano fattasta dallo avolontaria sottomissione al Dominio di Milano fattasi dallo detta Comunità, ma altresi le convenzioni per tal causa stipulate fra il Dunchi padroni di Milano, e gli uomini della Comunità medesima, e fra queste, quella che concerne il libero dominio riserato a favore di essa Commità de'riferiti dazii nelli modi e nelle forme contenute ed espresse in detta copia, che porta la conferma fatta dalla Duchessa Bona e dal Duca Gian Galeazzo Maria Sforza Visconti delle dette convenzioni, sotto il 15 aprile 1401, in vigore della quale la prefata Comunità si è sempre sino al presente mantenuta nel quieto, pacifico e mai interrotto possesso de' predetti dazii, che è quanto, ecc.

CRISTOFORO RAINONE pei detti Deputati.

(Arch. Centr. Gov. di Milano, Ibidem).

#### 1773.

# Illustrissimi signori,

Dopo d'avere Michele Muoni ottenuta nella Regia Università di Pavia la laurea dottorale in ambe le leggi, fece la pratica notariale per un quinquennio continuo sotto la direzione del dottore e giureconsulto di Cremona, Francesco Maria Bresciani Carena (1).

Passato detto quinquennio, avvanzò al Collegio de' Notari di detta città di Cremona la sua petizione, per essere in quello ammesso, la quale fu accettata e successivamente posta in primo e seconda trattato. Stavasi per fare anche il terzo, ma le massime generali sovrane inibitive al Notariato non lo permisero.

Dall'altra parte questa Delegazione II della Provincia snperiore Cremonese così distante, com'è notorio, dalla sua città di Cremona, essendo priva di Notaro collegiato, restano necessitati i

(1) Prancesco Maria Bresciani nacque l'anno 1035, ed creditò dallo rio materno, dottor Prancesco Maria Carena, unitamento a tattele sea scotanze, il accondo cognomo di Carena. Fu boso posta e assai migliore giuveconsulto, dandone parecchie e luminose prove nelle sue discretazioni, ellogazioni e commenti stampati: addetto al Collegio de' Notaj e Cansidici di Cremona, vi sedette anche come abate. Mori nel 1765, in merco al generale compianto, e morito gli elogi degli illustri soni conclitadini, dott. Saverio Maltraveral, dott. Carlo Francesco Ariai, e padre lisidoro Biancia. possessori e chi vuol disporte del suo, di portarsi fuori dello Stuto nel confinante Dominio Veneto per far rogare gli atti, quando potrebbe avere e per sè stessa, e per il vicinato suo, cioè di Soncino, Fontanella, e per la Delegazione III ancora, un sussidio nel proposto Soggetto, che ha compito tutti quegli studie quelle incombenze che richiedono le leggi del Collegio dei Notari e Causidici di Cremona, ed a cui sarebbe a questora ascritto, so non fosse lo stesso Collegio impedito dalle superiori disposizioni.

Supplicano pertanto li Deputati della Delegazione II suddetta le SS. LL. Illastrissime, delle quali si protestano servi umilissimi, perchè interessino le loro rappresentanze ed offici presso del Sereniss. Governo, affinchè possa il suaccennato Dott. Muoni otteneral permesso d'essere ascritto ai delto Collegio de' Notari di Cremona.

Io Dottore Giov. Andrea Volpini, primo deputato dell'estimo della Comunità di Covo.

Io Giacomo Caligari, deputato dell'estimo della Comunità di Coro. Io Giore. Batt. Fasino, deputato dell'estimo della Comunità di Coro. Gioranni Maria Vigani, sostituto del primo deputato dell'estimo della Comunità di Antegnate, l'illustrissima signora marchest

D. Angela Fallavicina.

Io Čarlo Martinelli, deputato dell'estimo della Comunità di Antegnate.

Io Santo Masserini, deputato dell' estimo della Comunità di Antegnate.

Francesco Landino, deputato dell'estimo della Comunità di Mozzanica.

Pietro Cerone, primo deputato dell'estimo di Mozzanica.

Giuseppe Bosso, come sostituto del signor Giuseppe Odoardi, deputato dell'estimo della Comunità di Mozzanica.

Pietro Cerone, primo deputato dell'estimo di Fornovo. Giov. Battista Com..., sostituto dell'illustrissimo signor Don

Carlo Visconti, deputato dell'estimo di Fornovo.

lo Bassano Madini, sostituto per l'abazia dei SS. Pietro e Paolo di Castel Barbata, posseduta da S. A. Emin., l'illustrissimo signor

Cardinale De Rodt (1).

Gian Antonio Mottino, uno degli estimati della Comunità di Isso.

Io Paolo Uberti, sostiluto del signor Pietro Pavizia (sic). de-

putato dell'estimo della Comunità di Isso. Io Giov. Antonio Ganda, R. Cancelliere della predetta Delega-

lo Gior. Antonio Ganda, R. Cancelliere della predetta Delegazione II cremonese.

(1) Francesco Corrado Casimiro Rodt di Marienburg, cardinale, principe di Costanza fu, come vedemmo a pag. 343, abate di Castel Barbata.

# 1773, 7 luglio.

#### Eccellenza.

Eccitato da Vostra Eccellenza con pregiatissimo foglio de' 22 giugno prossimo scorso, a prendere in considerazione l'esposto dal Dottore Michele Mnoni per l'addimandata di lui coottazione in questo Collegio de'Notari, ed a riferire in seguito col mio parere;

Vedute pertanto le annesse suppliche del detto Muoni, e l'adesione di questo Collegio, spiegata con sua consulta del 16 dicembre 1772, sempreché vi concorrano il supremo comando di Sna Altezza Reale, e il requisiti volnti dagli ordini e dallo Statuto, quali le rimetto marcati A e B;

Mi sono fatto carico di sentire gli Abati del riferito Collegio, i quali novamente hanno ratificato la detta loro adesione con dette condizioni, e hanno detto, che si presteranno di buon grado alle ulteriori incumbenze del Supplicante per la di lni costazione, tanto più per esser veramente bisognosa di Notari collegiati quella parte di Provincia, in cul abita il detto Muoni.

Inoltre ho prese sopra di ciò le più riservate informazioni, sentito anche Giov. Antonio Ganda, regio Cancelliere della Delegazione seconda, abitante nel luogo di Covo, in pochissima distanza da Antignate, ove risiede il detto Mnoni, e mi è risultato verissimo l'esposto; e relativamente alle doti personali del medesimo, lo favorisce talmente la pubblica voce e fama, che comnnemente è riputato maggiore d'ogni eccezione, e da tutti bene accolto, sapendosi cattivare l'animo di chiungne, per essere d'indole assai docile, d'ottimi costumi, di buone massime, di tutta onestà ed integrità, e sufficientemente provveduto di beni di fortnna, senza aver bisogno de' proventi della professione, che talvolta sono cagione, in chi scarseggia, di operare per sola sordidezza d'interesse, avendo finora vissuto del proprio, e pulitamente. Laonde sarei di parere, che, concorrendo in esso li requisiti cotanto provvidamente voluti dagli Ordini, da sperimentarsi avanti di questo Collegio, non solo fosse precisa la di lui coottazione, ma anzi della maggiore necessità per essere priva quella Provincia di simili Soggetti tanto indispensabili, e però costretta con gravissimo incomodo e dispendio a far rogare in paesi esteri limitrofi, o a prevalersi con egnale incomodo e dispendio di un solo Collegiato nazionale, che abita in troppo lunga distanza di miglia venti circa: e trattandosi di ultime volontà, il più delle volte anccede che l'infermo soccomba avanti l'arrivo del Notaro che possa farne rogito, rimanendo così deluse le menti de' testatori, e senza

effetto le loro ultime disposizioni, a troppo grave danno della Republica-

Ciò è quanto mi occorre di rappresentare a Vostra Eccellenza, sabordinandomi però sempre al più illuminato e saggio discernimento della medesima, a cui, col più profondo rispetto bo l'onore di rassegnarmi

di Vostra Eccellenza

Cremona, 7 luglio 1773.

Umil. div. ed obbl. servitore GIOV. BATTISTA ALESSANDRI Sen, Podestà.

### 1773, 4 agosto.

Attese le particolari circostanze del caso, venficate dalle informazioni assunte dal Senatore Podestà e dagli Abali del Collegio dei Notari di Cremona, Sua Altezza Reale, non ostante l'ordine, con cui fu sospesa l'ulterioro ammissiono de' Nobi; causidici, permette che, servate nel resto le solite forme; ammetta nel Collegio de' suddetti il ricorrente Michele Muosi, laureato nella R. Università di Pavia.

(Archivio Centr. Gov. di Milano, Studi, Causidici-Notoj, Orart, G.M. - Nell'Archivio privato della famigità Monia da Hignate esiste tutto il processo per l'aggregazione del G.C. Michele Monoi al Collegio Notarile di Cremona — Yeggasi questi libro a pag. 320).

# 1776, 23 agosto.

Breve del Pontefice Pio VI, con cui accordasi alla famiglia Muoni di Antignate la facoltà di fare quotidianamente celebrare una messa ne'privati oratorii di sua pertinenza nella Diocesi di Cremona.

(A tergo) Venerabili Fratri Episcopo Cremonensi.

#### PIUS PAPA VI.

(Al di dentro) Venerabilis frater, Salutem et Apostolicam benedictionem. Exponl nobis nuper fecit dilectus filius, Joannes Petrus Muoni, Cremonensis direcesis, quod ipse qui, ut asserit, more Nobilium vivit, pro sua spiritaali consolatione sacrosanctum Misse sacrificium in privatis domorum sue habitationis oratoriis celebrari facere posse plurimum desiderat. Nos igitur ipsum exponentem specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, et o quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et punis a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet

innodatus existit, ad effectum præsentjum tantum consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes, supplicationibus eius nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, Fraternitati tuæ per præsentes committimus et mandamus, quatenus, constito tibi de narratis, eldem exponenti, ut ipse in privatis domorum sum habitationis in civitate et dioccesi Cremonense existentibus oratoriis ad hoc decenter muro extructis et ornatis, seu extruendis et ornandis ab omnibus domesticis uxibus liberis, per te prius visitandis et approbandis, deque tui licentia arbitrio tuo duratura, unam Missam pro unoquoque die, dummodo in eisdem domibus celebrandi licentia, quæ adhuc duret, alteri concessa non fuerit per quemcumque sacerdotem a te approbatum secularem, seu de superiorum suorum licentia regularem, sine tamen quorumcumque jurium parochialium præjudicio, ac Paschalis Resurrectionis. Pentecostes et Nativitatis Domini nostri Jesu Christi alijague solemnioribus anni festis diebus exceptis, in sua ac dilectorum filiorum, Michaelis Muoni et Octaviæ Ronchi genitorum, ac Joannis Leandri Muoni presbyteri patrui (1), consanguineorum et affinium secum in simul in eadem domo habitantium familiæque, et quoad oratoria ruri existentia etiam in hospitum Nobilium snorum præsentia celebrari facere libere et licite, dictique genitores et patruus, etiam per se ipsum, celebrare possint ac valeant, et quilibet eorum possit ac valeat, licentiam Auctoritate Nostra Apostolica arbitrio tuo concedas et indulgeas, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis cœterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod consanguinei et affines prefati dictam unicam Missam, ipso exponente vel quolibet ex genitoribus aut patruo præsente, audire tantummodo, nunquam vero celebrari facere valeant; quod, que familiares servitiis dicli exponentis tempore dictæ Missæ actu non necessarii ibidem Missæ huiusmodi interessentes ab obligatione audiendi Missam in ecclesia diebus festis de præcepto minime liberi censeantur. Datum Romæ, apud Sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris die XXIII augusti MDCCLXXVI, pontificatus nostri anno secundo.

J. CARD. DE COMITIBUS.

(Arch. Muoni, perg. orig. - Copia stampata, Milano, Gareffi, 1866).

<sup>(1)</sup> Già no occore motivare come al sacerdote Giov. Lennéro Muosi debbana el visitutione del Ultraigne antanto della parrocciala el ântignata, e l'aurea es l'attitutione dell'insigne ontanto della parrocciala el ântignate, e l'aurea corona, concessagli dal Capitolo di S. Pietro in Roma, onde fregiare la fronte della Beata Vergire venerata nello senso nattunuiro. L'oratorio pol eretto dalla famiglia, in base al surriportato Breve postificio, nella perpeta casa in Antignate, remo etter friatto dall'attores di questi censi, per sè e suno; per sè cani, per se cani, per se

### 1796, 23 maggio.

Aux généraux Massena, Menard, Augereau et Serurier.

Quartier général, Milan, 4 prairial an IV (23 mai 1796).

Le général Massena partira de Codogno avec toutes les troupes à ses ordres qui se trouvent à Lodi, demain 5, a cion heures du matin, pour se rendre à Soresina, en passant par Pizzighettone et Farfengo, d'où il donnera avis de son arrivée au général Massena, qui sera à Offanengo, prés de Crema.

Le général Menard laissera 300 hommes à Pizzighettone.

Le genéral Augereau partira de Cassano, avec toutes les troupes à ses ordres, demain 5, à cinq heures du matin, pour se rendre à Fontanella. Il est prévenu qu'on a espédié l'ordre à la 69 demibrigade, qui est à Lodi, d'en partir pour le rejoindre, le 5, à Fontanella.

Le général Serurier partira de Grémone avec toutes les troupes à ses ordres, demain, à cinq heures du matin, pour se rendre à Buttano (Casalbuttano?). Il enverra son avant-garde à Bordolano relever les postes que le général Kilmaine y aura laissés, pour y garder le pont de l'Oglio. Ce général lui donnera 450 hommes pour servir à l'éclairer pendant la marche.

Ces quatre généraux sont prévenus que l'avant-garde de l'armée est à Soncino, et que le quartier général sera le 5 à Crema.

Dépôt de la guerre — Par, ordre du général en chef.

(Correspondance de Napoléon 1 publiée par ordre de l'empereur Napoléon III, Paris, Imprimerie Impériale, 1838, tom. 1, pag. 386-387).

# 1796, 24 maggio.

### Au général Augereau.

Quartier général, Soncino, 5 prairial an IV (24 mai 1796).

Il est ordonné au général Augereau de partir demain, de bon matin, de la position qu'il occupe à fontanella, avec toutes les troupes à ses ordres et son artillerie, pour so rendre à la Baitella, à quatre milles en arrière de Brescia, sur la route de Bergamo. On croît qu'il peut passer par Castrezato, s'il ne pouvait pas passer l'Oglio à Fontanella (?), il faudrait qu'il passit par Soncino. Il est préreuq que l'avant-garde sera à Brescia, et le général Massena à Casaglio sur la droite. Le général Augereau recomandera le plus grand ordre dans la marche de sa troupe, en se faisant eclairer en avant et sur les faincs. Quoique l'avant-garde soit en avant de lui, il n'est pas moins nécessaire d'accoutumer les tronpes à se garder, comme s'il n'avait personne en avant.

Par ordre du général en chef. - Dépôt de la guerre.

(Correspondance de Napoléon I publiée par ordre de l'empereur Napoléon III. Paris, Imprimerie Impériale, 1853, tom. I, pag. 391, N. 849).

## 1814, 22 aprile.

(Al di fuori) Tadini Antonio prosegue il tenore del suo foglio del 13 aprile e degli antecedenti, e domanda che i suoi sentimenti siano a tempo opportuno portati a cognizione del Sovrano (1).

(Al di dentro) A Sua Eccellenza

il signor Conte Ministro dell'Interno a Milano.

Proseguo, Eccellenza, il tenore del mio foglio de' 15 andante, e dei precedenti, perchè si veda di qual conio sia l'iniqua moneta colla quale si paga l'integrità, la fedele adesione al proprio dovere ed al ben pubblico del suo paese, all'onore delle scienze e del nome italiano, ed il merito di avere in seno della sua patria creato quasi tutta di nuovo una scienza la più utile per esso lei, e la più difficile e più nobile per sè medesima. Io m' indussi già una volta a fare a chi s' aspettava le giuste mie lagnanze, per essere, a grave danno della pubblica cosa, preso a persegnitare, e provocai espressamente ad istituire ogni qualunque pratica per conoscere se eravi alcuno o fra i nostri, o fra gli stranjeri, che potesse vantarsi di recare la scienza de'fiumi tanto nella parte matematica, quanto nella fisica a quel grado di perfezione, al quale io l'aveva portata a grande vantaggio dello Stato. La conseguenza che si vide di sl giusta mia lamentela ecco, Eccellenza, quale sia stata (2). Quegli che mi persegnitava, a grave

Si omettono, a titolo di brevità, le precedenti e susseguenti lettere del Tadini, citate alla nota 2 della pag. 277.

<sup>(2)</sup> Abbiamo già accennato a pag. 257 quali furono le cause che determinarono l'allontanamento dagli affari pubblici del Tadini, il quale, per quanto fosse convinto della propria lealtà ed eccellenza, non offrirebbe qui una prova di altrettanta modestia.

detrimento della pubblica cosa, fu sommamente premiato; e, quando trattossi di dargli un successore, si è trovato l'unico più flero mio nemico, il quale aveva dato il più gran saggio dell'odio, che a me, per l'integrità e pei lumi miei, portava; saggio fatale per le pubbliche inondazioni del 1807, e devastazioni dei dipartimenti, che ne furono l'indubitata conseguenza. Non si poteva scegliere persona di costui più acconcia per far profanare la dignità delle scienze matematiche, per far avvilire e screditare la nobilissima Idraulica degli Italiani, per far perseguitare più accapitamente chi aveva osato cercare giustizia per sè, e pella pubblica causa, ed era il più benemerito dell'Idraulica Italiana e del pubblico servigio; per far sovvertire da capo a fondo l'ordine dai pubblici regolamenti italiani stabilito, tradire i più gravi affari, tradire in essi il grande interesse del pubblico, e vilipendere finalmente e rovinare la più Importante, la più gelosa e la più onorifica fra le pubbliche Amministrazioni Italiane. E mentre costui faceva la perfida guerra alla probità, alla scienza, all'ordine, ai pubblici regolamenti italiani ed all'interesse della Nazione, si vedeva sopra gli altri favorito, esultante e premiato. Questa è la giustizia che io ho ottenuta, e questa è la tutela che siè esercitata della pubblica cosa!

Non fa mestjeri che io qui m'impacci d'altri affari, che meno a me s'aspettano; giacchè l'intera Europa si è finalmente risoluta a farsene giustizia: ma in quelli delle Acque, che sono i più preziosi per la prosperità e sicurezza di questi paesi, il Cielo mi ha dato una piena cognizione tanto nella parte matematica. che nella fisica e nella loro amministrazione: ed in essi tutto ho veduto cospirare all'avvilimento della scienza nazionale ed al danno gravissimo dell'interesse italiano: ed io solo, fedele mai sempre ai dettami della ragione, fedele al dover mio, fedele all'interesse del mio paese ed alla causa santissima del pubblico bene, sosteneva dal canto mio le loro partl. Io con dichiarata scrittura mi opposi alla progettata introduzione, che poi si volle eseguita, del pedantesco regolamento francese riguardante le bonificazioni dei fondi paludosi, col quale l'abitatore di aride lande scioccamente affettava di dare la legge a coloro, che hanno più migliaia di miglia d'argini fatti dall'industre e coraggioso italiano per bonificare immense campagne ed interi dipartimenti. Io parlai con forza contro le angherie, che, in grazia della novità concernente la Sesia, si facevano soffrire ai nostri. ai quali era iniquamente contrastato l'uso dei loro diritti per la derivazione delle acque di sacra loro proprietà, bastando un abbietto sindaco di Comune dell'opposta sponda a mettere in costernazione un intero dinartimento, che dal beneficio delle acque di sua ragione trae tutta la sussistenza. Io non ho mancato di manifestare il cordoglio e la indignazione per la novità ancora più acerba riguardante il Po, colla quale si viola la giurisdizione territoriale, si affida a suoi medesimi rivali la gelosa sicurezza della nostra sponda, si strascina violentemente l'Idraulica Italiana verso la barbarie, si strappa la direzione del fiume da chi ne ha tutta la pratica, per darla a coloro che non ne hanno punto, e che sono per istituto loro destinati a batter ponti e strade, e non a governare finmi, conculcando egualmente i dettami della scienza finviale, che le massime niù comuni di pubblica economia e di prudente e saggia amministrazione. Sl. Eccellenza, io più d'una volta ho manifestato nel Consiglio, quanto deplorava si pernicioso rivoltamento di ragione, che non sapeva coi miei amici chiamare con altro nome, che con quello di scelleraggine: ed ho in iscritto espressamente ricusato di trattar affare da sl detestabile novità proveniente. Io, trattandosi della introduzione del Reno nel Po, parlai contro la decretata linea di Palantone, come già a V. E. esposi in altra mia: io egualmente mi sono opposto ai decreti dell'Emlssario del Sile, e della esecuzione del progetto per la sistemazione del Brenta, imprudentemente ed alla scioperata emanati. E per tacere, almen per ora, della indignazione, colla quale ho veduto a Ravenna ed a Venezia profondersi il danaro italiano da francesi ingegneri, e della costanza, colla quale ho dovuto più volte oppormi al vandalismo di uno stranjero, che per isciagura di questo paese aveva in mano tutta la forza; io ripeterò a V. E. quello che non pnò ignorare, d'avere cioè in tutte le occasioni mostrato quanto frivolo fosse e futile nella scienza de'fiumi un francese, che tratto tratto si mandava in Italia, o si consultava sopra affari italiani per avvilire una scienza, nata in Italia ed in Italia recata ora alla più grande perfezione, e per rovinare gli affari d'acque di questo paese, sommamente importanti. lo non niego a Prony (1) la cognizione delle moderne matematiche, ma in quella parte che risguarda il

<sup>(1)</sup> G. G. Francesco Maria Riche de Prony, ingegoere e matematico, nacque na 1755 a Chamelet e mori nel 1839 a Parigi. Egli occupò on somma distinzione, in Francia, le principali carriche nell'i amministrazione delle acque e delle strade durante la repubblica, l'impero ampotencio e la ristaurazione borbonica, ed è autore di moltissime opere e di alcune invenzioni. Nel 1801 in incarizato degli studi relativi all'asciagnamento delle Paludi Fonciae in Romagna, e, richiamato unovamente in Italia, nel 1818, occupossi della regolazione del coro del Paro del migliomento del protti di Genory, Ancona, Pola, erc.

grande movimento dello acque e dei finmi è futile del tutto, com'è futile e nullo nella cognizione della fisica dei fiumi medesimi. lo, contro la malvagità e terribile circostanza dei tempi, ho dovato sempre lottare nelle funzioni di mia carica per sostenere algiustissima cansa dell'onore e dell'interesse italiani. Cost, Eccellenza, si diporta l'uomo di carattere, l'uomo educato alla virtù ed all'onore, l'nomo che non è mai fellone contro i doveri che lo legano alla sna patria ed alla causa del pubblico bene: mentre i vili ed iniqui nomini piaggiano i tempi più detestabili, e colle parvità loro i secondano.

Questa è l'origine della crudel guerra contro di me mossa, a con si trova; per questa egli faceva a sicurtà nel perseguitare me, e la scienza nazionale, e nel tradire i grandi affari dell'amministrazione italiana, certo di riportarne per sè protezione, favore e premio. Io prego nuovamente qualunque discreto ed onesto umon, sotto i cni octori passino per a vaventura questi miei fogli, a condonare al sentimento degli illibati e preziosi serigi da me allo Stato prestati, e da ll'atroce iniquità colla quale nell'età mia avanzata sono stati rimunerati; a condonare, dissi, la franchezza del linguaggio, colla quale è costretta di esprimersi la vertità. E domando, Eccellenza, che i mie sentimentisiano a son tempo recati a cognizione del Sovrano, perchè dia un esempio luminoso di giustizia. Intanto le rassegno il mio rispetto.

ANTONIO TADINI.

(Arch. Centr. Gov. di Milano, Acque e Strade, Ufficj, Ispettori).

### 1821.

(Fuori)

Allo Stimatiss. Signore il Signor Giambattista Rubini, virtneso di musica.

per Romano.

(Entro) Carissimo Padre,

Napoli, li 6 febbrajo 1821.

In questo momento ho ricevuto la carta, e vi ringratio dell'augurio che mi fate del mio matrimonio: voglio sperare che saremo felici. La mia futura sposa vi saluta, desidera il momento di potervi conoscere in persona, e dico che in un altro ordinario vi scriverà due righe: nell'ultima mia arrote inteso

che per il momento non posso spedirvi danaro, ma fra un mese al più spero di potervi spedire le lire 4000, che voi mi cercate per la casa della sig. Rosetti: frattanto, se fosse possibile, potreste guardare di farveli dare da qualcuno a interesse, se no bisogna lasciarla andare: dispiace anche a me, perchè è una bellissima casa, tanto più essendo unita alla nostra. Vi abbraccio di cuore, conservatemi il vostro amore, che dal canto mio non lo perderete mai, e tutto quel che vi ho detto nelle altre mie, state certo che è tutto venuto dal cuore; salutatemi Francesca, e ditele che mi conservi il suo amore, che per me sarò sempre l'istesso; salutatemi anche Orsola, e ditele che oggi ho scritto a Geremia, Sono

> Vostro affesionatissimo figlio GIO. BATT. RUBINI.

(Arch. Muoni).

## 1840

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

DIRECTION DES BEAUX ARTS Rureau des Theatres

Paris, 6 juin 1840.

Avis à M. Rubini de l'arrêté qui le nomme Inspecteur général du chant.

#### Monsieurt

J'ai l'honneur de vous informer que, prenant en considération les services que vous avez rendus à l'art du chant en France. et ceux que vous pouvez encore lui rendre, en demeurant attaché au théâtre Royal Italien, et voulant vous donner un témoignage de mon estime pour votre immense talent, je vous ai, par arrête en date de ce jour, nommé Inspecteur Général du chant,

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma considération très-distinguée

Le Ministre secrétaire d'État de l'Intérieur CH. REMUSAT.

#### 1841.

Nella sala del palazzo Rubini a Romano, che racchiude i doni preziosi offerti all'esimio cantore, miransi diverse cose interessanti, e, fra le altre, alcuni quadri pieni delle firme scritte colla matita da tutto il pubblico che assisteva all'ultima sua rappresentazione in Parigi. A queste firme precedono voti così concepiti:

Le public du Théâtre Italien, le 13 mars 1841.

L'annonce de votre retraite prématurée répand la consternation parmi les nombreux abonnés du Théâtre Italien.

Etes-vous donc las de vos succès, de nos applaudissements et de l'enthousiasme que vous provoquez?

Au nom de cet art, que vous avez si heureusement et si noblement cultivé; au nom de tous les dilettanti, dont vons étes l'idole; au nom du Théâtre Italien, dont l'existence serait comptomise, renoncez à votre projet.

Nous y comptons, nos droits sont même incontestables, car ils reposent sur l'admiration, que nous inspire votre talent.

## Inimitable Rubini!

Les véritables amateurs de musique, votre parterre chéri, tost le public enfin ont appris avec une bien vive affliction que vous ne vouliez plus reparaître sur cette scène, où vouz avez obtenn tant de succès. Jamais le trionphateur s'arrète au milieu de la carrière, quand il a tant de paimes à recueillir encore!

Rubinit écoutez la grande voix qui vous crie marche! marche! Vous arrêterez-vous en chemin? non vous ne trahirez pas les vœux de vos amis.

Nella mentovata sala, veggonsi pure due altri quadri contenenti due manifesti, l'uno, del 1812, nel quale il nome di Giovanni Battista Rubini è inscritte come ultimo corista al teatro Riccardi di Bergamo, e l'altro, del 1837, diramato dal medesimo teatro di Bergamo, ove si vede annunziato il Pirata, col nome di Giovanni Battista Rubini, primo cantante di S. M. l'Imperatore e Re.

### 1847.

Lettera scritta a Rubini, in occasione della sua beneficiata, dal governatore di Pietroburgo.

S.t Pétersbourg, 5/17 mai 1847.

# Monsieur,

l'ai eu grande envie, cher et inappréciable Monsieur Rubini, de vous donner un petit souvenir pour la loge du gouverneur général à l'occasion de votre bénéfice; aussi j'espère que vous ne refuserez pas d'accepter une bagatelle ci-jointe; c'est une production tout-à-fait nationale c. à. d. russe; à condition que dans vos voyages et vos séjours dans les villes et partout, où vous faites réssonner votre belle voix, et vibrer les cœurs de tous ceux qui vous entendent, vous serez obligé de boire de ce verre, du vin que vous aimez de préference. 3 toasts :- le 1er à la santé de notre grand et bon Empéreur, à l'Impératrice, à l'Héritier du trône, mon élère; - je 2me à la santé de notre bonne ville de S.t Pétersbourg. dont je suis le Gouverneur général; car cette ville a su apprécier votre immense et inimitable talent. Elle s'est extasiée et a pleuré de joie toutes les fois que'elle entendait votre chant divin; -le 3me à la santé de notre vieille et historique capitale de Moscou, que nous autres Russes appellons l'histoire de Russie en pierres. et de toute la Russie, qui n'est pas aussi barbare qu'on le croit. Et puis après avoir bu ces trois verres, je vous engage d'avaler

quelques gouttes de plus pour un de vos admirateurs les pius chauds, pour moi et ma petite, mais bonne famille.

Espérant m'extasier ce soir à la Somnambule, je me dis sans phrases

Tout à vous A. KAVELINY.

(Ad eccezione della lettera di Rubini al padre, tutti gli altri documenti, che a iui si riferiscono, ci vennero favoriti dalla vedova sua moglie).

## 1847.

(Al di fuori) A Monsieur Rubini, premier chanteur de S. M. l'Empéreur de toutes les Russies, etc., etc.

(Al di dentro)

MINISTÈRE DE LA MAISON
DE L'EMPÉREUR
S.t Pétersbourg, le 23 septembre 1847.

CHANCELLÈRIE N. 3337

## Monsieur!

l'ai l'honneur de Yous annoncer que Sa Majesté l'Empéreur, voulant Vous donner un témoignage de sa haute bienveillance, a daigné Yous consèrer une médaille d'honneur en or, enrichie de diamants, pour être portée au cou, suspendue au ruban de son ordre Impérial de Sain-Aulré. Agréez, Monsieur, avec mes felicitations sincères de cette juste distinction accordée à votre admirable talent, l'assurance de mes sentiments de considération la plus distinguée.

> Le Ministre de la Maison de l'Empéreur Prince Volkonsky m. p.

#### 1848-1867.

Memoria dei militi volontarj di Romano di Lombardia che presero parte alle patrie campagne 1818-49-59-60-61-66-67 (1).

- 1. Colombetti Defendente; 1848.
- Lombardini Luciano; 1848, in Tirolo, coi Bersaglieri di Manara; nel 1849, ferito a Roma; nel 1859, coi Cacciatori delle Alpi.
- Lombardini Annibale; campagna di Roma, sotto Manara, ove cadde, il 3 giugno 1849, alle porte di San Pancrazio.
- Lombardini Noma; 1849, campagna di Roma, sotto Manara: poco dopo il ritorno cessava di vivere a motivo delle gravi fatiche militari.
- 5. Cattaneo Giuseppe; nel 1838, in Tirolo; nel 1839, alla Cara, sotto Manara; nel 1830, Cacciatore delle Alpi; nel 1830 Volontario negli Ussari di Piacona; nel 1801, campagna di Sicilia, nelle Guide del generale Bixio, sino allo scioglimento di quel corpo; congedato a Caserta, ferito il 1º ottobre a Maddaloni.
- 6. Pruinelli Bortolo; 1848, in Tirolo.
- Gianella Giosuè; nel 1848, al Tonale; nel 1849 a Roma, sotto Manara.
- Ravelli Giovanni; 1848, nel Tirolo, sotto Tibaldi e Cavalleri; 1849, campagna di Roma.
- 9. Bassetti Lorenzo; 1848, in Tirolo.
- 10. Zappella Giulio; 1848, id.
- 41. Biglioli Felice; 1849, a Roma, nella colonna Manara.
- 12. Guizzardi Romolo; 1848, nel Tirolo.
- 13. Perini Antonio; 1848, nel Tirolo; 1849, alla Cava, sotto Manara.

<sup>(1)</sup> Pubblichiamo questa Memoria, quale testnaimente ci venne favorita dall'onorevbo norto mico, ragioniere Giubnatiata Ruggeri, emerito inidato di Bomano, chiamato nelle ultime elezioni generali politiche (1870) a rappersentare in Parimento il collegio di Treviglio, a cui il districto di Romano apparticae. Tale compito nou poteva essero affidato a uomo più saldo, liberite el onesto.

- 14. Bassetti Andrea; 1859, Cacciatore delle Alpi; 1861, in Sicilia, battaglione Firmatori (?), e 1866, nel corpo dei Volontari.
- 15. Landri Defendente; 1859, Cacciatore delle Atpl.
- 16. Berardi Annibale; 1848, 1860-61, nell'artiglieria, ferito all'assedio di Ancona, fregiato colla medaglia del valor militare.
- 47. Roncali Giacomo; 1859, Cacciatore delle Alpi.
- 18. Salvetti Enrico: 1859, id.
- 19. Cornoldi Giovanni; 1859, nel reggimento di cavalleria Montebello, fregiato colla medaglia del valor militare.
- 20. Bergomi Salvatore; 1859, Cacciatore delle Alpi.
- 21. Marenghi Giovanni Battista; 1859, id.
- 22. Prandi Andrea; 1859, id.
- 23. Mantecca Giovanni; 1859, id.
- 24. Rubini Battista; 1859, id.
- 25. Pontiggia Carlo; 1859, id.
- 26. Berardi Nemesio; 1859, id., fregiato con medaglia. 27. Verdelli Bernardo; 1859, Cacciatore delle Alpi.
- 28. Paccanelli Giovanni; 1859, id.; nel 1860, Usseri di Piacenza.
- 29. Deho Battista; 1859, Cacciatore delle Alpi.
- 30. Rizzi Luigi; 4859, Volontario sotto Garibaldi.
- 31. Perini Basilio; 1839, id.
- 32. Leoni Andrea; 1859, id.
- 33. Paccanelli Francesco; 1839, id.
- 34. Guajarini Giuseppe; 1859, id.
- 35. Roncali Primo; 1859, id. 36. Binetti Giuseppe; 1859, id.
- 37. Armondi Giuseppe di Luigi; 1859, id.
- 38. Leoni Battista; 1859, id.
- 39. Rubini Rocco; 1859, id.
- 40. Ghezzi Domenico; 1859, id.
- 41. Isabelli Bortolo; 1859, id.
- 42. Finazzi Battista; 1859, id.
- 43. Ghisleri Andrea; 1859, id.
- 44. Biglioli Giovanni di Carlo; 1859, Volontario sotto Garibaldi.
- 45. Leoni Pietro; 1848, Cacciatore delle Alpi, sotto Manara, nel Tonale. 46. Provenzi Giacomo; 1818, id.
- 47. Ponzetti Pietro; 1848, id.
- 48. Banfi Antonio: 1859, Cacciatore delle Alpi. 49. Provenzi Angelo; 1848, Volontario in Tirolo.
- 50. Cometti Massimo; 1859, Volontario.
- 51. Giorgi Lauro: 4859, id.

- 52. Fontana Basilio fu Bortolo; 1866, corpo Volontari di Garibaldi,
- 53. Radici Ernesto di Antonio; 4866, id.
- 54. Rizzi Antonio Pietro fu Cesare; 1866, id.
- 55. Paccanelli Davide fu Angelo: 1866, id.
- 56. Pievani Emilio; 1866, id.
- 57. Cometti Venanzio: 1866, id.
- 58. Giorgi Cesare; 1866, id.
- 59. Manetta Adamo fu Gio. Batt.: 1866-67.
- 60. Corminati Romano fu Domenico; 1866, corpo Volontari.
- 61. Prospero Bertoli fu Carlo; 1866, id.
- 62. Pievanl Domenico; 1859, id.
- 63. Balzer Giuliano; 1866, id.
- 64. Pievani Giovanni; 1866, id.
- 65. Rubini Giovanni fu Ginseppe; 1866, id.
- 66. Zorzi Battista; 1866, id.
- 67. Dodesini Venanzio; 1866, id.
- 68. Stucchi Giuseppe; 1866, id.
- 69. Biglioli Giovanni; 1866, id.
- 70. Poggetti Raimondo; 1866. id.
- 71. Berardi Luigi: 1866, id.
- 72. Berardi Aldebardo: 1866, id.
- 73. Longo Rocco, fu Stefano; 1866, id.
- 74. Bassetti Andrea di Giacomo; 1866, id.
- 75. Cometti Giacomo di Francesco; 1859. 76. Guizzardi Andrea di Matteo; 1859.

## 1849.

Lettera di Luciano Manara (1) alla sorella Virginia Manati-Manara.

Solero, 11 febbrajo 1849.

Mia buona sorella. Dopo tanto tempo che sono privo di notizie di voi tutti di mia

famiglia, che siete a Parigi, sento un immenso bisogno di scrivervi per rannodare, se è possibile, un filo che ci leghi a tanta distanza. Carmelita so che riceve qualche tua lettera, ed io perchè devo essere meno fortunato? Non ho io forse diritto al tuo affetto e alla tua memoria, io che tanto ne ho per te?

Scrivimi subito ad Alessandria, e scrivimi a lungo di te, di Cinto, di Fabio, d'Achille e d'Amalia; sono avido di sapere come state, cosa fate e come la pensate.

(1) Questo bravo seldato dell'indipendenza d'Italia, era allora colonnello de' bersaglieri lombardi, da lui medesimo organizzati e diretti.

In quanto a me, non ti sarà difficile immaginarlo. Lavoro continuamente a formare i miei bersaglieri. Ne ho più di ottocento, e ti accerto che sono magnifici giorinetti, bene vestiti, politi come in Piemonte mai non s'ebbe idea, disciplinatissimi. Io credo di comandare un corpo che, unitamente alla cavalleria ed all'artiglieria, è quanto v'ha di meglio fra noi.

La loro aria marziale poi e l'ardore, di cui sono animati, mi fanno sicuro che all'ora beata, in cui le circostanze permetteranno di riprendere le ostilità, io potrò con essi farmi molto onore e rendermi tale che non dobbiate arrossire d'avermi fratello; lo giuro sull'onor mio!

So si considera l'estensione del povero Piemonte, bisogna confessare che questo fa degli sforzi e dei sagrifici veramente sorprendenti. Mantiene un'armata di centomila uomini. Non tutti, mi dirai, sono bonoi... ma tutti mangiano, berono e sono pagati in piede di guerra. All'arsenale si costruiscono cannoni a furia, ambulanze, armi, attrezzi d'ogni genere; le sartorie militari sono centuplicate; le strade sono un andirivieni continno di carri enormi carichi di oggetti pel militare. Tutta l'emigrazione trova ricovero, tutti coloro che sono degni d'impiego lo banno. Fara, Mauri, Broglio, Miani, Racheli, tutti insomma i Lombardi sono a posti ragguardevoli; a Venezia si danno seicentomila franchi al mese! Ed alla fine, per Diot il Piemonte è un pigmeo, ed è solo a fare la guerra. In Toscana fanno un gran parlare, a Roma sono grandi liberaloni; ma non un soldo, non un cannone, non un impiego, non un soldon.

Noi siamo veramente su un brzgiere ardente. Da una parte grandi speranze ci fanno nascere le viste del Piemonte, disposto a tanti sacrifici. Carlo Alberto, che galoppa, eentre à terre, sulla via delle riforme democratiche; Roma che si mantiene tranquilla, ela certeza clue a tempo e luogo la Lombardia fremente si alzerà come un solo uomo. Questi sono fatti positivi, ed io ho preso un gran gasto a far calcolo del positivo, anche nelle cose più poetiche di questo mondo.

La verità sta bene dapertutto.

L'esercito ora è al gran completo e abbastanza rimontato nel morale; non così nelle discipline per le inettezze dei capi e le influenze, assai dannose, dei partiti.

Il Re fa tutto quello che si vuole, e subito. Come saprai, ha persino dato un calcio (pardon I) alla sua corte, e s'è disfatto da tutte quelle arcinobilissime livree dorate e chine per l'abitndine di approfondarsi in saluti e sotto il peso di immeritati ciondoli e dei galloni delle lirree, i quali assorbono molte centinaia di migliaia di franchi all'anno. Quando si pensa però che tutte quelle persone erano nate, cresciute per Carlo Alberto; che egli almeno per consuctudine dovera averle per amiche, e che le ha cacciate via, bisogna stimurlo assai.

Eppoi il dirò che libertà maggiore di quella concessa ora in Piemonte è impossibile otteneria. Non avrebbe il Re che a proclamar la repubblica, ma col patto che non sia come quella che vi godete voi altri in Francia con quel caro codinissimo governo. Io lo cedo di concre.

Daltronde noi abbiamo partiti estremi che vogliono la nostra rovina. Da uno lato i perrucconi, che sbuffano in vedere la democrazia prendere piede, e tentano ogni via per muovere discordie, disordini e reazioni a qualunque costo, a costo d'avere Radetsky in casa, purchè si salvi il tiulo e la pensione.

L'altro, un partito di matti, in cui vi sono molti cattivi che spingono le cose al caos, e che invece di teste hanno tanti palloncini aereostatici sulle spalle.

Il nostro popolo ha un gran giudizio, ed è bene maturo, se dopo tutto ciò tiene la via retta e pacata, e va dritto allo scopo senza distruggere i mezzi di cui può ora servirsi, ma anzi traendone il maggior utile possibile.

È in esso che io confido — nel popolo, che è sempre grande e onesto; nel popolo che va alla guerra a farsi ammazzare, che obbedisce, che soffre, che ha religione, che non ha spirito di partito.

Il nostro governo è democratico e italianissimo; se sarà anche energico, attivo e sapiente, l'Italia si salverà, e sarà il Piemonte che l'avrà salvata.

Viva Italia! — viva il Piemontel Ma se le cose vanno a rovescio, se la guerra civile prende piede, addio Lombardia, addio indipendenza per molto tempo.

Questo verrà — verrà, perchè i tempi abborrono dalla schiavitù, e i popoli non sono più branchi di pecore — Verrà forse accompagnato da libertà maggiori, ma passando in un mare di sangue e dopo anni forse di trambusti disperati.

Addio, mia buona sorellina. Pensa, che da due mesi sono a Solero — un paese come Barbata (1). — Eppure il tempo verrà. O

(1) Barbata, giusta quanto accennammo in più luoghi di questo libro, è un villaggio ditanno. La fax-willaggio ditanno. La fax-miglia di Luciano Manara vi possedeva, come vi possiede tuttora, un vasto tenimento: la casa signorile in Antiquate fu sal altri venduta per sottrarla al guasti e alle dilapidazioni degli austriaci, i quali, reduci procise l'aposto 1848, volerano, forviano intigati, ricatarizi contro quel procise.

farmi grande e onorato, o una buona palla, e vado a tener com pagnia a mia sorella Deidamia, poverina, che ha tanto sofferto, e che era così buona!

Qui il tempo è stupendo, la primavera ci sorride da ogni parte, le mammole spuntano da ogni prato, il tereno qui è assi vuoto, ma maestoso e circondato dalle fortezze nere d'Alessandria e dalle Alpi. Scene magnifichei — unico mio divertimento è lo scrivere, studiare, far memorie, e poi passeggiare a cavallo traverso i campi: lascio ad esso le redini sul collo, e la testa viaggia, viaggia. Delle volte sto così delle ore. È una gioja mesta, ma assai serena!

Saprai che ho il male che provi tu stessa a motivo del fegato, gli stessi identici incomodi, gli stessissimi sintomi; touchons la, siamo buoni fratelli.

Se vedi Achille, digli che dovrebbe poi ricordarsi che ha un fratello e scrivergli; saluta Amalia, e pregala a ricordarsi di me.

Se polesti sapermi dare nuove del colonnello Kamienski, polaco, the fu ferito a Lonato, il sei agosto, vicino a me, e che io ho tante ragioni per stimare, mi faresti gran piacere. Se puoi fare qualche cosa per lui, ricordati che egli ha molto diritto alla riconoscenza d'Italia.

# Scrivimi ad Alessandria.

LUCIANO (1).

(1) Quale profumo di fraterno affetto, d'incomparabile candore, di vero e religioso attaccamento alla patria, nel martire della libertà! Come spontanei e sagaci i giudizi, virili i propositi, soave e profonda la mestizia dell'infelice, il quale, ancorché giovanissimo, presagisce con raro acume tutta la decennale iliade di mali che dovrà ancora straziare l'Italia prima del finale sno riscatto; il quale travede pur troppo l'inesorabile palla che, non più tardi di un anno, lo colpirà sulle breccie di Roma; - lui il più caldo, il più tenero, il più disinteressato amatore della famiglia, del paese, del popolo. - Chi, difatti, intese ed apprezzo meglio di lui l'innominato ammasso che stenta, combatte e mnore? - Questa lettera è certamente un tesoro che riveliamo all'Italia, la quale non mancherà, speriamo, di attuare l'ardentissimo voto che esprimemmo più sopra in ricordo dell'egregio nostro conterriere, del dilettissimo compagno della prima nostra gioventù. Povero Luciano! Nato a tutti gli agi, a tutto le delizie della vita, imbrandisti le armi, e, ultima vittima della guerra mossa, ventitre anni or sono, all'eterna città, ne scorgesti coll'occhio semispento la cadnta! Sorgi, deh sorgi un Istante! rasserena il ciglio, mira il falgido sole che ne ravviva, e gioisci, gioisci, anima immensamente cara!

(Questa lettera, fornitaci dalla teste defunta madre di Luciano Manara, venne allogata nel nostro Archivio di famiglia in Antignate).

#### 1864.

### Onorevole Presidenza della Camera dei Deputati in Torino.

Le interpellanze fatte nella seduta del giorno 18 p. p. agosto nella Camera del Senato, lo risposto date dall'ionorvole Ministro dei lavori pubblici, e l'ordine del giorno adottato, non solo ravivarono le speranze, ma radicarono la più ferma lusinga nelle sottoscritte Comunità, che venega finalmente essudito un desiderio, od a meglio dire una necessità da lungo tempo sentita e reclamata.

Dacchè pertanto venne per parle del R. Ministro dichiarato che si sarebbe studiata la questione, onde rilevare se effottivarmente esistevano gli estremi per ingiungere alla Compagnia Concessionaria l'onere della costruzione del tronco di ferrovia Treviglio-Coccaglio entro il periodo di tempo previsto dalla Convenzione 8 lugio 4800:

Dacchè la questione deve essere stata studiata sia pel tempo decorso, sia per le interpellanze in argomento fatte, sino dall'anno 1863, dal R. Commissariato delle strade ferrate a Milano. a Brescia ed a tutte le più cospicue borgate situate fra Treviglio e Coccaglio, le quali risposero tutte affermativamente, avendo in ispecial modo la Città di Milano con diffuso, dotto ed elaborato rapporto provato non solo l'utilità, ma l'assoluta necessità di tale tronco: - così le sottoscritte Comunità, per le quali l'attivazione di questo è della massima e vitale importanza, si permettono rivolgersi in oggl alla Onorevole Rappresentanza Nazionale, mentre si tratta la questione, esponendole in breve le peculiari circostanze, a cagione delle quali è a ritenersi non solo utile, ma per loro necessario che, nel mentre tutte le altre popolazioni vengono in oggi a sentire le benefiche conseguenze che derivano dalla facilità delle comunicazioni, esse non sieno poste in oblio e segregate dalle altre con grave scapito dei loro interessi.

Le scriventi pertanto non si occuperanno di far conoscere tutte le circostanze, a motivo delle quali è desiderabile ed utile, nell'interesse generale dello Stato, la costruzione di quel tronco.

É inutile che esse abbiano a ricordare come nel centro della Lombardia non esista una linea veramente traversale, la quale, partendo da Milano e toccando una quantità di grosse el indu trioce borgata, vada a congiungersi direttamente con Brescia. La linea Milano-Bergamo e Brescia, che dopo lunghe discussioni (u preferita a quella, di cui ora si reclama la costruzione, percorre una linea tortnosa, in modo che il tratto fra Milano e Brescia è reso più lunzo di circa 19 chilometri.

Questa via, d'altronde, che da Treviglio va a toccar Bergamo per discendere dopo a Palazzolo, trova un terreno sensibilmente rialzato prima, indi depresso, in guisa che il tempo necessario a percorrerla si rende ancora maggiore per siffatta circostanza, Da ciò ne deriva perdita di tempo e di spesa pei passaggieri, che sono costretti a percorrere questo tramite inopportuno; per cui, se si riflette che non meno di 1000 (mille) persone giornalmente percorrono la liuea Brescia-Milano, l'attivazione della linea retta procura un risparmio di circa L. 300,000 al giorno: ciò che rappresenta un capitale di venti milioni; proporzioni che verranno grandiosamente aumentate allorquando cadranno le barriere che ci separano dalla Venezia e dal Tirolo. Lo Stato d'altronde nou ha a sostenere spesa alcuna, poichè la garanzia da esso prestata alla Società è complessiva, vale a dire abbraccia tutte le linee lombarde; per cni, stante il fatto che queste linee danno ora un prodotto di gran lunga eccedente la prestata, cauzione; così, ammesso anche ciò, che però non è, che questo tronco risultasse passivo, tale passività verrà esuberantemente compensata dalla rilevante utilità delle altre linee, ed il Governo, che tutela l'interesse dello Stato e non quello della Compagnia, troverà tanto più acconcio l'assecondare simile partito che torna sì proficuo alle popolazioni affidate alla sna cura.

Ma è inutile che le scriventi si diffondano ad addimostrare tali vantaggi, i quali già troppo saranno riconoscinti e valutati dal Governo.

Le petenti Comunità vogliono addimostrare di quale e quanta importanza torni ai loro interessi la costrazione del surripetuto fronco. Esse vogliono far presente come il breve tratto che separa Coccaglio da Treviglio è una zona di terreno la più abiata e fra le più industriose della Lombardia. In questo breve spazio incoutransi per vero tali, fra grosse e piccole borgate, che contespou complessivamente una popolazione di quasi centomia abianti, le quali si troverebbero quasi-tatte ad immediato contatto colla forrovia che partendo da Coccaglio andasse a congiungersi con Caravaggio e Treviglio, non distando le più lontane, dalla medisima, che à chilometri. E tali borgate sono, dopo Treviglio: Caravaggio, Misano, Fornuovo, Pagazzano, Bariano, Morengo, Mozzanica, Romano, Fara Olivana, Martinegor, Cova. 1800. Bar. hata, Antignate, Fontanella, Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina, Cividate e Cortenuova; indi, passando l'Oglio: Urago, Rudiano, Roccafranca, Ludriano, Comezzano, Cizzago, Castel Covati, Chiari, Rovato, Coccaglio.

E questi paesi, come già si disse, che presentano una vivacissima popolazione di circa 100,000 abitanti, sono fra i più commerciali e più fecondi di prodotti della pianura Lombarda.

Notinsi infatti fra i principali prodotti: la seta, i grani, e dicasi anche un sensibile commercio di bestiami.

Nella sola borgata di Chiari, che conta 40,000 abitanti, erano in azione 679 mulini, producenti oltre 23,000 chilogrammi di seta; e si lavoravano, co'suoi 26 filatoi, fino a chilogrammi 53,000 fra organzini e trame. Il raccolto ordinario dei bozzoli in questo solo paese è dagli ottanta ai centomila chilogrammi; i quali risutlati, sebbene al momento diminuiti per la malattia dei bachi, è lusinga si riprendano tosto nelle prime proporzioni, ora che la medestima va cessando.

Nei mercati settimanali si vendono non meno di 1800 ettolitri di granaglie, e così proporzionatamente dicasi di tutti gli altri paesi, fra i quali, a poche miglia, se ne contano non meno di sei con una popolazione superiore ai quattromila abitanti.

E giori ancora notare che în questi grossi borghi e capiluoghi di Mandamento, affluiscon nei giorni di mercato, ed esercitano îl loro commercio anche molti altri paesi, oltre i suaccennati, i quali, mediante l'attivazione del reclamato tronco ferroviario, arrebbero essi pure facoltà di accedere e servirsi del medesimo per l'esercizio del loro commercio e trasporto dei generi e delle derrate. Al che s'arroge che quasi tutti, o molti degli importantissimi Comuni, che verrebbero toccati dal desiderato tronco, sono fornitt di roggie che racchiudono un capitale di forza motrice utilitzabile coll'esticaza di una stazione ferroviaria che faciliti l'importazione e l'esportazione.

Tutti i predetti paesi, mentre occupano, si può dire, il centro della Lombardia, sarebbero ridotti in uno sato d'isolamento, ove non si effettuasse la costruzione della linea retta mediante la conjunzione Treviglio-Coccaglio — E questo isolamento sarebbe per essi tanto più sensibile, e, conviene dirlo, anche Itale, poiché essendo per lo addietro a cavaliere della grossa strada che da Milano conduce a Brescia e Venezia, e quindi in luogo opportunissimo e superiore alle altre regioni per l'esercizio del loro traffico; ora non solo verrebbero a perdere tale vantaggio, ma sibbene ancora a trovarsi in posizione delle altre peggiore, per cui sarebbe dononismente sentita la differenza ed il danonismente sentita differenza ed il danonismente sentita di differenza ed il danonismente sentita di differenza ed il danonismente sentita di dello dello di danonismente sentita di danonismente di danonismente dello di danonismente dello differenza ed il danonismente di danonismente dello di danonismente di danonismente dello danonismente dello di danonismente dello danonismente dello di danonismente di danonismente dello di danonismente di danonismente dello di danonismente dello di danonism

Se pertanto l'opportunità e necessità della ferrovia Trevigio-Coccaglio risulta evidente, ove la si consideri nel rapporti generali dello Stato, essa emerge ancor tanto più, ove la si riguardi nell'interesse delle popolazioni comprese nella zona di terreno in cui verrebbe ad attivarsi. Londe facendossi e petenti Comunità appoggio del voto già esternato dall'attuale Gorerno, il quale, derogando, nell'anno 1860, alle precedenti combinazioni, volle che la Società Concessionaria costruisse il reclamato tronco Treviglio-Coccaglio, non solo quando l'esperienza to dimostrase necessario al commercio, ma anche allorchè solo si presentasse desiderabile nell'interesse dello Stato: per cui, ritenuto nel caso attuale raggiunto non solo tale desiderio, ma pur anche l'evidente utilità e la necessità nei rapporti generali e speciali dello Stato; così le stesse Comunità si presentano a codesta Oncrevole Rappresentanza Nazionale, alla quale fidenti addomandano:

 Voglia essa provvedere, acciocchè la Società Concessionaria delle Ferrovie Lombarde abbia ad eseguire, dopo il 1 gennaio 1863, epoca stabilita nello concessione delle linee attualmente in costruzione, il reclamata tronco Treviglio-Coccaglio. »

(Comunicato dall'onorevole avvocato Giasomo Quarti, eletto effettivamente, in questi ultimi giorni, sindaco a Romano di Lombardia, ove ne tenne per qualche tempo con molto zelo le veci).

### NOTA DEI PRINCIPALI DONI

fatti all'esimio cantante cavaliere Giambattista Rubini (1) durante la brillante sua carriera (1825-1834).

## FRANCIA (1825-1831-1841).

Dne vasi di porcellana di Sèvres (Carlo X re di Francia, 1825). Ventiquattro posate d'argento (Adolfo Thiers, ministro francese). Dne vasi di vermeille (Conte di Vergennes).

# SPAGNA (1840-1842).

Spilla, rappresentante una farfalla, in brillanti — Anello in brillanti (Isabella II regina di Spagna). Due spille, con altrettanti solticires, guarnite in rubini e legate da una ca-

Dno spine, con attrettant sostaires, guarnite in ruoini e legate da una catenella in rubini e brillanti (Sandoval Enriquez de Ribera duca d'Ossuna). Un calamajo, col busto di Rubini, in argento, del peso di 2 chilogrammi (Liceo di Madrid, 1840).

### PRUSSIA (1842-1843).

Tabacchiera guarnita in brillanti — Medaglia d'oro del merito (Federico Guglielmo IV re di Prussia).

Questa nota ci venne fornita a nome della vedova dello stesso cavallere
 Batt. Rubini.

### OLANDA (1842-1843).

Due tabacchiere incastonate di diamanti, colle iniziali W (Gnglielmo I re d'Olanda).

### AUSTRIA (1842-1843).

Una medaglia d'oro col motto: Mundis (Ferdinando I, imperatore d'Austria).

### RUSSIA (1842-1845).

Tabacchiera ovale con brillanti, stimata dal giojelliere Manini di Milano del valore di L. 14,000 — Altra tabacchiera fregiata di 32

aniano dei valore di L. 14,000 — Altra tanacemera fregiata di Sz solitaires (Nicolò I, imperatore delle Rassie). Anello colle cifre N (Nicolò) ed A (Alessandra), con brillanti —

Spilla, anellie bottoni guarniti in brillanti (Imperatore ed Imperatrice delle Russie).

Insegna dell'ordine cavalleresco di S. Andrea, in brillanti (Imperatore

Tahacchiera con brillanti e mosaici (Alessandra-Feodrowna, figlia di

Tanacchiera con brillanti e mosaici (Alessandra-Feodrowna, ngina di Federico Guglielmo III, re di Prussia, e moglie a Nicolò I, imperatore delle Russie).

Scatola con corona smaltata e incastonata di diamanti (Elena-Paulowna, moglie al gran duca Michele-Paulowitsch, fratello dell'imperatore di Russia, Nicolò I).

Spilla rappresentante una lucertola brillantata che stringe il globo (Cesarewitach-Alessandro-Nicolacwitsch, grandnea, principe ereditario, poseia imperatore di Russia sotto il nome di Alessandro II).

Anello colla cifra R in brillanti (Costantino-Nicolawitsch, grandnea,

principe imperiale di Russia, fratello del precedente).

Dne bicchieri d'oro, per vino di Champagne, ed una tabacchiera rappresentante il Campidoglio in mosaico (Principe Denitri Lohanoff-Rostefseki, generale d'infanteria, membro del Consiglio imperiale). Nécèssaire di viaggio in platino (Conte A. Kaveliny).

Spilla con smeraldo, contornato da brillauti (Conte Pietro Tolstoy, generale d'infanteria, ministro imperiale). Un cannetto (?), due solitaires, con catena d'oro (Conte... Rostopchine

On cametto (t), due sottawes, con carena a oro (Conte... Rostopenine (Rostopsin), caposquadrone della cavalleria della guardia russa). Due grandi vasi di malachite (I fratelli conti Wilorsky).

Spilla con ghianda di perla, fregitata in brillanti (Contessa Semeritief), corona d'oro con 12 brillanti (dii abbonati del teatro italiano a Pietroburgo, di cui leggonsi i nomi in un albo, conservato esso pure dalla vedova del cav. Rubini, ia francese signora Adelside Chomel, allièves del Conservatorio di Farigi, che gli impalmò addi 15 marzo 1259 con 150 del 1871. Le con il applicate el conori su vari testri d'Enropa, fino al 1871b.

## ITALIA (1852-1854).

Tahacchiera in oro usuale, col ritratto del donatore (Conte Guglielmo Lochis de Castelli S. Nazzaro, cav. dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme e di quello pontificio di S. Gregorio, podestà di Bergamo (nel suo giorno onomastico, 25 giugno 1845).

NB. Si omette un numero non indifferente di altri oggetti, che il cav. G. B. Rubini distribui generosamente fra i suoi congiunti ed amici.

### PRIVILEGI DI ROMANO

#### REGIME VENETO

Decreti dei Dogi, e altre disposizioni impartite dagli Auditori, Provveditori, Inquisitori e Sindaci generali di Terraferma pel buon governo del Comune di Romano nel Bergamasco.

(Archivio Centrale Governativo di Milano — Estratto da un fascicolo a stampa senza indicazione di tempo e di luogo).

## 1428, 26 giugno.

Il doge Francesco Foscari, ritenendo il giuramento prestato dal borgo di Romano al provveditore Gerolamo Contarini, ne conferma le antiche franchigie, fra cui la separazione dalla città di Bergamo, il mero e misto imperio, la podestà della spada e il mercato, che già soleva aver luogo ogni lunedi, mercoledi e venerdi.

## 1447, 29 marzo.

Il suddetto conferma le concessioni fatte a Romano dal provecitore Giacomo Antonio Marcello, il 18 dottore 1486; sancisco gli antichi Statuti e Privilegi accordati tanto dal Governo Veneto, quanto dal conte Francesco Sforza e da altri, e riprende in grazia il nobile Beltramo de Colleoni.

## 1451, 27 luglio.

Il suddetto conferma le concessioni largite a Romano dal provveditore Niccolo Canale, il 31 maggio 1151. Esse consistono nel riaccettare in obbedienzo Il borgo, nella sancione degli antichi privilegi, capitoli, decretl, rescritti, ecc.; nell'esenzione dai carichi per anni quattro, a motivo dei danni recati alle biade ed ai frutti dalle genti della Repubblica durante le guerre del 1448 e 1449; nelle entrate dei dazi; nel libero ripatrio degli assenti, dei profughi e dei ribelli; non che nel differimento a deu anni per esigere da Bellino da Romano le lire novanta circa, di cui era debitore verso la Camera di Bergamo, per dazi non esatti nel 1448; e nel condono infine di circa 50 ducati, che la Comunità aveva ommesso di corrispondere, per l'entrata di aprile e maggio 1451, al proprio signore Bartolomeo Colleoni.

## 1475, 19 dicembre.

Il doge Pietro Mocenigo accoglie nella pristina dominazione il Comune di Romano, dopo la morte di Bartolomeo Colleoni, e ne conferma gli antichi privilegi, massime quelli gli contemplati nel ducale decreto 26 giugno 1428 del doge Francesco Foscari.

## 1477, 11 marzo.

Il doge Andrea Vendramino, approvando egli pure gli antichi privilegi di Romano, prescrive che le appellazioni per gli affari civili e criminali del Borgo siano devolute ai Magnifici Rettori della città di Brescia.

## 1518, 8 ottobre.

Il doge Leonardo Loredano conferma il precedente decreto 19 dicembre 1475 del doge Pietro Mocenigo.

## 1523, 26 maggio.

I provveditori Pietro Mauroceno, Benedetto Barbadico e Marino Giustiniani, trovandosi a Romano ed esercitandovi il sindacato, intesi in piena udienza i consoli del luogo, Bernardino Bardellino e Pierino Pulzino, rendono giustizia ai Romanesi per alcuni abasi introdotti dal cancelliere Leonardo Longo, essendo podestà del Comune, Leonardo Bembo.

## 1561, 19 luglio.

I provveditori Zan Antonio Zen, Daniele Quirini e Luigi Mocenigo, con terminagione in data di Salò, prefiggono gli utensili e le masserizie che la Comunità di Romano deve prestare ai snoi rettori.

### 1588, 3 agosto.

L'avogadore, provveditore e sindaco generale in Terraferma, Francesco Falier, stabilisce, giusta la terminagione 26 agosto 1804 dei rettori di Brescia, podestà Ottaviano Valier e capitano Federico Sannio, che i provveditori e podestà di Romano debbano far pubblicare e loro senienze criminali sotto la loggia pubblica, al solito Tribunale.

### 1620, 12 gennajo.

I sindaci e inquisitori in Terraferma, Lunardo Moro e Marco Giustinian, nella loro visita fatta a Romano, impongono con terminagione, data nello stesso luogo, alcune prescrizioni da registrarsi nei libri della Comunità, per reprimere vari abusi e per conseguire il miglior governo di essa, fra cui la tariffa della Cancelleria pretoriale tanto nelle cose civili, che in quelle criminali.

## 1635, 29 marzo.

I sindaci, avogadori e inquisitori in Terra ferma e Istria, Gerolamo da Cà Pesaro, Gerolamo Mocenigo ed Andrea Morosino, con terminagione, in data di Brescia, prescrivono alcune massime, affinchè in avvenire non si abbiano più a girare nei libri della Comunità partite a credito per danari insoluti di qualunque particolare, sotto qualsivoglia pretesto.

## 1657, 21 luglio.

Il doge Bertuccio Valier autorizza il podestà di Romano a vietare la condotta nel territorio di qualsisia numero di pecore, onde impedire i guasti ch'esse vi recavano già da alcuni anni.

#### 1673.

I sindaci ed inquisitori della Serenissima Repubblica, Marc'Antonio Giustinian, Michele Foscarini e Gerolamo Cornaro, trovandosi nel castello di Romano, stabiliscono i modi di procedere oci debitori civili e coi condannati pecuniari, e impongono alcune norme per la riduzione del salario al Cancelliere, per la rinnovazione dei membri del Consiglio speciale della Comunità, esclusi i consanguinei; per la dispensa dalle cariche, per le spese delle liti, per le forme de pubblici pagamenti, pei dazi ed altre gravezze, per la durata del Tesoriere ed obbligo suo, per l'instituzione del Quaderniero, pel Luogo Pio della Misericordia.

### 1692, 23 maggio.

Agostino Nane, capitano di Bergamo e del suo distretto, prefigge alcune regole per rimuovere i disordini nell'amministrazione dei Luoghi Pii, e i pregiudizi nelle loro rendite.

### 1711, 7 marzo.

Ducale decreto, col quale viene ingiunta al podestà di Romano la limitazione separata del Collegio de' Notaj.

(Arch. Centr. Gov. di Milano — Estratto dal Registro: Decreti della Comunità di Romano).

## 1756, 12 agosto.

Terminagione pubblicata colle stampe dall'illustrissimo ed ecellentissimo signore Antonio Donà, capitano, vice-podestà di Brescia, in esecuzione del decreto 8 aprile 1736, ed approvata con altro decreto 2 aprile 1737 dell'eccellentissimo Senato, pel governo e per l'amministrazione della Comunità di Romano (Brescia, Pietro Pianta e Giuseppe Pasini, 1737).

## 1780, 20 gennajo.

Fede autentica della Camera fiscale di Bergamo, dalla quale risulta che, a riserva della materiale esigonza presso il medesimo ufficio camerale, tutti i dazi della Comunità di Romano si trovano separatamente annotati nei pubblici registri.

## 1795, 1 febbrajo.

Terminogione pel miglior governo della Comunità di Romano, pubblicata colle stampe dall'illustrissimo ed eccellentissimo signor Antonio Savorgana, capitano e vice-podestà di Brescia; (Brescia, Locatelli, 1795 — Conforme alla precedente del Donà).

Presso il cav. Carlo Morbio, dimorante a Milano, trovansi quattro volumi cartacei manoscritti e legati in pelle con questo titolo: Raccolta storica del Comune di Romano. I 4 volumi comprendono finartitamente i seguenti titoli:

### Vol. I.

1.º Libro d'incanto dei dazi di Romano nel 1402.

Sentenze e multe pecuniarie — 4467-1477 (1).
 Libro delle spese straordinarie fatte nel 4507 per alloggiare le truppe di fanteria e di cavalleria.

#### Vol. 1I.

 Materie amministrative del Comune nell'anno 1523 e nei seguenti — Cancellerie.
 Materie economiche — Legna delle guardie — 1569.

3.º Ordini relativi alle soldatesche, agli alloggi militari dall'anno 4599 in avanti.

#### Vol. 111.

1.º Processi del Comune di Romano, e cause contro gli abitanti del contado — 1611.

22. Regolamento pel buon governo di detto Comune — 1520. 3.º Memorie in favore del predetto Comune nelle cause contro la città di Bergamo, durante l'anno 1608 ed i seguenti.

#### Vol. 1V.

- Memorie e documenti nella causa agitata fra il Comune di Romano, la città di Bergamo ed i conti Suardi relativamente alla strada di Seriate presso al cavo Bergamasco, ecc. (2).
   Miscellanea.
- 3.º Leggi e decreti della Repubblica Veneta in favore di Martinengo e Romano (stampato ma raro) 1748 (?)
- 5.º Lucchetti, S. Defendente Tebro, protettore di Romano; notizie storiche, Lugano 1818, tipografia Francesco Veladini e Comp. (3).

Da nna carta esistente nell'archirio privato dello stesso cavalier Carlo Morbio, in un volume intitolato: Raccolta storica del Comune di Romano, rilevasi come in questo Comune esistesse nel secolo XV una banca, la quale, a termini dello Statuto del luogo e delle prescrizioni del celebre Bartolomeo Colleoni, doveva essere retta da un uomo del Comune o di quelle vicinanze.

(2) I ani memorie potrando forso forture utili nonzie suna storia del caro.
(3) Di quest'operetta ascetica venne testé pubblicata a Milano un'altra edizione. Noi le possediamo entrambe.

<sup>(1)</sup> Sulla coperta di questo secondo fascicolo reggonsi delinente a penna alcune caricature di stile Locardesco, eseguite verso l'epoca in cui il sommo Leonardo recavasi a villeggiare non molto discosto da quelle parti (Vaprio). (2) Tali memorie potrano forse fornire utili notizie sulla storia del cavo.

### ALCUNI CANALI IRRIGATORII

### NEL MANDAMENTO DI ROMANO (1)

#### NAVIGLIO CIVICO DI CREMONA

## 1329, 25 giugno.

Privilegio, con cui l'imperatore Lodovico il Bavaro accorda alla città di Cremona la ragione e la giurisdizione dell'Oglio, dall'una e dall'altra sponda per quanto si estende il territorio cremonese, con facoltà di cavare e volgere le acque del fiume a qualunque parte.

## 1337, 30 maggio.

Facoltà concessa dalla città di Bergamo, auspice Azone Visconti signore di Milano, a favore della città di Cremona, per derivare acqua dall' Oglio, nel distretto bergamasco, e tradurla, sotto determinate condizioni, nel territorio cremonese.

## 1337, 24 luglio.

Il Consiglio dei Sapienti di Cremona dispone i mezzi onde imprendere i lavori, nel territorio bergamasco, del cavo destinato a tradurre le acque dell'Oglio nel territorio cremonose.

# 1337, 1 agosto.

Stima del terreno da occuparsi nel territorio bergamasco per formare il cavo occorrente alla derivazione delle acque dall'Oglio verso il Cremonese.

(1) I looghi, da cui traemmo i seguenti sommari, sono annunciati in fine alle serie rispettive dei tre acquedotti, ai quali abbiamo limitate le nostre indagini onde non impingnare di troppo questo lavoro. — Non riportammo che no saggio di quanto pazientemente si potrebbe risvenire anche per altri cavi igrigatorii o navigabili, di cui è tanto ricca la Lombardi.

#### 1337, 6 agosto.

Vendita, fatta da Pietro Terzi di Bergamo, alla Comunità di Cremona, di 12 pertiche di terreno, presso Cividate, ad uso del Cavo per derivare le acque dall'Oglio.

### 1337, 12 settembre.

Vendita, fatta da Isnardo Colleone, alla città di Cremona, di un pezzo di terra, posto nel comune di Cividate, pel suddetto uso.

## 1380, 13 aprile.

Beatrice della Scala, detta anche Regina per la sua' magnidcenza, vende, col consenso del marito Barcabò Visconti, la Calciana ai fratelli Fermo, Antonio e Marco de' Secchi di Caravaggio, escindendo dalla cessione il Naviglio di Cremona, la Roggia Antignata, la estrade pubbliche, i beni della Chiesa, ecc.

## 1421, 16 settembre.

Appuntamento del Consiglio della città e del distretto di Cremona per costruire la bocca del Cavo, ossia del Naviglio cremonese, dal ponte di Calcio fino alla bocca Pallavicina.

## 1424, 9 settembre.

Facoltà, concessa dal duca Filippo Maria Visconti alla città di Cremona, per acquistare un pezzo di terra da Vincenzo de Vezzi, affine di costruire un'altra bocca per estrarre dall'Oglio l'acqua necessaria al Naviglio cremonese.

# 1454, 9 aprile.

Istromento della pace seguita fra il duca di Milano, Francesco I Sforza, e la Signoria di Venezia, nel quale, fra le altre cose, si dichiara che le rive del fiume Oglio nel Cremonese debbano rimanere in proprietà del Duca.

#### 1466, 15 luglio.

Facoltà, concessa alla città di Cremona dalla duchessa Bianca Maria Visconti-Sforza, per esigere il dazio sulle acque del Naviglio di Cremona.

### 1466, 22 dicembre.

Privilegio, con cul la duchessa Bianca Maria Visconti-Sforza approva i capitoli e gli ordini proposti dai deputati al Naviglio cremonese pel regolamento di quelle acque e per le relative riparazioni e manutenzioni.

#### 1481, 31 dicembre.

Capitoli accordati dal duca Gian Galeazzo Maria Sforza per tradurre, mediante il nuovo Naviglio, alla città di Cremona le acque sufficienti ai bisogni dei suoi abitanti.

### 1486, 22 giugno.

Progetto di costruire un Naviglio per condurre a Cremona le acque che scaturiscono nel luogo di Mozzanica e scolano nel-Serio (Carta non sottoscritta).

### 1507.

Consigli, tenuti dalla città di Brescia, in occasione delle vertenze colla città di Cremona per la maggiore quantità d'acqua che questa pretendeva estrarre, oltre l'usato, dal fiume Oglio.

### 1518-1519.

Atti dell'Ufficio dei deputati al Naviglio di Cremona sull'elezione dei custodi, esecuzione degli ordini el da ppalto del dazioper le spese di riparazione e per l'amministrazione delle analoghe rendite, durante gli anni 4318 e 1519.

## 1546, 1 agosto.

Diploma, con cui l'imperatore Carlo V conferma il privilegio, concesso, nel 1481, da Gian Galeazzo Maria Sforza alla città di Cremona, per derivare le acque dal fiume Oglio in tutta l'estensione dal territorio cremonese.

#### 1558, 13 marzo.

Senalo-consulto, con cui si stabilisce che le Comunità di Covo e d'Antignate non rengano molestate a motivo della tassa imposta per l'escavazione del Naviglio civico di Cremona, e che sieno loro restituiti i depositi offerti per la causa discussa in tale argomento.

## 1560, 7 agosto.

Lettera di Filippo II re di Spagna sul ricorso della città di Cremona per un nuoro acquedotto, ch'essa amerebbe di co-truire onde estarre dall'Oglio circa 600 once d'acqua, presso il territorio di Soncino, ed irrigare il territorio cremonese.

### 1563.

Citazioni e comparizioni della città di Cremona, del signor Erangelista Canobio, della Comunità di Soncino, del marchese Adalberto Pallaricino e dei deputati del Naviglio di Cremona, in occasione dell' estrazione delle acque dal fiume Oglio, presso Soncino.

## 1587.

Provisioni ed ordini intorno al Naviglio della città di Cremona, con diversa aggionte relative al medesimo, coll'indicazione dei fontanoni e coll'illustrazione di una carta topografica (Piccolo libro stampato in latino: Cremonae 1897, apud Christophorum Dracomium).

### 1669,

Visite e misure del Naviglio di Cremona, negli anni 1603, 1615 e 1669 (Stampato).

(Arch. Centr. Gov. di Milano, Acque, Cremona P. G. 1329 al 1639, Busta N. 727. — Archivio comunale di Cremona) — Sonvi alle stampe, oltre i citati, altri estratti e sommarii generali.

#### NAVIGLIO PALLAVICINO.

### 1366, 12 febbrajo.

Privilegio, con cui Barnabò Visconti, signore di Milano e vicario imperiale, accorda a Regina della Scala, sua moglie, per sò e per chi essa vorra, le giuris lizioni, i beni, le possossioni e le ragioni di Rocca Franca ed Urago, nel territorio bresciano, Calciana Superiore ed Inferiore, Pumenengo, Gizolo, Fiorano, Gallignato, con tutte le acque, gli arquedotti, le pescegioni, le caccie, i pascoli e il diume Oglio dall'una e dall'altra parte, dal territorio di Cividate sino ai confini di quelli di Fiorano e Rocca Franca, inclusivamente.

## 1379, 6 agosto.

Facoltà, concessa da Barnabó Visconti alla moglie Regina della Scala, di vendere ed alienare le possessioni, i beni, le ragioni e le acque che essa possiede nei luoghi e territori di Fiorano, Pumenengo, Calcio, Urago, Rudiano, Medate, ecc.

## 1380, 13 aprile.

Vendita, fatta dai procuratori di Regina della Scala, a Formo e vendita della Calciana Superiore del Inferiore, colla metà delle acque della Seriola Mastra, colla ragione della decima, colla metà del porto e coll'onoranza della peschiera nel fiume Oglio lungo il territorio di Calcio, salvi i diritti dei terzi.

## 1382, 18 agosto.

Vendita, fatta dai procurstori di Regina della Scala, a Pietro di Covo, Alberto Barbó, Daniele e fratelli Cropello, delle possessioni, dei beni, delle ragioni e delle acque di Fiorano, Pumenengo, Calcio, Urago, Rudiano e Medate, del porto e delle onoranze dei pesti del fiumo deglio.

## 1384, 6 aprile.

Divisioni, eseguite fra Pietro e Domenico Pecino Covo, Alberto Barbò, Daniele e fratelli Cropello, dei beni e delle ragioni della Calciana Inferiore — Istromento rogato da Pecino Bianchi, notajo di Soncino.

## 1484, 28 gennajo.

Dote, costituita da Tristano Sforza alla figlia Elisabetta Maria, moglie al marchese Galezzo Pallavicino, e consistencie in pertiche seimila, colle rispettive ragioni d'acqua nella Calciana, giusta l'acquisto futto dai signori Cropello — Istromento rogato dal notajo di Milano, Candido Porro.

## 1511, 19 maggio.

Istromento di laudo, in occasione della compera, che il marchese Galeazzo Pallavicino fece dai signori Barbó, di alcune acque della Seriola Pumen-pra proveniente dal fiume Oglio — Ne' rogiti di Matteo Vago, notajo di Parma.

## 1514, 29 gennajo.

Concessione, fatta dalla città di Cremona al marchese Galeazzo Pallavicino, di estrarre un Naviglio dall' Oglio, a condizione di mantenere, in perpetuo, alla detta città once diciotto d'acqua.

— Istromento estratto dagli atti della Cancelleria dell'Ufficio del Naviglio di Cremona.

### 1515, 14 febbrajo.

Convenzioni e patti, segulti fra il marchese Galeazzo Pallavicino e Giacomo, Bartolomeo e fratelli Barbó, inesivamente alla concessione, fatta allo stesso Pallavicino, dell'acqua della Seriola del mulino di Pumenengo.

### 1524. 8 ottobre.

Proteste ed atti, segniti avanti i magnifici: doltore Antonio Soriaco, podestà di Brescia, e discome Filippo Sacco, commissarje e deputati eletti nella vertenza fra i Bresciani, dall'una parte, cd il marchese Alalberto Pallavicino, dall'altra, per le novità e gli attentati esposti in pregindizio delle ragioni competenti al detto marchese Pallavicino sulle acque del fiume Oglto e della roggia di Pumenengo — Ne'rogiti di Giovanni Antonio de' Caravaggi di Crema e di Cristoforo di Drizona, notaj di Brescia.

### 1525, 20 giugno.

Convenzioni, fra la Comunità di Brescia ed il marchese Adalberto Pallavicino, colle quali viene accordata a quest' ultimo la facoltà di costruire una bocca presso il castello di Calcio, onde estrarre dall'Oglio 35 quadretti d'acqua, mediante l'annuo canone di 400 ducati d'oro; riserrati due quadretti e mezzo ad uso del monastero di Santa Giulia in Brescia — Istromento rogato da Costantino Gavazzi, notajo imperiale e segretario del serenissimo doge di Venezia. Trovasi anche stampato.

## 1527, 20 febbrajo.

Istromento, con cui il marchese Adalberto Pallavicino acquista dal marchese Massimiliano Stanga l'uso della roggia Calciana, detta anche Marchesina.

## 1527, 14 marzo.

Protesta, fatta dal marchese Adalberto Pallavicino, di essera addirenuto forzatamente e per timore ad alcune convenzioni coi Bresciani in merito alle acque del flume Oglio, attesa la minaccia delle novità che si volerano attuare sulla borca della Seriola Pumenenga — I-tromento rogato da Antonio de Regnano di Arezzo, notajo di Reggio.

### 1536, 20 novembre.

Processo dei testimoni, esaminati per ordine dell'Illas. Magistrato e ad istanza del marchese Adalberto Pallavicino, contro Domenico Saulo, le sorelle Stanga ed i consorti Secchi, per avere impedito, coll'elevazione di alcuni molini nel territorio di Calcio, il decorso delle acque della roggia Calciana, delle quali il succitato Pallavicino era stato investito dal conte Massimiliano Stanga.

### 1528, 16 maggio.

Alienazione, fatta al marchese Adalberto Pallavicino, della roggia detta Calciana o Marchesina, da parte di Domenico Saulo, che averala acquistata dalle sorelle Stanga, cessionarie dei consorti Secchi, primi acquirenti da Regina della Scala.

## 1543, 19 febbrajo.

Comparizione, avanti l'illustrissimo Magistrato, del marchese Adalberto Pallavicino, in occassione delle gride pubblicate per la produzione dei titoli coi quali vengono usate le acque del flumi.

# 1547, 15 giugno.

Ordinazione, dei commissari Cesarei sopra Pannata, a favore dei consorti Secchi e Pallavicini; compadroni di Calcio e della Calciana, perchè non sieno tenuti al pagamento delle annate per le acque da essi possedute.

## 1550, 7 marzo.

Transazione, tra Barnaba Barbò ed il marchese Adalberto Pallavicino, nella quale questi acquista la bocca, le acque e l'alveo della roggia Pumenenga, riserrandosi ai Barbò le acque pel molino e per le terre vicine, e la facoltà di far chiudere l'alveo della detta Seriola, in occasione di siccità, per attirare le acque allo stesso mulino — Istromento rogato da Giovanni Filippo Carpano, notaro di Milano.

#### 1599.

Sommario, nel quale si contengono le bocche del Naviglio Pallavicino.

### 1620, ultimo febbrajo.

Comparizione, nella quale i marchesi Galeazzo, Sforza, Adalberto, Ermete, Cesare e Manfredo Pallavicini espongono i loro beni e le loro ragioni d'acque.

#### 1666.

Atti fra il marchese Galeazzo e il marchese Alessandro, fratelli Pallavicini, a motivo dei provventi delle acque del Naviglio Pallavicino, e di alcune novità avvenute.

## 1693, 26 agosto.

Transazione, seguita fra la Regia Camera, per una parte, ed i marchesi Antonio Maria, Giovanni, Sforza, Gerolamo e Galeazzo Pallaviciai, dall'altra parte, a motivo che fino dall'anno 1632 erasi rivocata a giudizio contenzioso la controversia sopra il titolo e Tannata per le acque del Nariglio Pallavicio, attese le ragioni rappresentate dal notificante Bosco. — Mediante lo sborso di lire dodici mila, essi vengono assolti da ogni molestia fiscate e dalle annate imposta ed imponibili.

## 1755, 7 settembre.

Trattato, detto di Vaprio, fra Sua Maestà l'imperatrice e regina Maria Teresa e la serenissima Repubblica di Venezia, in punto ai confini, e segnatamente al dominio sulla navigazione e sull'uso delle acque del fiume Oglio.

(Arch. Centr. Gov. di Milano, Sezione Amministrativa, Acque, Na. vigito Pallarizino P. G..... al 1620 — Nariglio Pallarizino, Bocca Calciana, N. 1018 — Arch. suddetto, Confini, Venezia, Cremoness, fiume Oqito e Nariglio Pallarizino .... al 1600).

#### ROGGIA ANTIGNATA.

### 1349, 20 gennajo.

Convenzione, con cui l'abbate e i sindaci del monsatero di S. Lorenzo in Cremona autorizzano gli uomini di Antignate ad estrarre acqua dal fiume Oglio, nel luogo detto Prato della Fontana, ed a tradurla nel loro territorio, attraverso quello di Calcio, appartenente allo stesso monastero — Istromento, rogrito dal nui tajo imperiale Guglielmo de' Codelupi, nel predetto monastero.

In Christi nomine amen. Anno ejusdem ab Incarnatione millesimo trecentesimo quadragesimo nono, indictione tertia, divigesimo mensis januarii, Cremone, in Capitulo Monasterii Sancti Laurentii de Cremona, presentibus Henrighino de Azanello, Marchelino de Pangalibus, lohanne de Archis de Parma, testibus ibi vocatis et rogalis.

Cum alias pro parte providorum Dominorum Beltrami, filii Domini Gabrini de Morenghis, et Lumbardini filii quondam Domini Alberti de Foliatis, ambornm terreriornm et habitatorum loci de Antignate, districtus Cremone, sindicorum et procuratorum cuinsdam Societatis Communitatis et singularinm personarum quorundam discretorum virorum dicti loci de Antignate, quorum nomina inferius denotantur, ut de corum mandato constat publico Instrumento scripto manu Lancelotti de Morenghis notarii, sub millesimo trecentesimo quadragesimo nouo, indictione tertia: die duodecimo mensis januarii, a me Notario infrascripto viso et lecto, fuerit petitum et pluries supplicatum religioso viro, Domino Don Corrado, priori Prioratus Sancte Marthe de Castroleone, districtus Cremone, monaco Monasterii Sancti Laurentii suprascripti ac Vicario reverendi viri. Domini Don Petri, Dei gratia Abbatis Monasterii supradicti ad presens in Romana Curia peragentis, nec non Monacis et Capitulo dicti Monasterii, et cum ipsi sindici et procuratores et ipsa Societas et Communitas et singulares persone predictorum de Antignate iamdiu deliberaverint de alargando et accipiendo aquam unam et aqueductum

de flumine Oglii (ac), ipsamque aquam et aqueductum conducere in territorio, super territorium, et per territorium de Calce, juris dicti Monasterii undecumque usque in territorium de Antignate, cum magno commodo, utili et profictu Monasterii supradicti, predictus Vicarius et Monaci suprascripti eisdem de Antignate concedere dignarentur modis, pactis et conditionibus infrascriptis, videlicet:

In primis, quod dicti de Antignate suprascriptam aquam quam deliberaverunt et intendunt accipere et extrabere de dicto flumine Oglii ad ripam dicti fluminis, in territorio de Calce, Monasterii predicti, supra Salicetum, ibi ubi dicitur ad Pratum Funane, possint libere conducere per territorium Calcii Monasterii predicti versus et ad territorium de Antignate, ad omnem commoditatem suam et agroram suorum modo et ordine infrascriptis, videlicat:

Quod a dicta ripa fluminis Oglii possint et debeant conducera dictam aquam directe ad Seriolam dicti Monasterii, que extrahitur nunc de Navillo Communis Cremono prope castrum Calcil ad Monasterium, et deinde per lectum Seriole predicte ampliando dictum lectum eorum de Antignate propriis expensis sic quod sit in latitudine profundum octo brachiorum ad minus, et plus, secundum quod eis de Antignate propriis expensis necessando aliqualiter, nec fundando lectum Seriole prodicto.

Item, quod predicti de Antignate eorum expensis teneantur et debeant dare, dimittere, et in perpetuum manutenere Monasterio predicto de dicta aqua conducenda, per eos, per Seriolam predictam, tantam aquam liberam et propriam Monasterium in Seriola quanta est illa aqua quam habet ipsum Monasterium in Seriola predicta que de dicto Navilio extrahitur nunc, designando et dividendo dictam quantitatem aque ad unum gardinale (xic) fiendum et manutenendum, per eos de Antignate, de bonis lapidibus et calcina propriis expensis ipsorum de Antignate, ibi ubi placeurit dicto Monasterio, vel ejus nuntu.

Item, quod dicti de Antignate teneantur et debeant ultra predicta dare, dimittere et in perpetuum manuenere dicto Monasterio de propria squa et Aqueductu ipsorum de Antegnate quam derivabunt et ducent versus Antignatum per suum Dugale, quod facient, quariam partem qualibet die sabbati cam nocte soquente, que sit tota una dies naturalis faciendo et manuenendo unum gardinale, sive partitorium de bonis lapidibus et calcina expensis ipsorum de Antignate, ad quod dividatur ipsa aqua in partes quattor equales in territorio predicto Calcii, ibi ubi placuenti Monasterio predicto, vel eius nuntio, de quarum una possit dictum Monasterium adaquare, conducere et facere ad snam liberam voluntatem qualibet die sabbati cujuslibet ebdomade, ut supra dictum est.

Item, quod liceat dicto Monasterio conducere, seu conduci facere, expensis ipsius Monasterii, dictam suam aquam, que nune
extrahitur de Navilio Cremone per subtus lectum et Aqueductum
dictorum de Antiguate ad valles et terras dicti Monasterii, et
iti ubit et sicut ipsi Monasterio predicto placuerit, faciendo unam
vetiam (rotiom?) de bonis lapidibus et calcina, expensis dicti
Monasterii, per quam possit transire et conduci dicta sua aqua
Monasterii, et per supra quam veziam (sic) possit libere et expedite transire et discurrere aqua predictorum de Antignate per
lectum Seriole dicti Monasterii, quam veciam (sic) beneutr dictum
Monasterium complerisse autequam immittatur squa dictorum de
Auticnate in Seriolam reciefum illorum de Auticnate de

Item, cum expediat suprascriptam aquam Seriole dicti Monasterii que nunc extrahitur de Navilio Cremonensi debere claudi ad dictum Navilium quando predicti de Antignate volent cavare et ampliare lectum dicte Seriole ad latitudinem octo brachiorum, vel plus, prout supra dictum est, quod tuuc teneantur predicti de Antignate infra decem dies operarios, computandos a die qua clauserint dictam aguam et Seriolam ad Navilium predictum cavasse, ampliasse et expedivisse Seriolam predictam dicti Monasterii, per quam debet ducere dictam suam aquam; et taliter fecisse et complevisse, quod dictum Monasterium possit, transactis dictis decem diebus, aperire dictam clausuram ad dictum Navilinm et immittere aquam dicti Monasterii de dicto Navilio in ipsam Seriolam, et ea gaudere et uti prout nanc fit; et si infra dictum terminum decem dierum predicta non compleverint, quod teneantur restituere dicto Monasterio, vel habentibus causam ab eo omne damnum quod paterentur post illos decem dies insum Monasterium, vel habentes causam ab eo pro eo quod non possent, vel impedirentur uti dicta aqua ex defectu complementi laborerii suprascripti, quod damnum taxari debeat per duos communes amicos per dictas partes eligendos.

Item, quod dicti de Antignate teneantur et debeant facere, et in perpettum mauutenere, corum expensis, duos pontes de bonis lapidibus et calzina supra aquam predictam, latitudinis septem brachiorum pro quodibet eorum in territorio de Calce, ubi placuerit Monasterio predicto, super quibus possit iri et transiri cum plaustris pouderatis, et sire libere et expedițe.

Item, quod predicti de Antignate teneantur et debeant facere dictum Aqueductum et conducere dictam aquam per territorium Calcii ad minus damnum dicti Monasterii et maius commoium illorum de Antignate et Monasterii predicti quo fieri et dici poterit; et si ex ejus sortivis aliquod damnum infereretur Monasterio predicto, quod teneantur et debeant dicti de Antegnate facere et manutenere unum Scolaborium eorum expensis, ubi et sicut placuerti Monasterio predicto, per quod tollatur sorcive predicto.

Item, quod predicti de Antignate teneantur et debeant reficere dicto Monasterio, seu laboratoribus terrarum dicti Monasterio in loco Calcii, omnia damna que paterentur in blavis, legaminibus et aliis fructibus tunc pendentibus occasione Cave, seu Rozie fiende, per quam debet decurrere dicta agna, in estimatione duorum bonorum vitorum elizendorum pen parles.

Item, quod disti de Antignate teneantur et debeant manutenere, corum expensis, dictum Aquednctum curatum et expeditum, sic quod tota dicta aqua libere et expedito decursum habere possit a bucca dicte aque et flumine Oglii usque ad gardinalia et partitoria suprascripta.

Item, quod predicti de Antignate debeant perfecisse et complesor lotum suprascriptum Aqueductum et omnia opera suprascripta hine ad unum anonm saltem per supra territorium totum Calcii, sub pena restituendi et refliciendi dicto Monasterio omnia damna que paterentur exindes i predicta non facerent infra terminum suprascriptum, et nihilominus liceat dicto Monasterio eis de Antignate dinegare et prohibere ne ulterius faciant oper predictum, et eis non servare, nec attendere pacta predicta.

Item, quod predicti de Antignate non possint, nec debeant dictam aquam, seu Roziam et Aqueductum alicui persone ecclesiastice vendere, donare, concedere, permutare vel alienare in totum, nec in partem, nec jus aliquod de dicta aqua in personam aliquam ecclesiasticam transferre, sub pena infexacripta; et alibilominus si contrafecerint, nibil valeat et licitum sit ipsi Monasterio denegare et vetare bipsis de Antegnate usum et usufractum dicta aque et Aqueductus; aliis autem personis non ecclesiasticis vendere, donare, concedere, permutare et alienare possint prout placuerit ipsis de Antignate, firmis tamen manentibus omnibus suprascriptis; salvo quod predicti de Antignate possint concedere presbitero Ecclesie Sancti Michaelis de Antignate jus et gratiam adaquandi duo jugera terre de aqua propria japoram de Antignate

Item, quod, si predicti de Antignate, propter interventum alicujus guerre, seu alterius casus, vel vis majoris et potentioris, cui resisti non posset per suprascriptos de Antegnate, non possint habere, seu conducere, vel conduci facero dictam aquam eo modo quo supra; quod tunc et eo in casu non teneantur predicti de Antignate ad faciendum aliquod de predictis prout superius set expressum Monasterio antedicto; et e converso, in casu predicto dictum Monasterium non teneatur ad penam aliquam, nec ad aliquid aliquid faciendum predictis de Antignate.

Nomina vero dicte Societatis dictorum de Antignate sunt hec, videlicet:

Fachinus, filius quondam Mantuani de Mulinariis, Manfredus, filius quondam Maphei de Mulinariis, Gabrinus, filius quondam Ghidotti de Isse, Zambonus, filius quoudam Ghirardi de Cornoldis, Iacobus, filius quondam Betini de Berlendis, Ioannes, filius quondam Moreschi de Zividalis, Mapheus, filius quondam Alberti de Calce, Inverardus, filius quondam Pecini de Servegalis, Antonius, filius quondam Bonomi de Moscardis, Perinus, filius quondam Arnoldi de Arnoldis, Zaninus, filius quondam Zanboni de Bragheriis. Venturinus, filius quondam Ioannis de Matusiis, Zeliolus, filius quondam Manfredini de Morengho, Antoniolus et Manfredinus, fratres, filii Lancelotti de Morenghis, Ioannes, filius quondam Petri de Foliatis. Grossolus, filius quondam Ioannis de Grossis, Martinus et Bertolinus, filii quondam Mafezoli de Grossis, Pecinus, filius quondam Zanoli de Meiolis. Fachettus, filins quondam Bertolini de Mulinariis, Pecinus, filius quondam Alberti de Maricholphis, Martinus, filius quondam Acursi de Paterno, Betinus, filius quondam Bertolini de Mulinariis. Beniaminus, filius quondam Negrini de Berondo, Ambrosius, filius quondam Ioannis de Putheo, Amadinus, filius quondam Amadini de Putheo. Betinus, filius quondam Roberti de Putheo, Uhaldus, filius quondam Ottolini de Mandellis, Zaninus, filius quondam Raimondi de Astolphis, Morus, filius quondam Afranchi de Putheo, Albertus, filius quondam loannis de Pocacarnis, Bernardinus, filius quondam Ioannis de Berlendis, Zaninus, filius quondam Rainaldi de Pocacarnis, Pasinus, filius quondam Alberti de Alegris,

Pasinus, filius quondam Soncinelli de Antignate, Betinus, filius quondam Aldrighini de Morenghis, Berardus, filius quondam Mophei de Rattis,

Ideoque, convocato et congrezato Capitulo Monasterii supradicti in loco et Capitulo ipsius Monasterii, in quo ipsum Capitulum est solitum congregari ad requisitionem suprascripti Domini. Don Coradi Prioris et Vicarii supradicti, et hoc propter absentiam suprascripti Domini Abbatis ad presens in Romana Curia pro negotiis prefati Monasterii peragendis, in quo Capitulo aderant prefatus Dominus Don Coradus Vicarius, et Monaci infrascripti, videlicet: Don Jacominus prior claustralis, Don Abraminus, Don Antolinus, Don Betinus, Don Massonerius, Don Bernerius, et Don Gabrinus, omnes Monaci dicti Monasterii, qui ibi confessi fuerunt se esse duas partes et plus monachorum et Capituli ipsius Monasterii, et renuntiaverunt ne aliter dicere valeant, et quo I non venient contra has confessionem et renuntiationem, lectis ibidem prius omnibus et singulis capitulis supradicti prefatis Monacis in Capitulo antedicto de verbo ad verbum ad insorum intelligentiam vulgaliter et per ordinem per Gulielmum de Co-lelapis, notarium infrascriptum; idem Dominus Don Coradus. Vicarius antedictus, proposuit inter ipsos Monacos et Capitulum ut super predictis premeditare et deliberare deberent, et quid magis crediderint utile predicto Monasterio consulero; quibus sic dictis, propositis et narratis per Dominum Vicarium supradictum inter ipsos Monacos et Capitulum et habita deliberatione matura super negotio memorato, dictus Don Iacominus, prior claustralis predictus, unus ex predictis Monacis in dicto Capitulo, surexit et consulendo dixit: quod jomdiu omnes Monaci dicti Monasterii fuerunt informati tam per fratrem Maphenm conversum dicti Monasterii, quam per alios habentes notitiam in territorio et de territorio Calci et de terreno et territorio Monasterii tam in illis partibus, quam aliunde, et loco in quo dicti de Antignate et predicta Societas. Communantia et singulares persone volunt facere Cavnm seu Roziam predictam, vel Aqueductum pactis et conditionibus antedictis, quod maxima utilitas ipsi Monasterio sequebatur unde consulebat quod fieret prout petitum est per dictos Dominos Beltramum et Lombardinum Sindicos dicto nomine ad honorem Dei et Beati Laurentii, et ntilitatem Monasterii sæpe dicti, et sic omnes Monaci predicti et eorum Capitulum interrogati per enndem Vicarium dixerunt et voluerunt fleri et executioni debere mandari prout superius dixit et consuluit dictus Don Iacominus, ipsorum Monacorum et Capituli, nemine discrepante, rogantes Gulielmum, notarium infrascriptum, ut de premissis omnibus et singulis conficere possit et debeat unum et plura ejusdem tenoris publica Instrumenta in laudo et consilio Sapientis sic quod valeant et teneant de jure.

Lacus signi () — Ego Joannes de Malaguischis, civis Cremone, publicus Imperiali auctoritute notarius, hone cartam tractatam et imbreviatam per infrascriptum Gulielmum de Codelupis, notarium de mandato et commissione ejus, scripsi et me subscripsi, et moum signum apposui consuetum.

Locus signi Tabellionatus O — Ego Gulielmus de Codelupis, Imperiali auctoritate notarius, banc cartam tractavi et imbreviavi, ipsamque suprascripto Joanni de Malaguischis notario ad finjendum tradidi et commisi et me subscripsi.

(Actum in Monasterio Sancti Laurentii Cremone).

### 1349, 24 gennajo.

Assenso prestato da tutto il Corpo Capitolare de' Monaci di S. Lorenzo in Cremona alla suddetta convenzione.

Anno Dominico Incarnationis millosimo trecentesimo quadragesimo nono, indictione tertia, die vigesimo quarto mensis januarii; in Capitulo Monsaterii Sancti Laurentii de Cremona, presentibus D. Don Ioanne de Panigatibus, presbitero Ecclesie Sancti Andree Cremone, Uberto de Placentia, rectore Ecclesie Sancti Nicolai Cremone, Nicolino de Duretis, Pecino de Bonatiis, Bastardo de Ghibolinis, et Ghirardo de Moreto; testibus ibi vocatis et rogatis, etc.

Cum pridie per providos viros, Dominos Beltramum, filiam quondam Domini Gahrini de Marenghis et Lumbardinum, filiam quondam Alberti de Foliatis, ambos terrerios et habitatores loci de
Antignate, districtus Cremone, sindicos et procuratores et sindicario et procuratorio nomine cujusdam, Societatis, Commonitatis et
singularium personarum quorumdam discretorum virorum dicti
loci de Antignate, quorum nomina inferius denotantur, ut de
oerum mandato constat publico Instrumento scripto manu Lancelotti de Morenghis notarii, sub millesimo et indictione predictis,
et die duodecimo mensis januarii, in loco, seu Burgo de Antegnate a Gulielmo de Coddupis, notario infrascripto, viso et lecto,
fuerit petitum et pluries cum instantia supplicatum religioso
viro Domino Don Corado, priori Prioratus Ecclesie Sante Marthe

Inmedia Grouph

de Castroleone, diocesis Cremone, Monaco Monasterii Sancti Laurentii suprascripti, ac Vicario, reverendi viri Domini Don Petri, Dei gratia Abbatis dicti Monasterii, nec non Monacis et Capitulo Monasterii suprascripti, ut pro utilitate eorum de Antegnate nec non pro magno commodo et prodicui pisius Monasterii concedere dignarentur ipsis de Antignate et eorum Societati posse conducere unam aquam, quam jamdiu ipsi de Antignate deliberaverunt et intendunt accipere et extrahere de flumine Oglii in territorio et per territorium de Calce juris dicti Monasterii, modis, pactis et conditionibus infrascriptis, videlicet:

«In primis, quod dicti de Antignate suprascriptam aquam quam deliberaverunt et intendunt accipere et extrahere de dicto flumine Oglii ad ripam dicti fluminis in territorio de Calce Manasterii predicti supra Salicetum, ibi ubi dicitur ad Pratum Fontane possint libere conducere per territorium Calcii Monasterii predicti versus et ad territorium de Antignate ad omnem commoditatem suam et agrorum suorum modo et ordine infrascriptis, videlicet:

« Quod a dicta ripa fluminis Oglii possint et debeant conducere dictam aquam directe ad Seriolam dicti Monasterii que extrahitur nunc de Navilio Communis Cremone prope Castrum Calcii dicti Monasterii, et deinde per lectum Seriole predicte ampliando dictum lectume orum de Antignate proprijis expensis, sic quod sit in latitudine profundam octo brachiorum ad minus, et plns, secundum quod eis de Antignate propredicte.

« Ilem, quod dicti de Autignate corum expensis teneautur et debeant dare, dimittere et in perpetuum manutenere Monasterio predicto de dicta aqua conducenda, per eos, per Seriolam predictam tantam aquam liberam et propriam Monasterio predicto, quanta est illa aqua quam habet ipsum Monasterium in Seriola predicta, que de dicto Navilio 'nanc extrahitar, designando et dividendo dictam quantitatem aque ad unum gardinale fiendum et manutenendum per eos de Antignate de bonis lapidibus et calcina propris expensis ipsorum de Antignate, ibi ubi placuerit dicto Monasterio, vel ejus nuntilo

• Item, quod dicti de Antignate teneantur et debeaut, ultrapredare, dimitere et in perpetuum manutenere dicto Monasterio de propria aqua et Aqueductu ipsorum de Antignate quam derivabunt et ducent versus Antignatum per suum Dugale, quod facient, quartum pertem qualibet die sabbati cum nocte sequente, que sit tota una dies naturalis faciendo et manutenendo unum gardinale, sive partitorium de bonis lapidibus et calcina, expensis psorum de Antignate, ad quod dividatur dicta aqua în partes quatuor equales in territorio predicto Calcii, ibi ubi placuerit Monasterio predicto, vel ejns nuntio; de quarum una possit dictum Monasterium adaquare, conducere et facere ad suam liberam voluntatem qualibet die sabbati cujuslibet ebdomade, ut supra dictum est.

«Item, quod liceat dicto Monasterio conducere, seu conduci facere expensis ipsius Monasterii, dictam saum aquam, que nunc extrahitur de Navilio Cremone per subtus lectum et Aqueductum dictorum de Antignate ad valles et terras dicti Monasterii, et ibi ubi et sicut ipsi Monasterio placuerit, faciendo unam veitiam (retiam?) de bonis lapidibus et calcina, expensis dicti Monasterii, per quam possit transire et conduci dicta sua qua Monasterii, et per supra quam tetiam possit libere et expedite transire et discurrere aqua predictorum de Antignate suprascripta per lectum Seriole dicti Monasterii, quam veitum teneatur dictam Monasterium complevisse antequam immitatur aqua dictorum de Antignate in Seriolam predictam illorum de Antignate und en Antignate in

« Item, quod cum expediat suprascriptam aquam Seriole dicti Monasterii que nunc extrahitur de Navilio Cremone debere claudi ad dictum Navilium quando predicti de Antignate volent cavare et ampliare lectum dicte Seriole ad latitudinem octo brachiorum. vel plus, prout sup-rius dictum est, and tunc teneantur predicti de Antignate intra decem dies operarios, computandos a die qua clauserint dictam aquam et Seriolam ad Navilium predictum cavasse, amoliasse et expedivisse Seriolam predictam dicti Monasterii, per quam debet ducere dictam suam aquam, et taliter fecisse et complevisse, quod dictum Monasterium possit, transactis dictis decem diebus, aperire dictam clausuram ad dictum Navilium et immitere aquam dicti Monasterii de dicto Navilio in ipsam Seriolam, et ea gaudere et uti prout nunc fit; et si infra dictum terminum decem dierum predicta non compleverint, quod teneantny restituere dicto Monasterio vel habentibus causam ab eo omne damnum quod paterentur post illos decem dies ipsum Monasterium, vel habentes causam ab co pro eo quod non possent, vel impedirentur uti dicta aqua ex deffectu complementi laborerii suprascripti, quod damnum taxari debeat per duos communes amicos per dictas partes eligendos.

 Item, quod dicti de Antignate teneantur et debeant facere et fieri facere et in perpetuum manutenere, eorum expensis, duos pontes de bonis lapidibus et calcina supra aquam predictam, latitudinis septem brachiorum pro quolibet eorum in territorio de Calce, ubi placuerit Monasterio predicto, super quibus possit iri et transiri cum plaustris ponderatis et sive libere et expedite.

e liem, quod predicti de Antignate ieneantur et debeant facer calcii ad minus damoum dicti Monasterii, et maius commodum illorum de Antignate et Monasterii predicti quo fieri et dici poterit, et si ex eis sortivis aliquod damoum infereretur Monasterio predicto, teneantur et debeant dicti de Antignate facere et manutenere unum Scolatorium, eorum expensis, niè et sicut placuerit Monasterio antedicto, per quod tollantur sorcive predicte.

Item, quod predicti de Antignate teneantur et debeant reficere dicto Monasterio, sen laboratoribus terrarum dicti Monasterii in loco Calcii, omnia damna que paterentur in blavis, leguminibus et aliis fructibus tunc pendentibus occasione Cave, seu Rozie fiende, per quam debet discurrere dicta aqua in estimatione duorum bonorum virorum eligendorum per jartes.

« Hem, quod dicti de Anlignate teneantm et debeaut manutenere, corum expensis, dictum Aqueductum curatum et expeditum, sic quod tota dicta aqua librer et expedite decursum habere possit a bucca dicte aque et flumine Oglii usque ad gardinalia et partitoria suprascripta.

«Item, quod predicti de Antignate debeant perfecisse et complevisse totum suprascriptum Aqueductum et opera suprascripta hine ad unum annum sallem per supra territorium totum Calcii, sub pena restituendi et reficiendi dicto Monasterio omnia damus que paterentur exinde si predicta non facerent infra terminum suprascriptum; et nihilominus liceat dicto Monasterio eis de Antignate denegare et prohibere ne ulterius faciant opus predictum, et eis uno servare nec attendere pacta predicta.

«Ilem, quod prefati de Antigeate non possint nec debeant dictam aquam, seu Roziam et Aqueductum alicni persone ecclesiastice vendere, donare, conceilere, permutare, vel alienare in toturm nec in partem, nec jus aliquod de dicta aqua in personam aliquom ecclesiasticam transferre, sub pena infrascripta; et nibillominus si contrafecerint, nibil valest et licitum sit ipsi Monasterio et presidentibus jusi Monasterio denegare et vatare jusis de Antignate usum et usufractum dicte aque et Aqueductus; aliis autem personis non ecclesiasticis rendere, donare, concelere, permutare et alienare possint prout placuerit ipsis de Antignate, firmis tamen manentibus omnibus suprascriptis; salvo quod predicti de Autignate possint concedere presbitere Ecclesie Sancti Michaeliis

de Antignate jus et gratiam adaquandi duo jugera terre de aqua propria insorum de Antignate.

Item, quod, si predicti de Antignate, propher interrentum aliquis guerre, seu alterina casas, rel vis majoris et potentioris, cui resisti non posset per suprascriptos de Antignate, noc possita habere, seu conducarere, vel conduct facere dictam aquam co modo quo supra; quod tunc et in eo casu non teneantur predicti de Antignate ad faciendum aliquod da predictis prout supraiss est expressum Monasterio natedicto; el converso, in casa predicto, dictam Monasterium non teneatur ad penam aliquam, nec ad aliquid alind faciendum predictis de Antignate.

Nomina vero dicte Societatis, Communitatis, et singularium personarum dictorum do Antignate sunt hec, videlicet:

(Segnono i nomi additati nel precedente atto 20 gennajo 1349 alle pagine 459 e 460).

Ob hoc ergo congregato et convocato Capitulo Monasterii Sancti Laurentii Cremone in loco Capituli ipsins Monasterii, in quo ipsum Capitulum est solitum congregari ad requisitionem religiosi viri: Domini Don Coradi, prioris Prioratus Sancte Marthe, dioecesis Cremonensis, Monaci dicti Monasterii, ac Vicarii reverendi viri, Domini Don Petri, Dei gratia Abbatis ejusdem Monasterii ad presens in Romana Curia pro negotiis dicti Monasterii peragendis, in quo Capitulo aderant dictus Dominus Don Coradus, prior et Vicarius antedictus. Don Iacomluus, prior claustralis, Don Tomasinus, prior Prioratus de Urado, Don Abraminus. Don Antolinus, Don Massonerius, Don Betinus, Don Bernerius et Don Gabrinus: omnes Fratres et Monaci dicti Monasterii, qui erant due partes et plus Monacorum dicti Monasterii et Capituli eiusdem, ut sic confessi et protestati ibidem fuerunt, et renuntiaverunt ne aliter dicero possint, et quod non venient contra has confessionem et rennntiationem, lectis ibi omnihus et singulis Capitulis antedictis hac supplicatione et petitione per dictos Dominos Beltramum et Lumbardinum, sindicos et procuratores dicte Societatis et Communitatis de Antignate prefatis Dominis Don Corado Vicario, Monacis et Capitulo antedictis ad corum intelligentiam et per ordinem, idem Dominus Don Coradus proposuit inter ipsos Monacos et Capitulum, ut super, ipsa petitione, supplicatione et Capitulis antedictis premeditari deberent et deliberare, et quidquid magis crediderint utile pro dicto Monasterio et Capitulo consulere quibus sic dictis, propositis et expositis per dictum Vicarium per temporis intervallum, dictus Dominus Don Tomasinus, prior predictus, surrexit et, consulendo, VI. Saranno tenuti i rispettivi Utenti a mantenere in forma hodevole le bocche destinate alla irrigazione, e perché questa si faccia sicuramente ed in tempo opportuno, dorrà assegnari, nel principio del mese di marzo di ciaschedun anno, dal Cancelliere Delegato un termine di giorni 13, perchè ciascheduno Utente faccia le necessarie riparazioni; e qualora alcuno tralasciasse di farte, si dorrà fare la spesa occorrente dalla Comunità, alla quale competerà in tal caso, per propria reintegrazione, il diritto di dare in esazione all'Esattore la partita del debito degli Utenti contumaci, comprese eziandio quelle spese che occorresse di fare ner causa di contumaci.

VII. La distribuzione delle Acque Comunali si dovrà regolare col metodo della così detta Asta, secondo che dai Deputati e dal Cancelliere sarà riconosciuto più conveniente ed adattato alle circostanze particolari del Luoro.

VIII. Resia proibito di fare dei nuovi Canali in pregiudizio degli altri Pondi Adacquatori, como altresi resta proibito di estrarre in qualunque maniera dal Cavo Maestro l'Acqua, o di opporre al corso della medesima qualcho ostacolo, aotto la pena, in caso di contravvenzione, di scudi venticinque, applicabili per un terzo al Regio Fisco, per un terzo alla Cassa Comunale, e per l'altro all'Accusatore.

IX. Dovranno li Deputati, unitamente al Cancelliere Delegato, eleggere un Camparo, il quale invigili sopra l'estati daitribuzione delle Acque, a norma del metodo che gli sarà prescritto, e, coll'ajuto d'un Subalterno, che dai Deputati melesimi gli sarà assegnato per ajuto, nel tempo dei maggiori adacquamenti, non solo dovrà aver cura del così detto Alveo del Fontanner, ma eziandio dovranno ambidue ricevere direttamente dal Cancelliere e dai Deputati tutti quegli ordini che saranno necessarii di tempo in tempo; nà potranno ricovere da alcuno, sotto qualunque pretesto, la minima riconzisione.

X. Apparterrà ai medosimi Deputati il diritto di eleggere il Camparo, che dore risielere in Calcio, al quale pure resta proibito di esigere qualunque gratificazione; ed invigileranno i Deputati, ch'egli non si abasi del proprio ufficio con danno dei Possessori della Comunità.

XI. Quantunque debba farsi la distribuzione delle Acque in un modo uniforme e regolato, sarà però permesso ai Deputati di supplire, coll'Acqua della Roggia Antignata predetta, al bisogno degli Utenti delle Acque del Fontanone, nel caso che le Acque di questa sorgente fossero minori del l'oro bisogno; ben inteso però, che i Deputati debbono fur uso di questa libertà con quella moderazione che non pregiudichi al bisogno degli altri Possessori.

XII. Dovrà intieramente cadere a benefizio dell'Imposta Locale il Prodotto della tassa che si pagherà dai rispettivi Unenti nel modo determinato dall'Articolo Primo, ed avranno e dovranno per conseguenza tutti i Possessori indistintamente godere di questo solliero, trattandosi così di una rendita comune, al godimento della quale chiunque possiede ha un proporzionato diritto.

E volendo Noi, che le suddette determinazioni sieno dedotte alla pubblica notizia, ordiniamo e comandiamo, che il presente Editto debba afliggersi nella pubblica piazza ed in altri luoghi soliti della Comunità di Antignate, nelle altre vicine Terre, e registrarsi nell'Archivio Comunale; incaricando Noi il Magistrato Camerale ed il Regio Pretore di Fontanella d'invigilare, che sia rigorosamente osservato in quella parte che è della rispettiva loro competenza.

Milano, 14 marzo 1780.

CARLO Conte DE FIRMIAN.

V. WILZECH.

V. Conradus Olivera. Castelli.

# 1780, 6 ottobre.

Progetto, con cui il Cancelliere delle acque, Carlo Antonio Gallarati, comprova la necessità che i Deputati alle Acque sieno eletti dal Governo, anzichè dal corpo degli utenti.

# 1781, 28 aprile.

Il Magistrato Camerale ordina al reglo Podestà di Fontanella di attivare il regolamento 11 marzo 1780, coll'autorizzazione a valersi anche della forza, in caso d'opposizione.

# 1782, 23 febbrajo.

Atto di transazione, firmato da D. Innocenzo Belcredi, abate e procuratore della Congregazione Cistercense e del monastero di S. Gioranni di Caravaggio, e da Giuseppe Antonio, marchese dello Stato Pallavicino, quale procuratore della magnifica Comunità di Antignate. Mediante tale atto resta convenuto, che i Padri Cistercensi concorreranno al carrico della caque come gli altri censiti d'Antignate, riguardo alla possessione Barona; e che, relativamente a quella denominata Campagna, pagheranno annualmente lire centoquindici di Milano, in ogni e qualonque tempo, in ogni e qualunque occasione cresca o diminatisca il carico dell'acqua, o qualsiasia iltro carico locale. In questa somma rimane compresa l'ottava parte delle spese per lo spurgo, le riparazioni, i campari od altri oneri incombenti alla roggia d'Antignate.

#### 1783, 22 marzo.

Decreto, col quale il Magistrato Camerale, ritenendo che l'imposta locale è assai minore di quella che produce la tassa per l'acqua, permette la riduzione di quest'ultima, regolandola sui pesi comunali dell'anno.

# 1783, 16 giugno.

Capitoli per l'appalto delle acque di Antignate, ordinato per decreto magistrale 16 giugno 1783.

# 1783, 3 agosto.

Decreto, con cui il Ducale Magistrato Camerale respinge il reclamo, interposto dalla Comunità di Antignate, per annullare la suddetta convenzione 23 febbrajo 1782 coi Padri Cistercensi.

## 1783, 26 settembre.

Il Magistrato Camerale decreta l'appalto delle acque di Antignate. Rilevasi da esso: — all'art. 4, che l'appaltatore manterrà la convenzione 23 febbrajo 1782, stipulata fra il Comune ed i Padri Cistercensi, circa all'annuo perpetuo pagamento di milanesi line 11 at a titolo di contributo per la tassa dell'acqua, ecc.; — all'art. 4, ch'esso potrà attuare marcite, senza danno degli utenti e degli edifici.

# 1784, 17 settembre.

Il Magistrato Camerale rigetta i reclami di molti utenti, e massime quelli dei signori Capredoni e Saracineschi, per la diminuzione della tassa sulle acque, ammettendo il quinternetto predisposto dal cancelliere Carlo Antonio Gallarati nella cifra stabilita coll'editto del 1780, tanto più che, a motivo delle spese straordinarie da sostenersi, non potrebbe essere consigliata una riduzione, finthè la Comunità non trovisi in istato migliore.

#### 1785.

Approvazione ed esecuzione dell'orario delle acque, compilato dall'ingegnere Franzoni. — Egli riscosse la somma di lire 2,230. 10 per la compilazione degli orari nei Comuni di Antignațe e Fostanella.

### 1788, 16 ottobre

Capitolato per livelii, mulini, macine, ecc. — Affermasi în esso che, rapporto alla rotazione dei mulini, il livellario si atterrà alla convenzione stipulata fra i Commoi di Antignate e di Fontanella, giusta l'istromento 3 agosto 1745, firmato dai notaj imperiali Pietro Mosoni e Antonio Mandola. Afformasi pure, che i muliai non potrano far uso delle acque dal 21 marzo al 27 settembre, vale a dire sino al termino dell'irrigizono; ben riste, conservato con ciò net Comune l'uso delle acque tanto del Fondane, che della roggia Antignata, per l'adacquamento di qualco fondo che in avenire se ne rendesse suscettibile nel territorio comunale.

## 1836, 20 agosto.

Dispaccio, con cui il Governo di Lombardia commette alla Delegazione Provinciale in Bergamo, di provvedere perchè, a sensi del regio editto 14 marzo 1780, vengano concesse e distribuite ai comunisti che più ne abbisognano, le acque della roggia Antignata, ov'esse risultino eccedenti alle obbligazioni contratte coi preventivi utenti.

## 1858, 22 novembre.

La Delegazione provinciale di Bergamo, in appoggio ad altra ordinanza del 2 ottobre 1821, respinge il reclamo dei proprietarii della possessione Campagna, pretendenti al diritto di usare delle acque derivanti dalla roggia d'Antignate.

## 1864, 22 settembre.

Adunanza consigliare del Comune di Antignate, in cui adottasi il seguente regolamento sulle acque comunali (15 settembre 1864), ricalcato, con alcune varianti, sull'editto 11 marzo 1780.

Regolamento sulla condotta e distribuzione delle acque dei due cavi denominati Roggia Antignata e Sorgente Fontanone, spettanti al Comune di Antignate. (1)

- 4. La Roggia Antignata derivante dal flume Ogllo, superiormente al paese di Calcio, e la sorgente Fontanone, che ha la sua origine nel Comune di Antignate, servono alla irrigazione di presso che l'intero territorio di Antignate: la prima, inaffiando la plaga di fondo sottostante e verso mattina-mezzodi dell'abitato, non che la parte di sera-monte; la seconda, bagnando quella zona di terreno compresa fra l'angolo di mezzodi-sera del paese.
- 2. Gli accennati due Cari sono di ragione del Comune o di rettamente sorregitati dai rappresentanti il Municipio, a cui spetta la costante manutenzione e conservazione dei manufatti pella regolare condotta delle acque, del loro annuale spurgo, e ciò per quanto solo riflette i Cari Principali o Maestri; mentre i Cari Secondari o bocchetti di estrazione, quantunque pur essi debbono mantenere indeclinabilmente dagli Uenti che derivano le acque pella irrigazione dei loro fondi, a senso degli articoli IV e VI dello Statuto 14 marzo 1730.
- 3. Per Cavo Principale o Maestro intendesi quello che trae seco dall'origine al suo scarico il maggiore volume di acqua, e che mano mano ne dispenas in altri Cavi, mediante apposite bocche poste in fregio alle sponde, pella irrigazione dei fondi. Questi chiamani Cavi Secondari, e comunemente bocchetti.
- 4. Le opere annuali di ordinaria e straordinaria manutenzione e conservazione dei manufatti inerenti ai due Cavi Maestri e Principali e al loro spurgo dovranno dalla Giunta Municipale sottoporsi ad un contratto mediante pubblica asta, da esperirsi in base ad un preventivo progetto di anna manutenzione; a meno che, nell'interesse del Municipio e col voto consigliare, si trovasse di maggior convenienza che le opere stesse venissero eseguite in via economica.
- 8. În forza dell'accennato Statuto, articolo VI, gli Utenti sono obbligati alla regolare conservazione dei rispettivi Cavi Secondari e bocchetti di estrazione: e, siccome questi sono regolarmente modellati a seconda del sistema Cremonese, cioè con

<sup>(1)</sup> Senza menomamente intaccarne la sostanza, ci siamo permesso in questo Regolamento qualche lieve modificazione o trasposizione di vocaboli per viemeglio chiarirne il significato; tanto più ritenendoci autorizzati a farlo, in quanto che il medesimo non era mai stato prima d'ora ammannito per la stampa.

scanno, bocca, tromba e briglia; così questi edifizi e il rispettivo loro Cavo sino all'ultimo manufatto, inclusa cioè la briglia, saranno assoggettati a manutenzione, da comprendersi in quella dei Cavi Maestri, tenendo separato calcolo e conteggio dell'importo e delle opere necessarie da eseguirsi ai rispettivi bocchetti pella costante ed esatta erogazione delle acque, comprendendo nella manutenzione anche i partitori delle acque esistenti su alcuni bocchetti. le tombe e i tombini altraversanti strade Nazionali e Comunali.

La spesa per la manutenzione dei Cavi Secondari sarà in anticipazione erogata dal Comune, e poscia allo stesso rifusa dai singoli Utenti e privati, in proporzione del loro interesse, a con diritto della esigenza fiscale, a mezzo dell' Esattore del Comune, verso gli Utenti contumaci al pagamento, con tutte quelle spese che occorresse di fare.

6. Essendosi nell'Orario a diversi Utenti assegnato l'intero corpo d'acqua della Roggia Antegnata pella irrigazione dei loro fondi. la cui ferma ed invaso si opera mediante attraversato in vivo e cotto con paratoje poste in sezione alla Roggia, questi edifizi dovranno essere mantenuti, riparati e ricostruiti dai rispettivi Utenti acqua, in modo da non impedire il libero e successivo corso delle acque, togliendo e riassettando qualsiasi guasto ne potesse derivare dalla alzata delle paratoje, spirato l'orario, alle sponde e scarpe dei fondi e delle strade sotto e soprastanti, ed alla piena ordinaria del Cavo medesimo,

In caso di renitenza degli interessati all'esecuzione delle opere

nei primi quindici giorni, in cui rimane asciutto 11 Cavo stesso per gli ordinari spurghi, dietro preventivo avviso dell'Ingegnere Regolutore, si faranno eseguire dalla Giunta Municipale, e la spesa occorsa verrà data in iscossa all'Esattore del Comune col

privilegio fiscale.

7. A deroga dell'articolo V dello Statuto, col quale i PP. Cistercensi, in virtù dell'antica Convenzione dovevano concorrere per l'ottava parte alla riparazione e allo spurgo della Roggia Antegnata, per quanto si estende dalle bocche al così detto Canalotto. in forza del posteriore Atto Convenzionale 23 febbraio 1782 il signor Alessandro Pesenti, quale possessore dei beni di compendio della Possessione Campagna, anticamente dei sunnominati Padri Cistercensi, a cui era vincolato questo onere, rimane sciolto dalla prestazione e concorrenza per tale manutenzione annua del Cavo dalle bocche al Canalotto sul Civico Naviglio Cremonese, mediante lo sborso della convenuta annualità di L. 87. 66 pella irrigazione speciale dei fondi segnati in mappa

del vecchio Censo ai numeri 325, 327, 339, 340, 340 1, 341, 343, 345, 336 sub. 2, 317, 323, 588 desunti dall'Orario Franzoni e danti una complessira superficie di Censuarie Milanesi Pertiche 980, tavole 10, con divieto assoluto della vendita di dette acque e dell'uso delle melesime per altri fondi, nè per titolo gratuito lassicarie decorrere a vantaggio dei terzi.

8. In relazione all'articolo VIII dello Statuto, la distribuzione delle acque venne regolata col metodo dell' Orario e con preventiva sistemazione di tutti i bocchetti, dzi quali viene erogata una precisa misura e quantità d'acqua. Per quanto lodevoli siano la distribuzione delle acque nei singoli bocchetti e l'Orario istituito dall'Ingegnere Franzoni, in data 3 luglio 1785, pure, per gli abusi introdotti, per le successive variazioni di coltura, pel mutamento dei possessori, non torna facile ora nò l'edizione esatta del quinternetto di scossa della tassa imponibile agli Utenti, in forza dell'articolo I del precisto Statuto, ne è quella del riparto delle spese fatte e da farsi ai singoli bocchetti e da immorsi ai rispettivi Utenti.

Egli è quindi che l'Orario dovrà regolarsi in base agli attuali possessori dei fondi, allo stato di loro attuale coltivazione ; modificando anche l'Orario stesso, ogniqualvolta si riscontri in eccedenza d'assegno delle acque pella irrigazione, secondo che la Giunta Municipale, col voto del Consiglio e dell'Ingegnere Regolatore dei Cavi, troverà di convenienza per l'interesse dei suoi rappresentati.

Nella riordinazione dell'Orario, oltre che verranno introdotti i numeri di mappa del nuovo Censo, la superficie espressa nella medesima e gli attuali possessori, sarà da regolarsi coll'orologio al sistema francese.

9. Allo stesso scopo che il nuovo Orario non ricada nei sordini del presistente, tutti i proprietari dei fondi, che sono anche Utenti delle acque, saranno obbligati, in caso di cambiamento di coltivazione dei loro fondi, di permuta o vendita dei medesimi, darne comunicazione alla Giunta Municipale ed all'lingegnere Regolatore dei Cavi, presentando i relativi titoli colla denominazione del fondo, della qualità, del numero di mappa e della superficie metrica o locale, onde regolarizzare tanto l'Orario, quanto il quinternetto di scossa; e ciò entro mesì esi dalla data del titolo d'acquisto o di permuta. Mancando l'acquirente alte dovere incorrerà nella multa di italiane lire dieci, la quale cadrà avantaggio del Comune, e sarò, dietro ordine della Giunta Municiale, riscossa dal Cassiere coi medoli fiscali.

10. La tassa imponibile agli Utenli Ianto della Roggia Antigata, quanto della sorgente Fontanone, in base al surriferito Statuto, sarà di centesimi 20 per ogni pertica censuaria metrica pei fondi aratori; di centesimi 24 pei prati stabili; di centesimi 30 per le risaie e pei prati a marciti.

41. Il prodotto attendibile dalla percezione delle tasse imponibili sull'aso delle acque, in forza dell'articolo II e XII del citato Statuto, e tutti gli ulteriori proventi che possono derivare dalla vendita delle acque e degli scoli, o alla tassa per le aumentate route degli opifici di macina, dovranno tutti rivolgersi a beneficio indistintamente di tutti i Censiti ed alla estinzione dei debiti del Comune, siccome cose di sua spettanza.

42. Negli eventuali difetti d'acqua della sorgente Fontanone, tanto per siccità come per qualsiasi altro accidente, e, constaine non essere la medesima bastevole ai bisogni degli Utenti, la Giunta Municipale, col voto dell'Ingegnere Regolatore, potrà supplire mediante le acque della Roggia Antignata, sia colla protrazione di un giorno dell'Orario in corso, assegnandolo agli Utenti del Fontanone, sia col regolare i hocchetti in guisa che una data quantità d'acqua venga lasciata soorrere a beneficio dei medesimi, senza che gli Utenti della Roggia Antignata abbiano a frapporre lagnanze ed ostacoli o pretese di indennizzo, dovendo tutti gli Utenti corrispondere la tassa; sia ancho per la totale vericitata mancanza delle acque ai Cavi Maestri, e ciò a senso anche dello Statuto. articolo XI.

13. Rimane assolutamente vietato di tagliare le sponde e di aprire nelle medesime dei Cavi Maestri e Secondari, dei nuovi condotti d'acqua, da alterare in qualsiasi modo gli attuali cavi e condotti delle acque irrigue, senza prima rendere edotta la Ginnta Municipale, la quale, di concerto coll'Ingegnere Regolatore, ne permetterà l'esecuzione, chiarita dal bisogno e dal nessun pregiudizio derivabile agli altri Utenti. Come parimenti resta assolutamente vietato il divergere dal Cavo Muestro e dai Cavi Secondari le acque in essi scorrenti, per ricevere in appositi cavi materie terree; l'indebito spurgo dei Cavi stessi, che ne alteri il loro piano naturale, e qualunque ostacolo che si frapponga al libero corso delle acque. Ai contravventori sarà inflitta la multa di L. 50, da esigersi col privilegio fiscale, a mezzo dell' Esattore del Comune: o con obbligo al manomettore di rimettere e riassettare i guasti arrecati, entro giorni quindici dall'avviso della Giunta Municipale; trascorsi i quali, a mezzo dell'Ingegnere Regolatore, li farà eseguire, e la spesa verrà data in iscossa all' Esattore, con diritto fiscale.

41. Tutte le bocche attualmente aperte in fregio alle sponde per la derivazione delle acque dalla Roggia ad irrigazione dei fondi, dorranno essere chiuse con paratoja e chiave; ben inteso anche quelle di privata ragione, affinchè si possa facilmente richiamar l'acqua pel loro piano soggiacente al pelo ordinario dell'acqua del Caro Maestro; e queste chiavi rimarranno unicamente e gelosamente custodite dal Camparo, che verrà prescelto dalla Giunta Municipale, e che avrà stretto, giurato obbligo del riaprimento delle stesse e del loro chindimento, mano mano avrà luoro l'Orario competente ai bocchetti.

I fatti ed attentati criminosi di tagli e rottnre d'argine o diripari, saranno puniti a termine delle vigenti leggi penali, articolo 139 della Legge Compuele e Provinciale sulle Opere pubbliche 20 novembre 4859. N. 3751.

45. Alle paratoje, chiudenti le bocche in fregio alla Roggia ed al Cavi, che transitino in contiguità ai Cascinaggi, e che siano discosti dal Cavo Principale o da altre acque, verrà in esse solo aperto al piede un foro semicircolare, del diametro di centimetri 0. 73, allo scopo di lasciar delluire un filo d'acqua per l'abbereraggio dei bestiami e per gli usi domestici. Tutte le altre bocche dovranno essere chiuse ermeticamente da paratoje e senza alcun foro.

### Doveri dell' Ingegnere Regolatore.

46. La nomina dell'Ingegnere Regolatore dei Cavi Comunali sarà fatta dalla Giunta Municipale, in concorso e col voto del Consiglio Comunale, dal quale sarà pure determinato l'emolumento annuale da corrispondersi.

17. L'Ingegnere Regolatore avrà l'obbligo della visita annuale ai Cavi Maestri, per osservare i bisogni e prescrivere le opere di riparazione occorrevoli ai manufatti, con dettaglio delle stesse da presentarsi, in prevenzione dell'eseguimento, alla Ginnta Municipale; a meno che l'urgenza non ne imponga l'immediate associone, ed anche ogni qualvolta lo richiegga l'occorrenza in ispecie alla bocca della Roggia Antignata per minaccianti guasti in causa delle piene del cortiguo flume Oglio. In tal caso l'Ingegnere Regolatore non sarà rifuso che delle spese forzose di viaggio e di vitto.

18. Sarà dovere del medesimo di tenere regolarizzato l'Orario, allibrando tutte le variazioni fatte ai fondi dai possessori, compilandone anche il quinternetto di scossa, da consegnarsi all'Esattore.

19. A nome del Municipio, l'Ingegnere Regolatore esercita la

sorveglianza sui Campari e sulle opere ordinarie di manutenzione, tenendo informato il Municipio degli oggetti per i quali occorressero provvedimenti; accompagna i rappresentanti municipati nelle visite ordinarie e straordinarie Inngo la Roggia, ne redige egli stesso i relativi protocolli di visita, dietro ordine del Municipio, e si reca a ispezionare i Cavi pel disimpegno degli oggetti che gli fossero demandati.

### Doveri dei Campari.

20. La nomina dei due Campari spetta alla Giunta Municipale, e da questa devono essi esclusivamente dipendere e dall'Ingeguere Regolatore, a cui spetta l'obbligo di sorvegiiarli: in caso di grave mancanza al loro dovere e di fatti recidivi di trascuratezza ed infedeltà ai loro incombenti, possono venire istantaneamente sospesi e provvisoriamente surrogati da altri individui.

21. Dei due Campari, l'uno terrà residenza in Calcio, e questi avrà la sorveglianza della tratta della Roggia Antignata che procede nel detto Comune, cioè dalla bocca di sua origine al finme Oglio sino al confine territoriale di Antignate, ove esiste il primo bocchetto detto dei Confini; il secondo arrà residenza in Antignate, e sorveglierà la successiva tratta inferiore della detta Roggia, i bocchetti di erogazione ed il Cavo sorgivo detto il Fontanone.

22. Ancho i Campari dovranno gelosamente custodire i dirititutti inerenti ai Cavi nelle tratte loro assegnate, e quindi osservare se vengono manomesse le ripe per sottrazioni d'acqna, ed alterata la Ince od il piono del Cavo con manufatti impedenti a libera dell'ussione delle acque, e qualsiasi altra opera che leda le ragioni ed i diritti dei Cavi, rendendono tosto intesi la Gionna Municipale el l'Ingegnere Regolatore per quegli istantanei provvedimenti che saranno del caso.

23. Il Camparo residente in Calcio avrà cura, nelle pieno del fume Oglio, di sorregliare precipuamente la Roggia al suo incile, onde prevenire sinistri che ponno essere causati dalle piene del fumo Oglio, sia col moderare le luci al Casino, sia col moderare le porte degli scaricatori, e così impedire possibilmente i guasti e gli interramenti con ghiaja del Cavo nella tratta superiore al Casino.

24. Dovrà egli riferire tosto, in caso di minaccia o di rovina di qualche principale manufatto, onde provvedere alla sollecita riparazione e difesa; e avrà pure a riferire se l'appaltatore oblia di prestarsi alla somministrazione di quei legnami od oggetti. che rendonsi necessari alla pronta e quotidiana riparazione degli edifizi medesimi, in ispecie di quelli a difesa della Roggia dalle irruzioni del lambente fiume Oglio.

25. Sarà stretto obbligo dello stesso Camparo di verificare e comunicare alla Giunta Municipale qualunque novità si operi nelle superiori estrazioni dal finme Oglio, sia nelle attraversate, che nelle bocche eroganti, e che torni a pregiudizio delle inferiori estrazioni.

26. Avrà cura di aprire, alle precise ore 18 italiane d'ogni sabbato, la bocca detta della Falcona inferiormente al ponte di Calcio, che poscia dovrà chiudere indeclinabilmente alle ore 24 di quello stesso giorno, a meno che altrimenti venga disposto dalla Giunta Municipale: così pure sarà suo stretto dovere di sorvegliare che al partitore a diramazione dalla Roggia Pumenenga non sieno fatte opere stabili o precarie a pregiudizio della Roggia Antignata, ed in ispecio nel tempo delle irrigazioni.

27. Nella visita annuale, da praticarsi ai Cavi Comunali dall'Ingegnere Regolatore e dalla Giunta Municipale per rilevare le opere occorrenti ai Cavi stessi, non che in quelle, da collaudarsi, di annua manutenzione, saranno tenuti i Campari ad intervenirvi, riferire e far conoscere tutti quegli inconvenienti che fossarprodotti per opera dei terzi e del Manutentore dei Cavi medesimi.

28. È vietato ai Campari di assumere qualsiasi contratto dal-l'Appaltatore pell'espurgo dei Cari e per la manutenzione degli cdifizi ad esso lui appaltati: anzi è loro obbligo di sorvegliare se da questi viene effettuato a dovere e con accuratezza lo spurgo, e sieno ben mantenuti gli edifizi tutti a seconda delle prescrizioni.

29. Il Camparo residente in Antignate, oltre ai suesposti doveri, avrà lo speciale obbligo di sorvegliare e curare che non siano alterate le bocche di estrazione ed i manufatti a modulo che regolano la quantità d'acqua da estrarsi, cioè le trombe, le briglie, gli scanni, i divisorii, tenendo nell'orario competente ai bocchetti elevate ed assicurate le paratoje, in guisa che ogni bocchetto abbia la sua precisa spettanza d'acqua determinata nell'Orario; ed avvenendo qualche alterazione o guasto a questi edifizi di sistemazione delle acque, tosto ne deve rendere avvertita la Giunta Municipale o l'Ingegnere Incaricato, onde siano fatte tutte quelle opere che si rendono necessarie per conservare inalterata la competenza d'acqua per ogni bocchetto. Notizierà tosto del pari qualunque manutenzione venisse fatta ai Cavi dai frontisti che ne alterino la libera deflussione delle acque e ne sottraggano indebitamente e clandestinamente qualsiasi benchè piccola quantità,

30. Nel tempo delle irrigazioni sarà sollecito il Camparo alla esatta distribuzione delle acque tanto della Roggia Antignata, quanto della Sorgente Fontanone, giusta l'Orario che gli verrà affidato dal Municipio, chiudendo ed elevando le paratoje e regolarizzandole in guisa che gli Utenti dei singoli bocchetti abbiano ad avere la precisa loro competenza d'acqua determinata dall'Orario medesimo.

31. Trascorso il periodo di tempo che le acque servono alla irrigazione, sarà cura del Camparo di chiudere tutti i bocchetti a chiave, affinchè le acque definiscano a vantaggio degli opilici, a meno che dalla Ginnta Municipale gli venisso imposto di aprire e di tenere aperto per un determinato tempo alcano del bocchetti per l'uso delle acque jemali e per facilitare lo smaltimento delle ventuali piene di estrazione della Roggia; nel qual caso il Camparo deve avere ogni cura per prevenire qualsiasi debordamento (traboczamento) della Roggia, dando slogo alle acque.

32. Qualunque danno possa derivare agli Uenti delle acque per incuria dei Campari all'adempimento dei proprii doveri, verrà da essi rifuso colle spese relative. La Giunta Municipale potrà quindi sospendere il mandato del loro emolumento ad ogni reclamo degli Utenti; e ciò sino a tanto venga definita la eventuale quistiono di compenso.

33. Il Camparo dovrà annualmente rendere avvertita la Giunta Manicipale o l'Ingegnere Regolatore di qualunque variazione avvenga nei fondi irrigati con le dette acque, e molto più se questi fondi irrigatori vengano a ridursi a prato stabile od a risaja, allo scopo di applicare ai medesimi quella tassa che corrisponda alla coltura dei fondi stessi, a senso del Regolamento.

34. Finalmente il Camparo residente in Autignate, ad ogni richiesta della Giunta Municipale e dell'Ingegenere Regolatore, sarà
tenuto di ispezionare il Cavo della tratta superiore, e percorrere
il territorio di Calcio sino alla bocca, allo scopo di verificare gli
eventuali sconci o sottrazioni d'acqua, che avvengano claudestinamente, della Roggia, sia per fatto dei terzi, che per opera del Camparo residente in Calcio, o per non accurata manuterazione dei
manufatti, e riferire tosto per quelle istantanee provvidenze che
saranno del caso.

Antignate, li 15 settembre 1864.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Il Sindaco
Dott. LEANDRO MUONI.

Gli Assessori | FELICE TETTAMANZI | STEFANO MALTECCA.

GIOVANNI BATTISTA PAGANELLI, Segretario.

#### 1865, 6 aprile.

La R. Prefettura Provinciale di Bergamo, avvalorando, col volo di quella Deputazione Provinciale, il motivato rapporto 25 febbrajo 1805 del fl. di sindaco, signor Felica Tettamanzi, annulla la deliberazione presa nell'adunanza 20 gennajo, stesso anno, dal Consiglio di Antignate, ed approva il nuovo regolamento 15 settembre 1804 sulla acque di questo Comune.

N. 3858 P. G.

Seduta 6 aprile 1905.

Deputazione Provinciale di Bergamo, N. 315 DP.

Osservato che il Consiglio Comunale di Antignate, riconoscendo necessaria la compilazione di un nuovo Orario e di un nuovo Dratio e di un nuovo Regolamento per una più esatta irrigazione e conservazione dei Cavi, ad unanimità di cri i e per generule acciamazione approvando la relazione fatta su quell'argomento dall'Ing. Angelo Pontana (1), deliberò di demandare l'incarico della redazione di quel Peoplamento di Orario al predetto sipune Ingoguere Fontana, incaricando dei relativi incombenti la Giunta Municipale (2); come il tutto risulta dalla deliberazione di quel Consiglio in data 27 maggio 1861;

Osservato che dall'incaricato, signor Ingegnere Fontana, venne presentato quel Regolamento in data 13 settembre 1861, e che il Consiglio Commale, nella seduta straordinaria del 22 detto mese, ad unanimità di roti approrò quel Regolamento, incaricando la Giunta Municipale di sottoporto alla superiore approvazione;

Osservato che il Regio Ufficio del Genio Civile, opportunamente richiesto, dichiarò, con sun anta 28 novembre 1868, N. 1760: « non essergli occorsa alcuna osservazione a quel Regolamento, provvedendosi con esso al buon regime ed all'uso dello Acque Comnanli d'Antignate; convenire però col parere del Regio Sottoprefetto di Treviglio, rispetto al bisogno d'introdurre in quel Regolamento un articolo addizionale portante la comminatoria per la infrazione alle regole stabilite; e ciò in ordine all'art. 139 della Lezere Comunale »:

Veggasi la nota 2, a psg. 50, relativamente a questo egregio ingegnere romanese.

<sup>(2)</sup> Veggansi a pagina 483 i componenti della Giunta. — Fra gli incarichi affidatile vi fu quello di raccogliere parecchi del materiali storici da noi prodotti.

Osservato che, pubblicato quel Regolamento, dietro le prescrioni della Nota Prefettizia 30 norem. 1804 N. 20808-1405, vennero prodotti contro il medesimo i ricorsi 1 e 27 gennajo 1805 per parte di vari utenti di quelle acque, sai quali, sentito il parere del Consiglio Comunale d'Antignate, questo, nella staroditaria adunanza del 29 p. p. gennajo, deliberò, con voti favoreroli otto (essendosi astenuto il consigliere Felice Tettamanzi, fi. di Sindaco,) ricconoscere giustissime ed attendibili le ragioni esposte ed i diritti indicati nel detti ricorsi, lusinganalosi che la Superiorità saprebhe apnograire quelle ragioni:

Osservato che in quel verbale il ff. di Sindaco eccepi, astenendosi dal voto, contro la legalità di quella voltazione, a termini dell'articolo 200 della Legge Comunale, per essere i Consiglieri votanti tutti utenti di quelle acque, ed in parte firmatarj di quei ricorsi, stati accolti favorevolmente colla da loro presa delerminazione:

Osservato che sta in fatto, avere votato in quella adunanza, composta di nove consiglieri: i signori Luigi Sanga, Giovanni Battista Plazza ed Ermenegillo Saragozza, firmatari del ricorso 27 p. p. gennajo; i signori Stefano Maltecca e Stefano D'Este, firmatari del ricorso 4. p. p. gennajo; ed i signori Giuseppe Favalli e Leopoldo Saracineschi, firmatari ambidue di quei ricorsi per cui è evidente la nullità della deliberazione del 29 p. p. gennajo, presa dai Consiglieri interessati;

Osservato che la deliberazione presa nell'adunanza 22 settembre p. p. ad unenimità di rott, non altrimenti eccepita, e nella quale, composta di nove Consiglieri, votarono anche i signori Maltecca, Saragozza, Sanga e D'Este, votanti in senso contrario in quella del 29 p. p. gennajo, che si presenta regolare e valida;

Senza entrare nella dissenzione delle opposizioni dei reclamanti contro quel Regolamento, in quanto offenda ai loro vantati diritti privati, essendo questo un argomento tutto affatto di competenza del foro contenzioso, e senza versare sui provvedimenti da impartirsi per rimuovere le opposizioni di taluno del membri del Municipio dissidente, e per tutclare l'ordine pubblico, che si vuol preservare, over quel Regolamento sia approvato e reso esceutorio; sul che è chiamata a pronouciarsi la Magistatruar Provinciale;

# LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE,

Limitandosi ad esaurire le attribuzioni di suo istituto per la Legge Comunale e Provinciale, per tutelare in via amministrativa il Comnne d'Antignate nel godimento e nel buon governo di quelle acque di contestata sua proprietà:

Considerato che dagli atti, prodotti ad istruzione della pratica, si rileva che la opposizione è diretta a sostituire al semplice uso di quelle acque (pel quale gli usuarii hanno fino ad ora corrisposto un canone al Comune) un diritto di proprietà e di sertità attica, volendosi disporre di quelle acque in modo diverso da quello che sarebbe stabilito dai documenti prodotti dal Sindaco:

Considerato che è dovere della Rappresentanza Comunale di comune, di togliere gli abusi che si verificano nella distribuzione della stessa, e di cercare ogni mezzo più atto a rendere le acque più proficue all'arciroltura e alle finanze del Comuner.

Considerato che questo si fu lo scopo precipuo del Regolamento adottato ad unanimità dal Consiglio Comunale nella Nanata del 23 p. settembre, e riconosciuo regolare e consentaneo al buon regime ed all'uso delle Acque Comunali dal Regio Ufficio del Genio Civile con rapporto 28 prossimo passato novembre N. 1700:

Esaminati gli atti prodotti;

Visti gli articoli 133, 139 e 209 della Legge Comunale e Provinciale, e ritennta l'analogia dell'articolo 208 della citata Legge,

### DELIBERA

4º Di non approvare la deliberazione del 29 p. p. gennajo del Consiglio Comunale d'Antignate, siccome nulla a termini dello articolo 209 della Legge Comunale e Provinciale 23 ottobre 1859.

2º Di approvare, nell'interesse del Comune d'Antignate, il Regolamento I's ettembre 1865 del detto Consiglio Comunale, relativo alla condotta e distribuzione delle Arque dei due Cavi denominati Rogia Antignate e Sorgente Fontanone, di ragione del Comune d'Antignate, colla seguente modificazione: che si soppresso il secondo alinea dell'articolo 14, e che invece vi sia aggiunto un articolo addizionale portunte la comminatoria per le infrazioni alle regole stabilite, e per i fatti e attentati crimnosi del disposto dall'articolo 139 della Legge 23 ottobre 1839, Comunale e Provinciale, e della Legge 20 novembre 1830 sulle Opere Pubbliche.

Salva ogni discussione e decisione dei diritti privati, sia del Comune, che dei terzi pretendenti a fronte del competente Foro Contenzioso.

Si rimandano gli Atti comunicati al Regio Sottoprefetto di Treviglio per gli incombenti di sno istituto, e per la relativa esecuzione della presente deliberazione.

Viene poi officiata la Regia Sottoprefettura di provvedere in quanto ai fatti denunciati negli Atti trasmessi circa la elevata opposizione tra i Membri della Giunta Municipale, ed in quanto può riguardare l'ordine pubblico.

> Pel Presidente firmato COFFARO.

Il Deputato Provinciale

firmato Filippo Rossi, Avvocato.

In copia conforme firm, GIANOLI, Applicato.

(Tanto il Regolamento 15 settembre 1864 come i surriferiti Atti 6 aprile 1865 vennero comunicati in copia, nella via d'ufficio, all'interessato signor Felice Tettamanzi e da esso, o da chi per lui, all'autore di questi cenni).

## 1866, 30 giugno.

S. A. R. il principe Eugenio di Savoja Carignano, Luogotenente-generale di S. M. Vittorio Emanuele II, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, e sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso col voto del 21 stesso mese, rigetta il reclamo, innoltrato, alli 18 novembre 1865, dal Consiglio Comunale di Antignate, contro il decreto 13 precedente settembre N. 42407-1614 della R. Prefettura di Bergamo, col quale si dichiarò che stessero a carico del Comune e non già del Sindaco (dottor Leandro Muoni), individualmente, le spese occorse nei vari giudizii che ebbero luogo in dipendenza dal fatto dello stesso Sindaco, il quale, giusta l'avviso promulgato in conformità al regolamento del 4780, impedi che due individui, Saracineschi e Fontana, spurgassero il canale di Antignate e se ne appropriassero il limo, in quanto che il Sindaco non agl, in questo giudizio, arbitrariamente, ma bensì nell'interesse e vantaggio del Comune. - Tale decreto venne reso esecutorio e comunicato alla R. Prefettura di Bergamo con dispaccio 12 luglio 1866 N. 20499-4915 del Ministero dell'Interno (Rivista Amministrativa del Regno - Giornale Ufficiale 1866, pagina 707 - Sindaco, Lite, Autorizzazione, Spese, Condanna - « Il Sindaco, è ivi detto, che per mantenere l'osservanza de'regolamenti comunali, trovasi obbligato ad intraprendere un giudizio civile, come elemento e mezzo di un giudizio contravvenzionale, non ha d'uopo di autorizzazione, e non deve essere tenuto in proprio al pagamento delle spese dei giudizii »).

#### 1866, 7 ottobre.

Rapporto alla R. Sotto-Prefettura di Treviglio, del Consigliere Comunale Felico Tettamanzi, sull'attuale uso delle acque del Comune d'Antignate (Stumpato in foglio e in quaderni, produce molta luce sui diritti e sugli abusi di tali acque) — Oltre questo, avvi a consultare in materia l'altro stampato, senza iniviazione di tempo e di luogo, colla seguente intestazione: Summorium cause quae agitur coram III. Mogistratu Extraordivario Redd. Reg. Duc. Status Mediolani, inter Regium Fiscum et Franciscum Bossium, assertuu notificantem, et Agentes et Communitatem Oppidi Autiquati Agri Cromonusis, se defeudentem.

### 1867, 14 aprile.

S. M. Vittorio Emanuele II re d'Italia, in udienza del giorno d'a sprile 1807, sentito il Ministro dell'Interno, d'accordo col Consiglio di Stato, respinge il ricorso della Comunità di Antignate e degli Ulenti delle acque della Roggia Antignata e della Sorgente Fontanone contro il decreto 6 aprile 1805 della Deputazione Provinciale di Bergamo, con cui, annullando la deliberazione 29 genajo, detto anno, del Consiglio Comunale di Antignata, approvava il nuovo regolamento delle acque proposto dal Sindaco (dottor Leandro Muoni), e accettoto dal precelente Consiglio dello stesso Comune. — Tale decisione venne comunicata alla Prefettura di Bergamo dal Ministero dell'Interno, Direzione Superiore di Amministrazione, Divisione V, Sezione II, con decreto 22 aprile 1807, N. 1005 (Indlettino Ufficiale della provincia di Bergamo, N. 60, pas. 265) (1).

— (Arch. Centr. Gov. di Milano, Acque, Nariglio di Cremona, P. G. 1329-1639 — Roggia Antignata, Busta N. 130 — Roggia Donna — Archivio Comunale di Cremona — Archivio Parrocchiale di Antignate — Archivio Maoni).

(1) L'enumeratione di queste norme, che, a principiare dall'anno 13P<sub>0</sub> rigine della Reggia Antignata, scende grado grado sino ai nostri dil, valga a svenatar le gratuite e temerarie saversioni di chi osa dire e scrivere, che la storia dell'utilisimo Cave, effettuato dagli antichi nostri conterrieri a cemano loro uso, celasi inestricabile e occura nella notte del tempi. Le tecebre sono, in questo caso, per coloro i quali non amma o temono la treo. Ciò premesso, vogdici il lettore, se pure sararvi chi ne segna fin qui, assolvere la correctina sostra prolisisti in quest'utilimo tema, a ripuardolii quella naturale disposizione che trascina l'osmo a diffondersi, anche di tropuo, in quelle cose che più to teccano d'arvicino.

# SUNTI O REGESTI DI ALTRI DOCUMENTI

pervenuti all'Autore dopo già inoltrata la stampa di questo Volume (1)

#### 1060, 19 marzo.

Lamberto, figlio di Ariberto da Fontanella, professante la legge longobarda, dona alla Canonica di Cremona alcune terre aratorie, in Fontanella e Fontana Alta, limitrofe al poderi del monastero di Santa Giulia in Brescia (2). Nel medesimo giorno, Ansilda, moglie al summentovato Lamberto, promette di non contestare la donazione (Museo Ponzone in Cremona, Carta del Capitolo Cremones).

## 1123, 3 giugno.

Guido, figlio di Ottone, e Pietro, figlio di Ariprando Visconia, della città di Milano, promettono al rescoro Oberto da Cremona, di non contestare in alcun tempo le Corti di Fornovo, Bariano e Mozzanica, e rimanersene taciti e contenti dei danzari nomati nel relativo atto d'investitura, rogato da Oberto, e posto a pegno nelle mani di Guido e Pietro, sotto la pena di 400 lire — Atto redatto in Fornovo, alla presenza di molti testimonj, fra cui Reginerio, sartore, e Guglielmo, notajo di Sacro Palazzo (Museo Ponzone).

- (1) dii undici estrati che segunno dall'XI al XV secolo, vennero forniti all'Antore dal chiarismimo dottore Tendoro Wotsenfeld, professoro di Storia nell'Università di Gottinga. Giova avventire che, avendo l'insigne istoriogrado e critico annoverses raccolta una honoa messe di carte mediovrali italiane anteriori al dominio viscontes, è assai probabile che il nostro paese potra quanto prima frairza, mediante la dotta pubblicazione che ègii no curisscierà di effetturar — In base a tali sopravenienza, rendoni più antiche le fonti da noi additate a pag. 41 e altrove, per la storia di alcuni Comuni appartenenti alla diocesi cremonese, e massine per Fontanelle a Moranica.
- (2) I poderl qui accennati intendonsi per certo situati a Barbata, come rilevasi alle pag. 41, 68 e 333 di questo libro, Nella prima nota della pag. 41 ricordasi oppratutto come il sacerdote Orandi accennasse a un diploma del l'imperatore Lotario, da cui emerge come Barbata spattasee, fino dall'anno 835, al summentovato monastero di Santa Oldia; in Brescia.

### 1129, 13 febbrajo.

Processo tra il vescoro di Cremona, Oberto, e Guido di Arioaldo e Ardizzo di Alberto da Melegnano. Il vescoro accorda loro tutti i frutti, diritti, e redditi dei luoghi di Fornovo, Bariano e Morzanica: concedono essi, all'incontro, tutti i frutti, diritti e redditi della Corte Luciaria per 40 anni — Alto redatto in Fornovo, alla presenza de' testimonj: Arnaldo da Caravaggio, Goslino e Alcherio da Vimercate, Arnaldo, figlio di Alberto Conte (de'Conto) di Cerato, ramo dei conti di Bergamo e di Lodi) (Museo Ponzone).

### 1224.

Registro annuale del Comune di Cremona, ove trovansi designati otto individui paganti il fodro, di cui tre di Antignate e cinque di Marzola, appartenenti alla Porta Pertusii (Archivio Comunale di Cremona).

#### 1232, 9 novembre.

Dichiarazione fatta dal frate Ugone, detto di Bagnolo, converso del monastero di S. Pietro In Cereto e procuratore di esso, a Guglielmo degli Orci (de Urcis), cancaroi dello stesso monastero e ad Attone de Sabiono, canonico di Crema, arbitri nella tile vertente fra il surripetuto monastero di Cereto e il conte Ponzano da Camisano sul fatto della compera e vendita di alcune possessioni in vari luoghi, fra cui in Fontanella, appartenenti al detto conte Ponzano, ossi al monastero di Santa Maria della Cava. (Arch. Centr. Gov. di Milano, Pergamena del soppresso monastero di Cereto, nel rogiti del notajo palatino, Cremasco da Zino).

# 1237, 15 aprile.

Dietro istanza de'monaci di Cereto, essendosi ingiunto con decreto 43 marzo 1237, che niuno avesse a por mano alle terre di Grozle (sic) presso Cortenova, devolute al monastero di Cereto, per donazione

del 6 dicembre 1233; viene invitato chi presumesse averri diritto, di comparire, entro 10 giorni, in Bergamo, avanti Giovanni de Maraglia, giudico assessore di Niccolò di Dovara, podestà imperiale di Bergamo (Arch. Centr. Gov. di Milano, Pergamena del soppr-sso comento di S. Pietro in Certelo.

### 1267, 9 maggio.

Atteso la mediazione dei legati del pontefice Clemente IV (Bernardo di Casteneto, canonico di Chartres, e Bartolomeo di Trebes, abate), e mediante l'intervento dei sindaci di Milano, Vercelli, Como, Lodi, Bergamo, Brescla, Mantova, Parma, Reggio, dall'una parte; e dei sindaci di Cremona e di Piacenza, dall'altra, si addiviene a un atto di concordia e di tregua per 100 anni. Fra le varie cose, si stabilisce la remissione delle ingiurie e dei danni. la liberazione de' carcerati, il compenso delle spese, ecc. Il patto conchiuso, nel 1265, fra gli anzidetti Comuni e la Famiglia Della Torre, è mantenuto in quanto non sla derogato dal presente; il Comune di Bergamo potrà ultimare la fossa già impresa, affinchè serva di limite fino all'Oglio - Si definiscono altre contese di confine fra Bergamaschi, Cremonesi e Pavesi; dichiarasi che le cessioni fatte da chicchessia del distretto di Bergamo a Buoso di Doyara, o a qualunque dei Comuni di Cremona e di Soncino, da 10 anni in qua, debbonsi ritenere di nessun effetto, ove ostino agli Statuti di Bergamo. Tutto questo viene collaudato e sancito dai rispettivi sindaci nominati nell'atto, fra cui Napoleone Della Torre, quale podestà di Bergamo, sei ambasciatori del medesimo Comune, e i conti Fulchino e Lautelmo di Camisano, quali sindaci della parte estrinseca di Crema - i rappresentanti però dei Milanesi e dei loro confederati rifiutano di comprendere nell'assoluzione dei danni, Uberto Pelavicino e gli altri della di lui famiglia, toltone il solo Guglielmo. Anche i Bresciani non consentono ai Cremonesi il ponte da essi effettuato sull'Oglio. convenendo che, ove rimanga, debba essere distrutto dai legati, o dalla Chiesa Romana - Altre restrizioni vengono imposte dai Bresciani, a carico di Buoso di Dovara, o de' suoi aderenti di fazione ghibellina: si deferisce a un compromesso di Comuni amici le contese fra Lodi e Piacenza, in punto agli edifizi eretti nella giurisdizione lodigiana: ove dissentino gli arbitri, decideranno i legati. Viene prescritto un processo sommario, da esaurirsi entro 15 giorni, quand'anche una delle parti fosse assente — Acta ordinata, laudata apud RUMANUM. — (Archivio Comunale di Mantova, Registro dei pricilegi del Comune, compilato circa il 1407) (1).

### 1273, 21 aprile.

I luoghi di Mozzanica e Bariano, nonchè la pieve di Calcio (plebatus Calci) trovansi descritti in una copia dello Statuto cremonese 21 aprile 1273, autenticata dai notaj Basano de' Roberti e Giovanni degli Hermizoni — sunt salaria, seu feuda Potestatum, Castarorum, Villarum, Terrarum, Locorum Epiecopatus et Districtus Cremone determinata et firmata per Sapientes de Societate Populi, quadutor per portam, eletti, secondo la forma degli Statuta, per nobilem rium D. Rainerium Serzidi, honorobilem Capitaneum Populi, per Consules et Antianos Populi Cremone (Tale copia dello Statuto 21 aprile 1273 venne desunta dal Volumen Statutorum, prosisonum et reformationum Communia Cremone, del 21 aprile 1381).

## 1390, 16 giugno.

Bertolino, figlio di Antonio, detto Robinato, dei Conti di Camisano, habitatores loci de Casale, e Maffeo, cognominato Banidio, figlio del conte Imerio di Camisano, professante la legge longo-barda, maggiore di 18 anni, vendono a Picino de Ferini de Crucy di Romano e a Bertolino de Cuxy una pezza di terra Yisse (Isso) in Salizia (sic), presso la chiesa di S. Iacopo — Atto redatto nel borgo di Romano, sub perta aediminis dell'abitazione di Pietro de' Cuxy, dal notajo pubblico dello stesso luogo, Zano, figlio di Giovanni Guzardi, alla presenza di quattro testimonj (Archivio Comunale di Cremona).

<sup>(1)</sup> Questo sunto, riportato con qualche diffusione, viene meglio a chiariro no de fatti storici più memorabili avvenui a Romano, che noi gli ponemmo in rilievo alle pagine 90 e 91 del nostro racconto, appoggiati all'autorità del Corio, del Marteri, del Cavitello, del Culvi e del Ronchetti, alla quale dobbiamo ora aggiungere anche quella degli Annali Piacentini e dell'Archivio Comunale di Mantora.

### 1399, 29 settembre.

Dichiarazione di Pietro, figlio di Ferino de' Casini, e di Lerino de Zailo di Fumiano, vescovado di Bergamo, nunc habitantes in Ysso (Isso), vescovado di Cremona, al vicolano Cristoforo da Beloto, per 500 danari ricevati, nomine depositi fabrice et salcamenti — Atto redatto in Camisano, distretto di Cremona (Museo Ponzone).

### 1462, 16 maggio.

In una carta, sotto questa data, Giovanni Bernardo de' Benecis appare podestà di Covo e Antignate (lbidem) (1).

(1) Egil non fa compreso nell'elesco, da noi prodotto, dei podestà di Coro e di Antignate; ma, a quanto pare, non dere arece che precariamente e brevenente costenuta una tale carica — Altri podestà di Antignate furono Andrea Castiglioni nel 1862 e nai 1857, aisto errore, e Cario Antoloo Pulianza nel 1863; ginata aitri dati giuntici troppo tardi per averne potato fruire a tempo e inogo.

PINE.

# INDICE

| Prefazione            |      |     |    |   |     |    |     |  |  | Pag. | 7   |
|-----------------------|------|-----|----|---|-----|----|-----|--|--|------|-----|
| Nozioni naturali, art | isti | che | ed | e | con | om | che |  |  |      | 9   |
| Racconto storico .    |      |     |    |   |     |    |     |  |  | ,    | 63  |
| Serie cronologiche    |      |     |    |   |     |    |     |  |  | ,    | 295 |
| Documenti e Recesti   |      |     |    |   |     |    |     |  |  |      | 388 |

## ERRORI

## EMENDAZIONI

| Pag | . 10 | lines | 26  | Enrico VI              | Enrico VII                   |
|-----|------|-------|-----|------------------------|------------------------------|
|     | 13   |       |     | ()                     | (I)                          |
| 77  | 20   |       | 36  | obbliga te             | obbligate                    |
| 75  | 22   |       |     | Bagnoncelli            | Pagnoncelli                  |
| 79  | 30   | 79    |     | I quale                | il quale                     |
| 77  | 39   | 77    | 36  | 85,000                 | 55,000                       |
|     | 46   |       | 21  | non moda               | non modo                     |
| 79  | 58   | 77    | 28  | fuori                  | fnochi                       |
| **  | 59   | n     |     | Pecchi                 | Secchi                       |
| -   | 67   |       | 30  | Antignate              | Antegnate                    |
| 79  | 70   | 20    | 8   | Domicae                | Dominicae                    |
| 79  | 73   | n     | 4   | S. Gheraldo            | S. Gherardo                  |
| 79  | 81   | 77    | 33  | 1568                   | 1588                         |
|     | 85   | 77    | 19  | sponda sinistra        | sponda destra                |
| 75  | 104  | n     |     | arcivescovo            | vescovo                      |
| 79  | 108  | 77    | 36  | Soresina, Casalbuttano | Soncino, Castelleone         |
| 79  | 119  | 77    | 29  | a manca                | a destra                     |
|     | 124  | 79    | 6   | cednti al Duca         | ceduti dal Duca              |
|     | 125  | 77    | 28  | Foscani                | Toscani                      |
|     | 132  |       | 23  | trasportato            | levato                       |
|     | 145  |       | - 4 | 5 settembre            | 15 settembre                 |
|     | 152  | 39    |     | abltanti               | abitanti                     |
|     | 211  |       | 31  | Ripandeira             | Ripandeneira (Ripadineira?)  |
|     | 240  | 77    | 37  | Febeo                  | Tebco                        |
|     | 281  | 2     | 87  | Antonio                | Giacomo .                    |
| 19  | 282  |       | 88  | Antonio                | Giacomo                      |
| 79  | 292  | 79    | 18  | 72                     | 76                           |
|     | 848  | 2     | 28  | 1426                   | 1430                         |
|     | 393  |       | - 1 | Quest ahe              | Questa he                    |
|     | 396  |       | 18  | premutatione           | permutatione                 |
|     | 409  | 79    | 27  | ut sopra               | ut supra                     |
|     | 415  | *     | 4   | Monumento              | Monumenta                    |
| 77  | 415  |       | 11  | Ibidem                 | Arch. Centr. Gov. di Milano, |
|     |      |       |     |                        | Feudi Mossanica              |
|     | 417  | **    |     | quale                  | la quale                     |
|     | 417  | 2     |     | Mialno                 | Milano                       |
|     | 420  | 2     | 38  | o quibusyis            | a quibusvis                  |
|     | 424  | 77    |     | siè                    | si è                         |
|     | 458  | 77    | 26  | dinegare               | denegare                     |
|     | 461  |       | 27  | Marenghia              | Morenghia                    |
|     | 463  |       | 18  | immitator              | immittatur                   |
|     | 476  | 7     |     | del                    | pel                          |
| 27  | 479  | 79    | 23  | vericfiata             | verificata                   |
|     |      |       |     |                        |                              |

# OPERE STORICHE DEL CAV. DAMIANO MUONI

- Lettere inedite di Eugenio di Savoia a D. Uberto Stampa di Montecastello, annotate e precedute da alcuni cenni biografici.
  - Questo primo saggio storico dell' Autore trovasi inserito nella strenna La Ricordanza. Milano, Alessandro Ripamonti, 1854.
- Elenco delle Zecche d'Italia dal medio evo infino a noi, e Famiglia Sforza. Milano, Francesco Colombo, 1858, con tav. 7.
- Governatori, Luogotenenti e Capitani generali dello Stato di Milano dall'anno 1499 all'anno 1848. Milano, Francesco Colombo, 1859, con tayole 9.
  - Sono due volumi in-8 grande, al prezzo di ital. L. 12, facenti parte dell'opera intitolata: Collezione d'Autografi di Famiglie Soerane, ecc., illustrata con cenni biografici, documenti, fac-simili, ritratti, suggelli e monete di alcugi Stati Italiani.
- Memorie storiche di Antignate, con un Cenuo sulle varie Raccolte dell'Autore. Milano, Tipografia dell'Orfanotrofio de' Maschi, 1861, con ritratto.
- Considerazioni storico-filosofiche sulla pena capitale. Milano, F. Gareffi, 1862.
  - Memoria dedicata al Parlamento Italiano, esaminata e vivamente discuasa dall'Italiato Storico di Francia, sotto il panto di vista della legislazione francee, nella seduta generale 26 febbrajo 1802; premiata dall'Accademia Fisio-Medico-Stotistica colla propria medaglia nell'adananza 15 dicembre 1864.
- Nozioni sulla Rezia dalle origini alle Tre Leghe. Milano, F. Gareffi, 1863.
  - Productos ista nella admanus il febbralo, El marco e il aprile 1803 del-¡Accademia Filie Medico-Sentitico. Sopra questo lavro havi la stamper. Repport fait à l'Institut Historique de France par son Prisident, M. Ernes Bretos — (Investigateur, journal de l'Institut Historique de France, tom. IV, IV série, livrainos da mai 1961 — et Milan, Typographie x Bauletti, dirigle par F. Garefi, 1964, fg.)

- Lettre de Charles IX roi de France au pape Pie IV (1565). Paris, L. Toinon et C., rue de Paris, 83, à Saint-Germain, 1863. Extrait de l'Investigateur, journal de l'Institut Historique de France, 33 livraison, juin 1863 — Edicions fuori di commercio.
- Binasco ed altri comuni dell'agro milanese, studi storici con note e documenti. Milano, Stabilimento tipografico già Boniotti, diretto da F. Gareffi, 1864, fig.

Opera letta nelle adunanze 17 dicembre 1863, 21 gennajo, 18 febbrajo e 21 aprile 1864 dell' Accademia Fisio-Medico-Statistica — Dietro richiests, l'Autore sta allestendone la seconda edizione riveduta e ampliata.

Sulle monete di Sardegna, prolusione storica e commento alle analoghe Memorie del Cav. Agostino Toxiri. Milano, Tip. di Gaetano Bozza, 1865, fig.

Inserita pure negli Atti della Societa Lombarda di Economia Politica, anno II della sua fondazione, fasc. IV.

Il Duello, appunti storici e morali. Milano, Tipografia di Francesco Garefil, 1865.

Memoria letta all'Accademia Fisio-Medico-Statistica di Milano, nell'adunanza del 16 marzo 1855. Essa promosse l'istituzione di un premio della medaglia accademica, coniata in oro, per la soluzione di un tema relativo al medesimo soggetto.

La Zecca di Milano nel secolo XV, documenti e note. Asti, Tipografia Raspi e Compagnia, 1863, tav. 2.

Trovasi anche nella Rivista della Numismatica antica e moderna, iniziata da Agostino Olivieri, e continuata dal cav. E. Maggiora-Vergano, vol. I, Asti, Tipografa e anno suddetti.

- Nuovo repertorio delle Zecche d'Italia dal medio evo ai tempi nostri. Milano, Tipografia Colnago, 1865.
  - Non si è pubblicato finora che l'Introduzione.
- Cenno genealogico sulla Famiglia Torriani da Mendrisio. Milano, Tipografia di F. Gareffi, 1866, fig. Edizione fuori di commercio.
- Melzo e Gorgonzola e loro dintorni, studi storici con documenti e note. Milano, Tipografia di Francesco Garefli, 1806, fig. e ritratto. Opera letta nelle adunane 18 genajo, 22 marzo, 17 maggio e 19 luglio 1895 dell'Accademia Fisto-Medico-Statistica, la quala, appografio il voto dell'Accademia Fisto-Medico-Statistica, la quala, appografio della bataglia viata dai Milanesi nel novembre 1245 a Gorgonzola, contre Eno re di Sardega, figlio dell'imperatore Federico II — A corredo del medesimo lavoro, il car, dott. Fedela Massara serisse una monografia utila Storia, Abbricazione e commercio degli tracchizi di Gorgonzola.

- Inaugurazione a Gorgonzola della tapide monumentale per la battaglia rinta dai Milanesi contro re Enzo, figlio di Federico II imperatore. Milano, Tipografia di Francesco Garefii, 1868, fig. Racchiudo il Discorvo Storico pubblicamente recitato dal Muoni sul luogo.
- Archi di Porta Nuova in Milano. Tipografia Letteraria, via Marino, N. 3, 4869.
  - Discorso pronunciato all'Accademia Fisio-Medico-Statistica, nell'adunanza 18 febbrajo 1839 (Se ne pubblicò una seconda edizione nello stesso anno, con aggiunte e note, e contribul alla conservazione degli Archi sudd.)
- anno, con aggiunte e note, e contribut alla conservazione degli Archi sudd.)
  Un dipinto del Romanino in Antignate. Milano, Tipografia Letteraria, via Marino, N. 3, 1869.
- Inaugurazione a Binasco della lapide monumentale a Beatrice di Tenda. Milano, Tipografia Letteraria, via Marino, N. 3, 1869.
- Contiene il Discorso Storico pronunciato dal Muoni in tale circostanza.
- Officine monetarie di Giovanni II Bentivoglio nei castelli di Antignale e Covo (ducato di Milano). Firenze, Tipografia di M. Ricci
  - e C., via Sant'Antonino, N. 9, 1870, con albero genealogico. Estratto dal Periodico di Numismatica e Sfragistica per la storia d'Italia, diretto dal marchese Carlo Strozzi, Anno II, Tipografia ed anno suddetti — Edizione fuori di commercio.
- , Cenno genealogico sulla famiglia degli Isei, ora Oldofredi. Milano, Tipografia Letteraria, via Marino, N. 3, 1870. Edizione fuori di commercio.
  - L'antico Stato di Romano di Lombardia ed altri comuni dell'odierno suo mandamento. Cenni storici, note, documenti e regesti. Milano, Tipografia Letteraria, via Marino, N. 3, 1871, un volume in-8 di pag. 500 circa, fig. e ritratti.
    - Dietro iniziativa dell'Autore, il Consiglio Comunale di Romano di Lombardia deliberò di erigere un ricordo monumentale all'antico siguore e benefattore del borgo, il massimo capitano Bartolomeo Colleoni.
  - Acque di Antignate, documenti e reyesti, Milano, Tipografia Letteraria di C. Molinari e C., via Marino, N. 3, 1871, fig. Edizione fuori di commercio.
  - Alcuni articoli di storia, archeologia e numismatica.
    - Trovansi insertti in vari giornali, nonchè nel Dizionario corografico, compilato dal chiarissimo professore Amato Amati, e costituente la prima parte della grandiosa opera Intitolata: L'Italia sotto l'aspetto fizico, storico, artistico e statistico. Milano, dott. Francesco Vallardi (in corso di stampa).
  - Avvi pure alla stampa un opuscolo intitolato: Lettere inedite di italiani illustri nelle scienze e nelle tettere, cavate dalla Raccolta di Autografi del cav. Damiano Muoni, pubblicate e commentate dal prof. Francesco Berlan. Milano, Tipografia di F. Gareffi, 1896.

# Sono già disposti i materiali per le seguenti pubblicazioni dello stesso Autore:

Famiglia Meraviglia-Mantegazza.

Verrà inserita nella splendida edizione illustrata delle Fanziglie celebri d'Italia, iniziata dal conte Pompeo Litta-Biumi e proseguita dal conte cav. Luigi Passerini-Orsipi.

Donativi di Francesco I re di Francia alla chiesa parocchiale, di Pizzighettone, in seguito alla sua prigionia in quel castello nel 1525. Cenni storici suali Archivi Governativi di Milano.

Scritti vari d'Italiani illustri nelle scienze, nelle lettere e nelle arti, (cavati dalla Collezione d'Autografi formata e posseduta da lui).





DG 975 R75 M8 C.1 L'antico stato di Romano di Lo Stanford University Ubraries 3 6105 036 038 920 DG 975 .R75.M

|   | DAT | E DUE |   |
|---|-----|-------|---|
|   |     | T     |   |
|   |     | -     | _ |
|   |     |       |   |
|   |     |       |   |
|   |     |       |   |
| - |     |       | + |
|   |     |       |   |
|   |     |       |   |
|   |     |       |   |
|   |     | -     | - |
|   |     |       |   |
|   |     |       |   |
|   |     |       |   |
| _ |     | _     | - |
|   |     |       |   |

